

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



1 2556.9



HARVARD COLLEGE LIBRARY



| • |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | • | · |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |



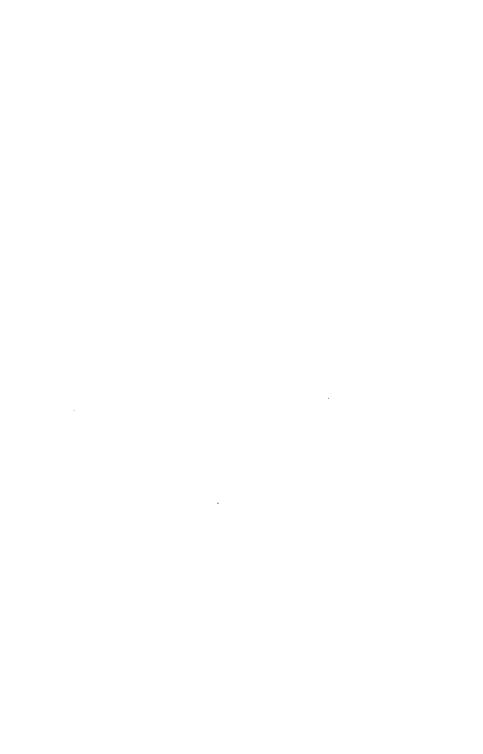

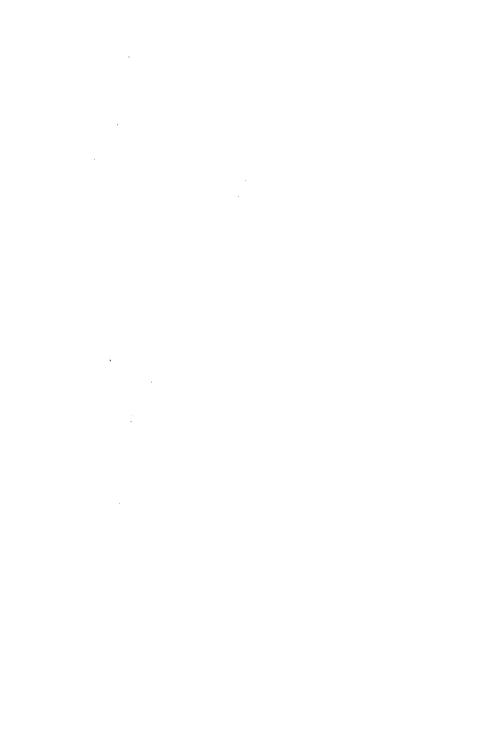

But a Remark boyer for some in the second

Butters a Bureaute bound, but off up to be sould be tracked to the sound but and the Lank Start was the same to be the sound but and the Lank Start was

of Seduces II, bus of his

Brown Som Both ; at to how a go

The latter of grant to be a fine to be to be a fine of the second of the

Continued Consider Consideration of the Considerati

, Buchardo accorde " L'a de Contrato", to a secreta.

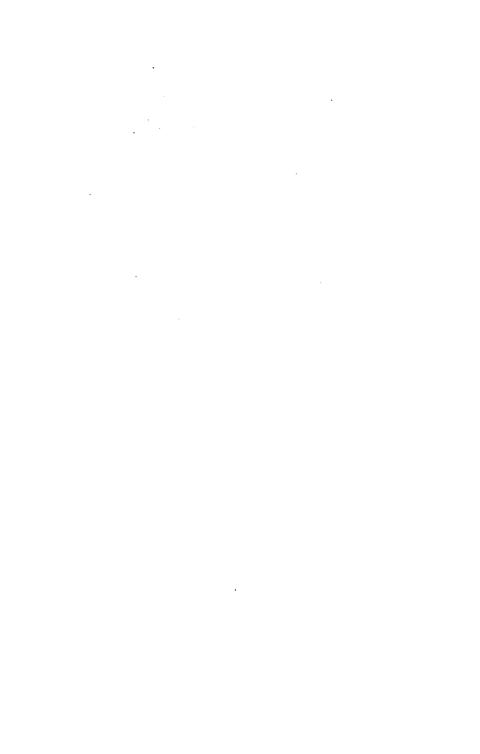

## OPERE

del conte

## BALDESSAR CASTIGLIONE.

VOLUME. PRIMO.



# IL CORTEGIANO

DEL CONTE .

## BALDESSAR CASTIGLIONE

PUBLICATO PER CURA

DEL CONTE CARLO BAUDI DI VESME

Senatore del Regno di Sardegna.



FIRÊNZE.
FELICE LE MONNIER.

1854.

Ital 7556.9

Harvard College Library Norton Collection, Dec. 3, 1907. Nel ripublicare, corretta sopra i migliori testi, la principale fra le opere del Conte Baldassar Castiglione, alla quale va più particolarmente debitore dell'alta sua fama come scrittore, non è nostra intenzione di farla precedere dalla esposizione della vita e dall'esame degli altri scritti letterarii e politici dell'Autore; chè l'uno e l'altra aggiungeremo in luogo più opportuno dove ne publicheremo le Lettere, in parte inedite, e gli altri scritti latini e volgari. Crediamo tuttavia non inutile premettere al presente Volume alcuna parola intorno a questa sua opera, che fu accolta con universale applauso fino dal primo apparire, e che, unica nel suo genere in Italia, viene meritamente reputata fra le più leggiadre scritture che vanti la lingua nostra.

Movevasi il Castiglione, com'egli stesso riferisce, a scrivere il Dialogo del Corregiano per la grata memoria degli anni passati a' servigii di Guidubaldo da Montefeltro duca d'Urbino; ed, introducendo ad interlocutori i principali fra i personaggi che con lui si trovavano in quella Corte, ne traeva occasione di encomio ai principi di Urbino, ed a' suoi compagni ed amici erigeva in quest' opera un monumento non perituro.

Nel presente Dialogo tolse il Castiglione ad imitare Platone, Senofonte, e sopratutto Cicerone, nelle opere dove cercarono ritrarre l'idea della perfetta Republica, del perfetto Re, del perfetto Oratore, come il Castiglione l'idea del perfetto Cortegiano. Se non che mal si apporrebbe chi, dalle

þ

cose dei nostri tempi o di quelli a noi più vicini estimando gli usi del tempo del Castiglione, e dell'opera traendo giudizio dal solo titolo, credesse raccogliersi in questo libro ridotte ad arte le vanità o nequizie che troppo spesso infettano le corti. Lo stesso universale consenso, con che fino dai tempi dell'Autore quest'opera fu ricercata e tenuta in sommo pregio dentro e fuori d'Italia, dimostra come, sebbene col titolo e con la scelta degli interlocutori il Castiglione intendesse a pagare alla corte di Urbino un tributo di gratitudine e di lode, pure in realtà nel suo Dialogo non tanto espresse l'idea di un perfetto Cortegiano, quanto sodisfece ad un più vero ed universale bisogno. Il Dialogo del Cortegiano del Castiglione difatti nella massima sua parte altro non è, che un trattato di morale e di bel costume, nel quale con fine giudizio e bello stile si espone, secondo i consigli della ragione e della esperienza, di quali doti da natura e dall'arte debba essere fornito chi voglia procacciarsi la stima e l'affetto delle persone che lo circondano; soltanto in una parte del IV Libro trattandosi dei doveri del Cortegiano come tale, ed insieme di quelli del principe.

Il libro incomincia con un elogio di Federico da Montefeltro e del suo figliolo Guidubaldo duchi di Urbino, e di varii fra gli uomini insigni che praticavano in quella corte. Finge
poscia l'Autore proposto da Federico Fregoso e scelto ad argomento di conversazione, il formare con parole un perfetto
Cortegiano; onde si dimostrasse, « che in tutta Italia forse
con fatica si ritrovariano altrettanti cavalieri così singolari, ed,
oltre alla principal profession della cavalleria, così eccellenti
in diverse cose, » come allora si trovavano alla corte di Urbino. Il Conte Ludovico da Canossa, al quale ne fu dato l'incarico, descrive le qualità di corpo, d'animo e di fortuna,
che o per sè stesse, o nella opinione altrui, valgono ad aggiunger pregio, o siano esse dono di natura, od opera dello
studio e dell'arte, come scienza di lettere, cognizione di va-

rie lingue, di musica, di disegno, di pittura. Nel primo libro inoltre v'ha una lunga ed importante digressione, nella quale il Castiglione esprime le sue opinioni intorno al modo di parlare e di scrivere la nostra lingua. Avendo cioè il Canossa dichiarato, doversi in ogni cosa con sommo studio fuggire l'affettazione, e perciò anche nello scrivere e nel parlare: Ludovico da Canossa condanna l'uso di parole e di modi antiquati e caduti in desuetudine; laddove Federico Fregoso vuole si adoprino, e crede aggiungano spesso grazia e gravità al discorso. Colla stessa occasione l'Autore espone la sua dottrina intorno alla ortografia: nel che, come noteremo più sotto, dà senza dubio in grave eccesso, svestendo la lingua italiana del proprio carattere, troppo concedendo alla etimologia e ritraendo la nostra lingua alla forma latina.

Federico Fregoso, quegli stesso che aveva proposto il gioco o ragionamento del Cortegiano, fu incaricato di proseguirlo la seguente sera, e nominatamente di esporre, quando e come si abbia a far uso delle buone qualità descritte dal Conte Ludovico. Essendo quindi caduta menzione delle facezie, Bernardo Bibiena ne discorre ampiamente, portandone molti esempii. Tutto questo lungo tratto, nel quale, ma non servilmente, è seguito Cicerone nel secondo Libro De Oratore, è uno dei più ameni del Dialogo, e quasi un riposo fra i gravi ragionamenti delle qualità richieste nel Cortegiano.

Tolta occasione da alcuna parola che pone in bocca a Gasparo Pallavicino contro le femine, nel terzo Libro, sotto la persona di Giuliano de' Medici il Magnifico, l'Autore espone di quali doti debba essere ornata una perfetta Donna di Palazzo; passa indi agli elogi delle donne, e adduce esempii di molte che furono insigni per ogni genere di virtù; tratta del modo con che debbano comportarsi con chi loro parli di amore; ed infine, tornando Gaspar Pallavicino a dir mal delle donne, l'Autore, per bocca di Ottaviano Fregoso, conchiude, la verità essere nel mezzo, fra i troppi biasimi del signor Ga-

sparo, e le troppe laudi che da altri erano loro state prodigate.

La prima parte del quarto Libro riguarda più direttamente i doveri del Cortegiano, officio e fine del quale è guidare al bene il suo principe. Di qui si toglie occasione di parlare delle varie forme di reggimento degli stati, nonchè dei doveri dei principi, e come abbiano a procurare la felicità dei loro popoli. Passa infine a trattare per bocca di Pietro Bembo delle cose di Amore, seguendo le dottrine dei Platonici; in tutto il qual tratto il Castiglione è mirabile di eloquenza quanto forse non in altra fra le più belle parti dell'opera: e così compionsi i discorsi della quarta sera, e il Dialogo del Cortegiano.

Il Castiglione scrisse questo Dialogo nel 1514, e compitolo in breve tempo, a più riprese diede poi opera in limarlo ed accrescerlo. Nel 1518 essendo stimolato dagli amici a darlo in luce, lo mandò a Giacomo Sadoleto e a Pietro Bembo, richiedendoli di consiglio. Lo communicò anche a Vittoria Colonna marchesa di Pescara: il che fu poscia occasione della publicazione dell'opera; poichè avendone Vittoria Colonna, contro la fede data, fatto trascrivere gran parte, onde se ne sparsero copie: il Castiglione, sebbene allora distratto in altre cose, ed inoltre avesse in mente di aggiungere al libro parecchie cose, che già aveva ordinate nell'animo, pensò non dover più oltre differire a publicarlo, affinchè intanto non venisse in luce mutilo e corrotto per mano d'altri. Due lettere del nostro Autore, recentemente publicate dal Conte Valdrighi, forniscono curiose ed importanti notizie intorno alla prima edizione del Cortegiano, che il Castiglione, allora Nunzio in Ispagna, fece eseguire in Venezia presso Aldo, in foglio, l'anno 1528: bella e nitida edizione, ma macchiata di non pochi e talor gravi errori.

Poco sopravisse il Castiglione alla publicazione del suo Cortegiano, che intanto era stato l'anno stesso ristampato in

Firenze dagli eredi di Filippo Giunta, edizione che fu in breve seguita da altre parecchie. Nel 1533 gli eredi d'Aldo lo ristampavano in minore formato, dicendo essere più corretto del primo, secondo l'esemplare iscritto di mano propria d'esso Autore; ma fatto sta che nulla vi è mutato, e soltanto corretti i manifesti errori di impressione. Non così la terza Aldina, fatta da Giovanni Padovano, ma ad istanza e spesa di Messer Federico Torresano d'Asola (1538); poichè in questa il testo in più luoghi è mutato in modo, da non potersi attribuire fuorchè ad una più diligente collazione del manoscritto. Tracce ancor più evidenti di un nuovo esame del manoscritto si trovano nella quarta Aldina (1541), sebbene abbia pure non pochi proprii errori. L'ultima Aldina (1547) non è che una materiale ristampa della terza; come la guinta, in foglio (1545), è a un di presso una ripetizione dell'edizione originale del 1528.

Numerosissime sono le ristampe di quest' opera nel secolo decimosesto, contandosene presso a quaranta oltre le Aldine, e oltre le traduzioni che tosto se ne fecero in quasi tutte le lingue di Europa; e ben può dirsi, che fra le opere in prosa che illustrarono la letteratura italiana nel secolo di Leone X, non altra fu accolta con più universale favore.—Le anzidette edizioni, fino a quelle del Dolce del 1556 e del 1559, sono una materiale ristampa di alcuna delle Aldine. Il Dolce poi asserisce bensì avere emendato il testo secondo l'esemplare del proprio Autore; ma è evidente ch' ei non ebbe sott' occhio il manoscritto originale, nè appare ben certo se abbia raffrontato almeno l'edizione Aldina del 1528; le mutazioni nel testo che s'incontrano nelle edizioni del Dolce scorgonsi fatte ad arbitrio, sebbene alcune colgano nel segno. Il testo del Dolce fu seguito in tutte le altre edizioni di quel secolo, compresa quella del Ciccarelli (1584), che diede il Cortegiano espurgato, e fu più volte ripetuta gli anni seguenti. Se non che appunto pei vincoli frapposti alla libera publicazione di

4

¥.

quest' opera, più non ne fu publicata in Italia che una sola edizione intera nei secoli decimosettimo e decimottavo, e sole tre secondo la correzione del Ciccarelli; fra le quali tuttavia è degna di memoria quella dei fratelli Volpi (1733), che, oltre all' avere restituito alcuni più innocenti fra i passi tolti dal Ciccarelli, corresse accuratamente il testo con un diligente confronto dell' edizione originale del 1528; e su questa edizione, ma coll' aggiunta dei passi omessi dal Volpi, è fatta l'edizione di Vicenza, come pure, quantunque assai negligentemente, quella di Milano detta dei Classici, dalla quale derivano tutte le edizioni posteriori.

In difetto del manoscritto originale, il quale sembra essere passato in Francia, e, venuto in potere del Professore Guglielmo Libri, trovarsi ora colla maggior parte della ricca sua biblioteca in Inghilterra: 1 abbiamo creduto dover seguire esclusivamente le edizioni Aldine, tratte dall'esemplare spedito di Spagna per la stampa dall'Autore. A fondamento dell'edizione abbiamo posto quella del 1528, la quale, non tenuto conto degli evidenti errori tipografici, pel testo e per l'ortografia appare avvicinarsi più che alcun' altra all'originale dell'Autore; nè mai da questa ci siamo dipartiti senza avvertirne in nota il lettore: sebbene siansi tenute ad accurato confronto anche le seguenti Aldine, delle quali abbiamo portato in nota le principali varianti. Restano tuttavia alcuni luoghi, dove la lezione di tutte le Aldine è evidentemente falsa; e quivi, avvertendone il lettore, abbiamo ricevuto le emendazioni del Dolce o dei Volpi, e rare volte alcuna nostra congettura. In fine dell' opera riproduciamo alcuni passi del Cortegiano diversi da quelli che si trovano nelle edizioni, i quali furono per la prima volta publicati dall'Abbate Pierantonio Serassi, tratti dalla prima bozza del Cortegiano, che si conservava e sembra conservarsi tuttora presso gli eredi del Castiglione. Nè vi ha dubio, che il confronto di quella bozza

<sup>1</sup> Revue des Deux-Mondes, 1852, cahier de mai, page 323.

sarebbe di grande utilità in correggere molti luoghi dubii od errati delle edizioni.

Non lieve difficoltà ci si presentava nella scelta della ortografia, in che si avessero a publicare le opere del nostro Autore. La maggior parte degli scrittori di quella età posero alla ortografia poca cura, scrivendo spesso le stesse parole con diversa forma, ora strettamente attenendosi all'etimologia, ora seguendo la pronunzia volgare. Non così il Castiglione, il quale, non nella tessitura dei periodi, ma nella scrittura dei vocaboli, reputa doversi conservare e conserva disatti la forma latina in modo, che le sue opere a'nostri giorni riescirebbero di pressochè impossibile lettura. Noi pure opiniamo, e l'abbiamo altrove dichiarato, doversi nella scrittura delle voci italiane seguire piuttosto l'etimologia, che non l'incerta ed incostante pronunzia del volgo. Ma questa regola non deve estendersi tant' oltre, che più che l'ortografa si muti la forma stessa dei vocaboli, ovvero si ammettano modi repugnanti all' indole della nostra lingua, figliola bensì della latina, ma avente regole, carattere, scrittura propria. Chitolererebbe, che per popolo scrivessimo populo, come vuole il Castiglione, ed Hercule, ed excepto, e così via? Ritenemmo adunque bensì costantemente la forma di vocaboli adottata dall'Autore; ma quanto all'ortografia non la seguimmo se non in parte, onde non allontanarci di troppo dalla scrittura che l'Autore professa voler seguire, nè tuttavia rendere il libro llegibile.

Abbiamo conservato le più importanti fra le annotazioni dei precedenti editori, ed aggiuntone alcune nostre; alle annotazioni abbiamo premesso brevi cenni biografici sui personaggi introdotti dal Castiglione ad interlocutori nel Dialogo. Il testo fu con somma diligenza e a più riprese confrontato e

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dialogo di Santo Gregorio: Volgarizzamento di Fra Domenico Cavalca. Testo di lingua ridotto alla vera lezione da Carlo Baudi di Vesme, Torino, Stamperia Reale, 1851: nella prefazione, a pag. XII.





fa menzione nel proemio dell'ultimo, morto è il medesimo messer Alfonso Ariosto, a cui il libro è indrizzato; giovane affabile, discreto, pieno di soavissimi costumi, ed atto ad ogni cosa conveniente ad uomo di corte. Medesimamente il duca Juliano de' Medici, la cui bontà e nobil cortesia meritava più lungamente dal mondo esser goduta. Messer Bernardo, cardinal di Santa Maria in Portico, il quale per una acuta e piacevole prontezza d'ingegno fu gratissimo a qualunque lo conobbe, pur è morto. Morto è il signor Ottavian Fregoso, uomo a' nostri tempi rarissimo; magnanimo, religioso, pien di bontà, d'ingegno, prudenza e cortesia, e veramente amico d'onore e di virtà, e tanto degno di laude, che li medesimi inimici suoi firono sempre costretti a laudarlo; e quelle disgrazie che esso & stantissimamente sopportò, ben furono bastanti a far fede che h lfortuna, come sempre fu, così è ancor oggidì contraria alla virth Morti sono ancor molti altri dei nominati nel libro, ai quali pare che la natura promettesse lunghissima vita. Ma quello che sem lacrime raccontar non si devria, è che la signora Duchessa essa ancor è morta; e se l'animo mio si turba per la perdita di tanti amici e signori miei, che m'hanno lasciato in questa vita come in una solitudine piena d'affanni, ragion è che molto più acerbamente senta il dolore della morte della signora Duchessa, che di tutti di altri, perchè essa molto più che tutti gli altri valeva, ed io ad essa molto più che a tutti gli altri era tenuto. Per non tardare adunque a pagar quello che io debbo alla memoria di così eccellente signora. e degli altri che più non vivono, indotto ancora dal pericolo del libro, hollo fatto imprimere e publicare tale qual dalla brevità del tempo m'è stato concesso. E perchè voi nè della signora Duchessa nè degli altri che son morti, fuor che del duca Juliano e del Cardinal di Santa Maria in Portico, aveste notizia in vita loro, acciò che, per quanto io posso, l'abbiate dopo la morte, mandovi questo libro. come un ritratto di pittura della corte d'Urbino, non di mano di Rafaello o Michel Angelo, ma di pittor ignobile, e che solamente sappia tirare le linee principali, senza adornar la verità di vaghi colori, o far parer per arte di prospettiva quello che non è. E come ch' io mi sia sforzato di dimostrar coi ragionamenti le proprietà e condizioni di quelli che vi sono nominati, confesso non avere non che espresso ma nè anco accennato le virtù della signora Duchessa: perchè non solo il mio stile non è sufficiente ad esprimerle, ma pur l'intelletto ad imaginarle: e se circa questo o altra cosa degna di riprensione (come ben so che nel libro molte non mancano) sarò ripreso, non contradirò alla verità.

Ma perchè talor gli uomini tanto si dilettano di riprendere, che

15-26

bunde themouse of Lorenzo, 6.1433, de

Comprehenced Comprehenced

Butters a Parameter borner, landet of the set Governord de Brown, about a Gutter to the to make lander and Lox. Such 220.

Of a war & Secrete & regard, down to me the feeling

Burnellan Age . as before a symmetry of

In the Part, destroy of factor the factor of histories, married out to a see of but the desire of histories, about 1530.

Constants of Source States of the States of

Browned accord to the or Contine to be south

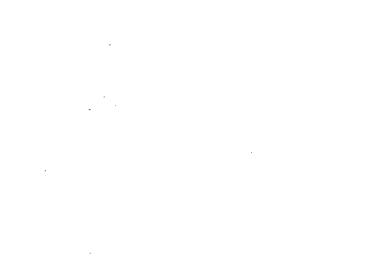

sua propria lingua; nè meno alcuno è astretto a leggere o ascoltare quello che non gli aggrada. Perciò, se essi non vorran leggere il mio Cortegiano, non mi tenerò io punto da loro ingiuriato.

Altri dicono, che essendo tanto difficile e quasi impossibile trovar un uomo così perfetto come io voglio che sia il Cortegiano, è stato superfluo il scriverlo, perchè vana cosa è insegnar quello che imparar non si può. A questi rispondo, che mi contenterò aver errato con Platone. Senofonte e Marco Tullio, lasciando il disputare del mondo intelligibile e delle Idee; tra le quali, sì come (secondo quella opinione) è la Idea della perfetta Republica, e del perfetto Re, e del perfetto Oratore, così è ancora quella del perfetto Cortegiano: alla imagine della quale s'io non ho potuto approssimarmi col stile, tanto minor fatica averanno i cortegiani d'approssimarsi con l'opere al termine e mêta, ch'io collo scrivere ho loro proposto; e se, con tutto questo, non potran conseguir quella perfezion, qual che ella si sia, ch' io mi sono sforzato d'esprimere, colui che più se le avvicinerà sarà il più perfetto; come di molti arcieri che tirano ad un bersaglio, quando niuno è che dia nella brocca, quello che più se le accosta senza dubio è miglior degli altri. Alcuni ancor dicono, ch' io ho creduto formar me stesso, persuadendomi che le condizioni ch' io al Cortegiano attribuisco, tutte siano in me. A questi tali non voglio già negar, di non aver tentato tutto quello ch'io vorrei che sapesse il Cortegiano; e penso che chi non avesse avuto qualche notizia delle cose che nel libro si trattano, per erudito che fosse stato, mal averebbe potuto scriverle: ma io non son tanto privo di giudicio in conoscere me stesso, che mi presuma saper tutto quello che so desiderare.

La difesa adunque di queste accusazioni, e forse di molt'altre, e rimetto io per ora al parere della commune opinione; perchè il più delle volte la moltitudine, ancor che perfettamente non conosca, sente però per instinto di natura un certo odore del bene e del male, e, senza saperne rendere altra ragione, l'uno gusta ed ama, e l'altro rifiuta ed odia. Perciò, se universalmente il libro piacerà, terròllo per buono, e penserò che debba vivere; se ancor non piacerà, terròllo per malo, e tosto crederò che se n'abbia da perder la memoria. E se pur i miei accusatori di questo commun giudicio non restano satisfatti, conténtinsi almeno di quello del tempo; il quale d'ogni cosa al fin scopre gli occulti difetti, e, per esser padre della verità e giudice senza passione, suol dare sempre della vita o morte delle scritture giusta sentenza.

BALDESAR CASTIGLIONE.

ig jair

.

# IL CORTEGIANO

DEL CONTE

## BALDESSAR CASTIGLIONE

PUBLICATO PER CURA

DEL CONTE CARLO BAUDI DI VESME

Senatore del Regno di Sardegna.



FIRÊNZE.
FELICE LE MONNIER.

1854.

stumi che s'usano nelle corti di Cristianità, eleggere la più perfetta forma, e quasi il fior di questa Cortegiania: perché la consuetudine fa a noi spesso le medesime cose piacere e dispiacere: onde talor procede, che i costumi, gli abiti, i riti. e i modi, che un tempo son stati in pregio, divengon vili, e per contrario i vili divengon pregiati. Però si vede chiaramente, che l'uso più che la ragione ha forza d'introdur cose nuove tra noi, e cancellar l'antiche: delle quali chi cerca giudicar la perfezione, spesso s'inganna. Per il che, conscendo io questa e molte altre difficoltà nella materia propostami a scrivere, son sforzato a fare un poco di escusazione, e render testimonio che questo errore (se pur si può dir errore) a me è commune con voi, acciò che se biasimo avvenire me ne ha, quello sia ancor diviso con voi; perchè non minor colpa si dee estimar la vostra avermi imposto carico alle mie forze diseguale, che a me averlo accettato.

Vegniamo adunque ormai a dar principio a quello che è nostro presupposto, e, se possibil è, formiamo un Cortegian tale, che quel principe che sarà degno d'esser da lui servito, ancor che poco stato avesse, si possa però chiamar grandissimo signore. Noi in questi Libri non seguiremo un certo ordine o regola di precetti distinti, che 'l più delle volte nell'insegnare qualsivoglia cosa usar si suole; ma, alla foggia di molti antichi, rinovando una grata memoria, recitaremo alcuni ragionamenti, i quali già passarono tra uomini singolarissimi a tale proposito: e benchè io non v'intervenissi presenzialmente, per ritrovarmi, allor che furon detti, in Inghilterra, avendogli poco apresso il mio ritorno intesi da persona che fedelmente me gli narrò, sforzerommi a punto, per quanto la memoria mi comporterà, ricordarli, acciò che noto vi sia quello che abbiano giudicato e creduto di questi materia uomini degni di somma laude, ed al cui giudizio ir ogni cosa prestar si potea indubitata fede. Nè fia ancor fuoi di proposito, per giungere ordinatamente al fine dove tende il parlar nostro, narrar la causa dei successi ragionamenti.

II. Alle pendici dell'Appennino, quasi al mezzo dell Italia verso il mare Adriatico, è posta, come ognun sa, l piccola città d'Urbino; la quale, benche tra monti sia, e no osi ameni come forse alcun' altri che veggiamo in molti lohi, pur di tanto avuto ha il cielo favorevole, che intorno il vaese è fertilissimo e pien di frutti; di modo che, oltre alla alubrità dell'aere, si trova abondantissima d'ogni cosa che à mestieri per lo vivere umano. Ma tra le maggior felicità che se le possono attribuire, questa credo sia la principale, che da gran tempo in qua sempre è stata dominata da ottimi signori; avvenga che, nelle calamità universali delle guerre della Italia, essa ancor per un tempo ne sia restata priva. Ma non ricercando più lontano, possiamo di questo far buon testimonio con la gloriosa memoria del duca Federico, il quale a' di suoi fu lume della Italia; nè mancano veri ed amplissimi testimonii, che ancor vivono, della sua prudenza, della umanità, della giustizia, della liberalità, dell'animo invitto e della disciplina militare: della quale precipuamente fanno fede le sue tante vittorie, le espugnazioni de' lochi inespugnabili, la subita prestezza nelle espedizioni, l'aver molte volte con pochissime genti fugato numerosi e validissimi eserciti, nè mai esser stato perditore in battaglia alcuna: di modo che possiamo non senza ragione a molti samosi antichi aguagliarlo. Questo, tra l'altre cose sue lodevoli, nell' aspero sito d' Urbino edificò un palazzo, secondo la opinione di molti il più bello che in tutta Italia si ritrovi; e d'ogni oportuna cosa si ben lo forni, che non un palazzo ma una città in forma di palazzo esser pareva; e non solamente di quello che ordinariamente si usa, come vasi d'argento, apparamenti di camere di ricchissimi drappi d'oro. di seta e d'altre cose simili, ma per ornamento v'aggiunse ua infinità di statue antiche di marmo e di bronzo, pitture singolarissime, instrumenti musici d'ogni sorte; nè quivi cosa alcuna volse, se non rarissima ed eccellente. Appresso, con grandissima spesa adunò un gran numero di eccellentissimi e rarissimi libri greci, latini ed ebraici, quali tutti omò d'oro e d'argento, estimando che questa fosse la su-Mema eccellenza del suo magno palazzo.

III. Costui adunque, seguendo il corso della natura, già di sessantacinque anni, come era visso, così gloriosamente morì; ed un figliolino di diece anni, che solo maschio ave-

va, e senza madre, lasciò signore dopo sè; il qual f Guid' Ubaldo. Questo, come dello stato, così parve che d tutte le virtù paterne fosse erede, e subito con maraviglios indole cominciò a promettere tanto di sè, quanto non pare che fosse licito sperare da uno uom mortale; di modo che estimavano gli uomini, delli egregii fatti del duca Federio niuno esser maggiore, che l'avere generato un tal figliole Ma la fortuna, invidiosa di tanta virtù, con ogni sua forza s'oppose a così glorioso principio; talmente che, non essendo ancor il duca Guido giunto alli venti anni, s'infermò di podagre, le quali con atrocissimi dolori procedendo, in poco spazio di tempo talmente tutti i membri gl'impedireno, che nè stare in piedi nè mover si potea: e così restò u dei più belli e disposti corpi del mondo deformato e guast nella sua verde età. E non contenta ancor di questo la fortuna, in ogni suo disegno tanto gli fu contraria, ch'egli ran volte trasse ad effetto cosa che desiderasse; e benchè i esso fosse il consiglio sapientissimo e l'animo invittissimo parea che ciò che incominciava, e nell'arme e in ogni altr cosa o picciola o grande, sempre male gli succedesse: e d ciò fanno testimonio molte e diverse sue calamità, le qual esso con tanto vigor d'animo sempre tolerò, che mai l virtù dalla fortuna non fu superata: anzi, sprezzando co l'animo valoroso le procelle di quella, e nella infermità a me sano e nelle avversità come fortunatissimo, vivea co somma dignità ed estimazione appresso ognuno; di mod che, avvenga che così fosse del corpo infermo, militò co onorevolissime condizioni a servizio dei serenissimi re Napoli Alfonso e Ferrando minore; appresso con papa Ales sandro VI, coi signori Veneziani, e Fiorentini. Essendo p asceso al pontificato Julio II, fu fatto capitan della Chiesa nel qual tempo, seguendo il suo consueto stile, sopra ogi altra cosa procurava che la casa sua fosse di nobilissimi valorosi gentiluomini piena, coi quali molto familiarment viveva, godendosi della conversazione di quelli: nella qui cosa non era minor il piacer che esso ad altrui dava, ch quello che d'altrui riceveva, per esser dottissimo nell'una nell'altra lingua, ed aver insieme con la affabilità e piaceve

lezza congiunta ancor la cognizione d'infinite cose: ed, oltre a ciò, tanto la grandezza dell'animo suo lo stimolava, che, ancor che esso non potesse con la persona esercitar l'opere della cavalleria come avea gia fatto, pur si pigliava grandissimo piacer di vederle in altrui; e con le parole, or correggendo or laudando ciascuno secondo i meriti, chiaramente dimostrava quanto giudicio circa quelle avesse; onde nelle giostre, nei torniamenti, nel cavalcare, nel maneggiare tutte le sorti d'arme, medesimamente nelle feste, nei giochi, nelle musiche, in somma in tutti gli esercizii convenienti a nobili cavalieri, ognuno si sforzava di mostrarsi tale, che meritasse esser giudicato degno di così nobile commercio.

IV. Erano adunque tutte l'ore del giorno divise in onorevoli e piacevoli esercizii così del corpo come dell'animo; ma perchè il signor Duca continuamente, per la infirmità, dopo cena assai per tempo se n'andaya a dormire, ognuno per ordinario dove era la signora duchessa Elisabetta Gonzaga a quell'ora si riduceva: dove ancor sempre si ritrovava la signora Emilia Pia, la qual per esser dotata di così vivo ingegno e giudicio, come sapete, pareva la maestra di tutti, e che ognuno da lei pigliasse senno e valore. Quivi adunque i soavi ragionamenti e l'oneste facezie s' udivano, e nel viso di ciascuno dipinta si vedeva una gioconda ilarità, talmente che quella casa certo dir si poteva il proprio albergo della allegria: ne mai credo che in altro loco si gustasse quanta sia la dolcezza che da una amata e cara compagnia deriva, come quivi si fece un tempo; chè, lasciando quanto onore fosse a ciascun di noi servir a tal signore come quello che già di sopra ho detto, a tutti nascea nell'animo una somma contentezza ogni volta che al cospetto della signora Duchessa ci riduceyamo; e parea che questa fosse una catena che tutti in amor tenesse uniti, talmente che mai non fu concordia di volontà o amore cordiale tra fratelli maggior di quello. che quivi tra tutti era. Il medesimo era tra le donne, con le quali si aveva liberissimo ed onestissimo commercio; chè a ciascuno era licito parlare, sedere, scherzare e ridere con chi gli parea: ma tanta era la reverenza che si portava al voler della signora Duchessa, che la medesima libertà era

grandissimo freno; nè era alcuno che non estimasse per lo maggior piacere che al mondo aver potesse il compiacer a lei, e la maggior pena il dispiacerle. Per la qual cosa, quivi onestissimi costumi erano con grandissima libertà congiunti. ed erano i giochi e i risi al suo cospetto conditi. oltre agliargutissimi sali, d'una graziosa e grave maestà; chè quella modestia e grandezza che tutti gli atti e le parole e i gesti componeva della signora Duchessa, motteggiando e ridendo. facea che ancor da chi mai più veduta non l'avesse, fosse per grandissima signora conosciuta. E così nei circostanti imprimendosi, parea che tutti alla qualità e forma di lei temperasse; onde ciascuno questo stile imitare si sforzava, pigliando quasi una norma di bei costumi dalla presenza d'una tanta e così virtuosa signora: le ottime condizioni della quale io per ora non intendo narrare, non essendo mio proposito, e per esser assai note al mondo, e molto più ch'io non potrei nè con lingua nè con penna esprimere; e quelle che forse sariano state alguanto nascoste, la fortuna, come ammiratrice di così rare virtù, ha voluto con molte avversità e stimoli di disgrazie scoprire, per far testimonio che nel tenero petto d'una donna in compagnia di singolar bellezza possono stare la prudenza e la fortezza d'animo. tutte quelle virtù che ancor ne' severi uomini sono rarissime.

V. Ma lasciando questo, dico, che consuetudine di tutti i gentiluomini della casa era ridursi subito dopo cena alla signora Duchessa; dove, tra l'altre piacevoli feste e musiche e danze che continuamente si usavano, talor si proponeano belle questioni, talor si faceano alcuni giochi ingenosi ad arbitrio or d'uno or d'un altro, nei quali sotto varii velami spesso scoprivano i circonstanti allegoricamente pensier sui a chi più loro piaceva. Qualche volta nasceano altre disputazioni di diverse materie, ovvero si mordea compronti detti; spesso si faceano imprese, come oggidi chimiamo: dove di tali ragionamenti maraviglioso piacere pigliava, per esser, come ho detto, piena la casa di nobilisimi ingegni; tra i quali, come sapete, erano celeberrimi isignor Ottavian Fregoso, messer Federico suo fratello, il Magnifico Julian de' Medici, messer Pietro Bembo, messer Centro della signor Ottavian Medici, messer Pietro Bembo, messer Centro della signor Ottavian Medici, messer Pietro Bembo, messer Centro della signor Ottavian Medici, messer Pietro Bembo, messer Centro della signor Ottavian Medici, messer Pietro Bembo, messer Centro della signor Ottavian Pietro Bembo, messer Centro della signo

sar Gonzaga, il conte Ludovico da Canossa, il signor Gaspar Pallavicino, il signor Ludovico Pio, il signor Morello da Ortona, Pietro da Napoli, messer Roberto da Bari, ed infiniti altri nobilissimi cavalieri: oltra che molti ve n'erano, i quali, avvenga che per ordinario non stessino quivi fermamente, pur la maggior parte del tempo vi dispensavano; come messer Bernardo Bibiena, l'Unico Aretino, Joan Cristoforo Romano, Pietro Monte, Terpandro, messer Nicolò Frisio; di modo che sempre poeti, musici, e d'ogni sorte uomini piacevoli, e li più eccellenti in ogni facoltà che in Italia si trovassino, vi concorrevano.

VI. Avendo adunque papa Julio H con la presenza sua e con l'ajuto de' Franzesi ridotto Bologna alla obedienza della sede apostolica nell'anno MDVI, e ritornando verso Roma, passò per Urbino; dove quanto era possibile onoratamente, e con quel più magnifico e splendido apparato che si avesse potuto fare in qualsivoglia altra pobil città d'Italia. fu ricevuto: di modo che, oltre al papa, tutti i signor cardinali ed altri cortegiani restarono sommamente satisfatti; e furono alcuni, i quali, tratti dalla dolcezza di guesta compagnia, partendo il papa e la corte, restarono per molti giorni ad Urbino; nel qual tempo non solamente si continuava nell'usato stile delle feste e piaceri ordinarii, ma ognuno si sforzava d'accrescere qualche cosa, e massimamente nei giochi, ai quali quasi ogni sera s'attendeva. E l'ordine d'essi era tale, che, subito giunti alla presenza della signora Duchessa, ognuno si ponea a sedere a piacer suo, o come la sorte portava, in cerchio; ed erano sedendo divisi un uomo  $\lambda$ ed una donna, fin che donne v'erano, che quasi sempre il numero degli uomini era molto maggiore; poi, come alla signora Duchessa pareva si governavano, la quale per lo più delle volte ne lasciava il carico alla signora Emilia. Così il giorno apresso la partita del papa, essendo all'ora usata ridotta la compagnia al solito loco, dopo molti piacevoli ragionamenti la signora Duchessa volse pur che la signora Emilia cominciasse i giochi; ed essa, dopo l'aver alquanto rifiutato lal'impresa, così disse: Signora mia, poiche pur a voi piace ch' io sia quella che dia principio ai giochi di questa sera,

non possendo ragionevolmente mancar d'obedirvi, delib proporre un gioco, del qual penso dover aver poco biasi e men fatica: e questo sara, che ognun proponga second parer suo un gioco non più fatto; da poi si eleggera que che parera esser più degno di celebrarsi in questa com gnia.—E così dicendo, si rivolse al signor Gaspar Pallavici imponendogli che 'l suo dicesse; il qual subito rispose: voi tocca, signora, dir prima il vostro. — Disse la sign Emilia: Eccovi ch' io l'ho detto; ma voi, signora Duche comandategli ch' e' sia obediente. — Allor la signora chessa ridendo, Acciò, disse, che ognuno v'abbia ad c dire, vi faccio mia locotenente, e vi do tutta la mia ai rità. —

VII. Gran cosa è pur, rispose il signor GASPAR, sempre alle donne sia licito aver questa esenzione di f che, e certo ragion saria volerne in ogni modo intende cagione; ma per non esser io quello che dia principio a obedire, lascierò questo ad un altro tempo, e dirò qu che mi tocca; - e cominciò: A me pare, che gli animi stri, si come nel resto, così ancor nell'amare siano di giu cio diversi: e perciò spesso interviene, che quello che all' è gratissimo, all'altro sia odiosissimo; ma con tutto que sempre però si concordano in aver ciascuno carissima la c amata: talmente che spesso la troppo affezion degli am: di modo inganna il lor giudicio, che estiman quella pers che amano esser sola al mondo ornata d'ogni eccelle virtù, e senza difetto alcuno; ma perchè la natura um non ammette queste così compite perfezioni, nè si tr persona a cui qualche cosa non manchi, non si può dire questi tali non s'ingannino, e che lo amante non dive cieco circa la cosa amata. Vorrei adunque che guesta ser gioco nostro fosse, che ciascun dicesse, di che virtù precip mente vorrebbe che fosse ornata quella persona ch'egli ai e, poichè così è necessario che tutti abbiano qualche n chia, qual vizio ancor vorrebbe che in essa fosse: per ve chi saprà ritrovar più lodevoli ed utili virtù, e più escusa vizii, e meno a chi ama nocivi ed a chi è amato. — Ave così detto il signor Gaspar, fece segno la signora Emili

madonna Costanza Fregosa, per esser in ordine vicina, che seguitasse: la qual già s'apparecchiava a dire; ma la signora Duchessa subito disse: Poichè madonna Emilia non vuole affalicarsi in trovar gioco alcuno, sarebbe pur ragione che l'altre donne participassino di questa commodità, ed esse ancor fossino esente di tal fatica per questa sera, essendoci massimamente tanti uomini, che non è pericolo che manchin giochi. — Così faremo, — rispose la signora Emilia; ed imponendo silenzio a madonna Costanza, si volse a messer Cesare Gonzaga che le sedeva a canto, e gli comandò che parlasse; ed esso così cominciò:

VIII. Chi vuol con diligenza considerar tutte le nostre azioni, trova sempre in esse varii difetti; e ciò procede perchè la natura, così in questo come nell'altre cose varia. ad uno ha dato lume di ragione in una cosa, ad un altro in un'altra: però interviene, che sapendo l'un quello che l'altro non sa, ed essendo ignorante di quello che l'altro intende, ciascun conosce facilmente l'error del compagno e non il suo, ed a tutti ci par esser molto savii, e forse più in quello in che più siamo pazzi; per la qual cosa abbiam veduto in questa casa esser occorso, che molti i quali al principio sono stati reputati saviissimi, con processo di tempo si son conosciuti pazzissimi: il che d'altro non è proceduto, che dalla nostra diligenza. Chè, come si dice che in Puglia circa gli alarantati s' adoprano molti instrumenti di musica, e con varii suoni si va investigando, fin che quello umore che fa la infirmità, per una certa convenienza ch'egli ha con alcuno di quei suoni, sentendolo, subito si move, e tanto agita lo infermo, che per quella agitazion si riduce a sanità: cosi noi, quando abbiamo sentito qualche nascosa virtù di pazzia, tanto sottilmente e con tante varie persuasioni l'abbiamo stimolata e con si diversi modi, che pur al fine inteso abbiamo dove tendeva; poi, conosciuto lo umore, cosi ben l'abbiam agitato, che sempre s'è ridotto a perfezion di publica pazzia: e chi è riuscito pazzo in versi, chi in musica, chi in amore, chi in danzare, chi in far moresche, chi in cavalcare, chi in giocar di spada, ciascun secondo la miniera del suo metallo; onde poi, come sapete, si sono avuti maravigliosi piaceri. Tengo io adunque per certo, che in ciasci di noi sia qualche seme di pazzia, il qual risvegliato, pos moltiplicar quasi in infinito. Però vorrei che questa sera gioco nostro fosse il disputar questa materia, e che ciasci dicesse: Avendo io ad impazzir publicamente, di che sor di pazzia si crede ch'io impazzissi, e sopra che cosa, giuc cando questo esito per le scintille di pazzia che ogni di veggono di me uscire: il medesimo si dica di tutti gli alt servando l'ordine de' nostri giochi, ed ognuno cerchi di fo dar la opinion sua sopra qualche vero segno ed argomen E così di questo nostro gioco ritrarremo frutto ciascun di r di conoscere i nostri difetti, onde meglio ce ne potrem gua dare; e se la vena di pazzia che scopriremo sarà tanto abo dante che ci paja senza rimedio, l'ajuteremo, e, secondo dottrina di fra Mariano, averemo guadagnato un'anim che non fia poco guadagno. - Di questo gioco si rise moli nè alcun era che si potesse tener di parlare: chi diceva, impazzirei nel pensare, chi. Nel guardare; chi diceva, Io s son impazzito in amare: e tai cose.

IX. Allor FRA SERAFINO, a modo suo ridendo: Ouest disse, sarebbe troppo lungo; ma se volete un bel gioco, fa che ognuno dica il parer suo. Onde è che le donne qua tutte hanno in odio i ratti, ed aman le serpi; e vederete cl niuno s'apporrà, se non io, che so questo secreto per ui strana via. - E già cominciava a dir sue novelle : ma la 1 gnora Emilia gl' impose silenzio, e trapassando la dama c ivi sedeva, fece segno all' Unico Aretino, al qual per l' ( dine toccava; ed esso, senza aspettar altro comandament Io, disse, vorrei esser giudice con autorità di poter con og sorte di tormento investigar di sapere il vero da' malfatto e questo per scoprir gl'inganni d'una ingrata, la qual, c gli occhi d'angelo e cor di serpente, mai non accorda lingua con l'animo, e, con simulata pietà ingannatrice, niun' altra cosa intende che a far anatomia de' cori: nè ritrova così velenoso serpe nella Libia arenosa, che tanto sangue umano sia vago, quanto questa falsa; la qual non £ lamente con la dolcezza della voce e meliflue parole, ma c gli occhi, coi risi, coi sembianti, e con tutti i modi è ver

sima Sirena. Però, poi che non m'è licito, com'io vorrei, usar le catene, la fune o'l foco per saper una verità, desidero di saperla con un gioco, il quale è questo: Che ognun dica ciò che crede che significhi quella lettera S, che la signora Duchessa porta in fronte; perchè, avvenga che certamente questo ancor sia un artificioso velame per poter ingannare, per avventura se gli darà qualche interpretazione da lei forse non pensata, e trevarassi che la fortuna, pietosa riguardatrice dei martirii degli uomini, l'ha indotta con questo piccol segno a scoprire non volendo l'intimo desiderio suo, di uccidere e sepelir vivo in calamità chi la mira o la serve. - Rise la signora Duchessa, e vedendo l'Unico ch'ella voleva escusarsi di questa imputazione, Non, disse, non parlate, Signora, che non è ora il vostro loco di parlare. - La signora Emilia allor si volse, e disse: Signor Unico, non è alcun di noi qui che non vi ceda in ogni cosa, ma molto più nel conoscer l'animo della signora Duchessa; e così come più che gli altri lo conoscete per lo ingegno vostro divino, l'amate ancor più che gli altri; i quali, come quegli uccelli debili di vista, che non affisano gli occhi nella spera del sole, non possono così ben conoscer quanto esso sia perfetto: però ogni fatica saria vana per chiarir questo dubio, fuor che 'l giudicio vostro. Resti adunque questa im-Presa a voi solo, come a quello che solo può trarla al fine. -L'Unico avendo taciuto alquanto, ed essendogli pur replicato che dicesse, in ultimo disse un sonetto sopra la materia predetta, dichiarando ciò che significava quella lettera S; che da molti fu estimato fatto all'improvviso, ma, per esser ingegnoso e colto più che non parve che comportasse la brevità del tempo, si pensò pur che fosse pensato.

X. Così, dopo l'aver dato un lieto applauso in laude del sonetto, ed alquanto parlato, il signor Ottavian Fregoso, al qual toccava, in tal modo, ridendo, incominciò: Signori, s'io volessi affermare non aver mai sentito passion d'amore, son certo che la signora Duchessa e la signora Emilia, ancor che non lo credessino, mostrarebbon di crederlo, e diriano che ciò procede perch' io mi son diffidato di poter mai indur donna alcuna ad amarmi: di che in vero non ho

io insin qui fatto prova con tanta instanza, che ragionevolmente debba esser disperato di poterlo una volta conseguire. Ne già son restato di farlo perch' io apprezzi me stesso tanto, o così poco le donne, che non estimi che molte ne siano degne d'esser amate e servite da me: ma piuttosto spaventato dai continui lamenti d'alcuni innamorati, i quali pallidi, mesti e taciturni, par che sempre abbiano la propria scontentezza dipinta negli occhi; e, se parlano, accompagnando ogni parola con certi sospiri triplicati, di null'altra cosa ragionano che di lacrime, di tormenti, di disperazioni, e desiderii di morte: di modo che, se talor qualche scintilla amorosa pur mi s'è accesa nel core, io subito sónomi sforzato con egni industria di spegnerla, non per odio ch'io porti alle donne, come estimano queste signore, ma per mia salute. Ho poi conosciuti alcun' altri in tutto contrarii a questi dolenti, i quali non solamente si laudano e contentano dei grati aspetti, care parole, e sembianti soavi delle lor donne, ma tutti i mali condiscono di dolcezza; di modo che le guerre, l'ire, li sdegni di quelle per dolcissimi chiamano: perchè troppo più che felici questi tali esser mi pajono. Che se negli sdegni amorosi, i quali da quell'altri più che morte sono reputati amarissimi, essi ritrovano tanta delcezza, penso che nelle amorevoli dimostrazioni debban sentir quella beatitudine estrema, che noi in vano in questo mondo cerchiamo. Vorrei adunque che questa sera il gioco nostro fosse, che ciascun dicesse, avendo ad esser sdegnata seco quella persona ch'egli ama, qual causa vorrebbe che fosse quella che la inducesse a tal sdegno. Che se qui si ritrovano alcuni che abbian provato questi dolci sdegni, son certo che per cortesia desideraranno una di quelle cause che così dolci li fa; ed io forse m'assicuraro di passar un poco più avanti in amore, con speranza di trovar io ancora questa dolcezza, dove alcuni trovano l'amaritudine: ed in tal modo non potranno queste signore darmi infamia più ch' io non ami. -

XI. Piacque molto questo gioco, e già ognuno si preparava di parlar sopra tal materia; ma non facendone la si gnora Emilia altramente motto, messer Pierro Beamo, che era in ordine vicino, così disse: Signori, non piccol dubio he

risvegliato nell' animo mio il gioco proposto dal signor Ottaviano, avendo ragionato de' sdegni d'amore: i quali, avvenga che varii siano, pur a me sono essi sempre stati acerbissimi. nè da me credo che si potesse imparar condimento bastante per addolcirgli; ma forse sono più e meno amari secondo la causa donde nascono. Chè mi ricordo già aver veduto quella donna ch' io serviva, verso me turbata o per sospetto vano che da sè stessa della fede mia avesse preso, ovvero per qualche altra falsa opinione in lei nata dalle altrui parole a mio danno: tanto ch' io credeva niuna pena alla mia potersi agguagliare, e parevami che'l maggior dolor ch'io sentiva fosse il patire non avendolo meritato, ed aver questa afflizione non per mia colpa, ma per poco amor di lei. Altre volte la vidi sdegnata per qualche error mio, e conobbi l'ira sua proceder dal mio fallo; ed in quel punto giudicava che 'l passato mal fosse stato levissimo a rispetto di quello ch'io sentiva allora: e pareami che l'esser dispiaciuto, e per colpa mia, a quella persona alla qual sola io desiderava e con tanto studio cercava di piacere, fosse il maggior tormento e sopra tutti gli altri. Vorrei adunque che 'l gioco nostro fosse, che ciascun dicesse, avendo ad esser sdegnata seco quella persona ch'egli ama, da chi vorrebbe che nascesse la causa dello sdegno, o da lei, o da sè stesso: per saper qual è maggior dolore, o far dispiacere a chi s' ama, o riceverlo pur da chi s' ama.—

XII. Attendeva ognun la risposta della signora Emilia; la qual non facendo altrimenti motto al Bembo, si volse, e fece segno a messer Federigo Fregoso che 'l suo gioco dicesse; ed esso subito così cominciò: Signora, vorrei che mi fosse licito, come qualche volta si suole, rimettermi alla sentenza d'un altro; ch' io per me volentieri approvarei alcun de'giochi proposti da questi signori, perchè veramente parmi che lutti sarebbon piacevoli: pur, per non guastar l'ordine, dico, che chi volesse laudar la corte nostra, lasciando ancor i meriti della signora Duchessa, la qual cosa con la sua divina virtà basteria per levar da terra al cielo i più bassi spiriti che siano al mondo, ben poria senza sospetto d'adulazion dire, che in tutta Italia forse con fatica si ritrovariano altrettanti cavalieri così singolari, ed, oltre alla principal profession della

cavalleria, così eccellenti in diverse cose, come or qui si ri troyano: però, se in loco alcuno son uomini che meritino esse chiamati buon Cortegiani, e che sappiano giudicar quello chi alla perfezion della Cortegianía s'appartiene, ragionevolmente s' ha da creder che qui siano. Per reprimere adunque molt sciocchi, i quali per esser prosuntuosi ed inetti si credono acquistar nome di buon Cortegiano, vorrei che'l gioco di questa sera fosse tale, che si eleggesse uno della compagnia, ed a questo si desse carico di formar con parole un perfetto Cortegiano, esplicando tutte le condizioni e particolar qualità che si richieggono a chi merita questo nome: ed in quelle cose che non pareranno convenienti sia licito a ciascun contradire, come nelle scole de' filosofi a chi tien conclusioni.-Seguitava ancor più oltre il suo ragionamento messer Federico, quando la signora Emilia, interrompendolo, Questo, disse, se alla signora Duchessa piace, sarà il gioco nostro per ora.—Rispose la signora Duchessa: Piacemi. —Allor quasi tutti i circonstanti, e verso la signora Duchessa e tra sè, cominciarono a dir che questo era il più bel gioco che far si potesse: e senza aspettar l'uno la risposta dell'altro, facevano instanza alla signora Emilia che ordinasse chi gli avesse a dar principio. La qual, voltatasi alla signora Duchessa, Comandate, disse, Signora, a chi più vi piace che abbia questa impresa; ch' io non voglio, con eleggerne uno più che l'altro, mostrar di giudicare, qual in questo io estimi più sufficiente degli altri, ed in tal modo far ingiuria a chi si sia.-Rispose la signora Duchessa: Fate pur voi questa elezione; e guardatevi col disobedire di non dar esempio agli altri, che siano essi ancor poco obedienti. -

XIII. Allor la signora Emilia, ridendo, disse al conte Ludovico da Canossa: Adunque, per non perder più tempo, voi, Conte, sarete quello che averà questa impresa nel modo che ha detto messer Federico; non già perchè ci paja che voi siate così buon Cortegiano, che sappiate quel che si gli convenga, ma perchè, dicendo ogni cosa al contrario, come speramo che farete, il gioco sarà più bello, chè ognun averà che rispondervi; onde se un altro che sapesse più di voi avesse questo carico, non se gli potrebbe contradir cosa alcuna, per-

chè diria la verità, e così il gioco saria freddo. — Subito rispose il Conte: Signora, non ci saria pericolo che mancasse contradizione a chi dicesse la verità, stando voi qui presenle; — ed essendosi di questa risposta alquanto riso, seguitò: Ma io veramente molto volentier fuggirei guesta fatica, parendomi troppo difficile, e conoscendo in me, ciò che voi avete per burla detto, esser verissimo; cioè ch' io non sappia quello che a buon Cortegian si conviene: e questo con altro testimonio non cerco di provare, perchè non facendo l'opere, si può estimar ch' io nol sappia; ed io credo che sia minor biasimo mio, perchè senza dubio peggio è non voler far bene, che non saperlo fare. Pur essendo così che a voi piaccia ch' io abbia questo carico, non posso ne voglio rifiutarlo, per non contravenir all'ordine e giudicio vostro, il quale estimo più assai che 'l mio. — Allor messer Cesare Gonzaga. Perchè già, disse, è passata buon' ora di notte, e qui son apparecchiate molte altre sorti di piaceri, forse buon sarà differir questo ragionamento a domani, e darassi tempo al Conte di pensar ciò ch' egli s'abbia a dire; che in vero di tal subjetto parlare improviso è difficil cosa. — Rispose il CONTE: Io non voglio far come colui, che spogliatosi in giup-Pone saltò meno che non avea fatto col sajo; e perciò parmi gran ventura che l'ora sia tarda, perchè per la brevità del tempo sarò sforzato a parlar poco, e 'l non avervi pensato mi escuserà, talmente che mi sarà licito dire senza biasimo tutte le cose che prima mi verranno alla bocca. Per non tener adunque più lungamente questo carico di obligazione sopra le spalle, dico, che in ogni cosa tanto è difficil conoscer la vera perfezion, che quasi è impossibile; e questo per la varietà dei giudizii. Però si ritrovano molti, ai quali sarà grato un uomo che parli assai, e quello chiamaranno piacevole; alcuni si dilettaranno più della modestia; alcun'altri d' un uomo attivo ed inquieto; altri di chi in ogni cosa mostri riposo e considerazione: e così ciascuno lauda e vilupera secondo il parer suo, sempre coprendo il vizio col nome della propinqua virtù, o la virtù col nome del propinquo vizio; come chiamando un prosuntuoso, libero; un modesto, arido; un nescio, buono; un scelerato, prudente; e

medesimamente nel resto. Pur io estimo, in ogni cosa esser la sua perfezione, avvenga che nascosta; e questa potersi con ragionevoli discorsi giudicar da chi di quella tal cosa ha notizia. E perchè, com' ho detto, spesso la verità sta occulta, ed io non mi vanto aver questa cognizione, non posso laudar se non quella sorte di Cortegiani ch' io più apprezzo, ed approvar quello che mi par più simile al vero, secondo il mio poco giudicio: il qual seguitarete se vi parerà buono, ovvero v'attenerete al vostro, se egli sarà dal mio diverso. Nè io già contrasterò che 'l mio sia miglior che'l vostro; chè non solamente a voi può parer una cosa ed a me un'altra, ma a me stesso poria parer or una cosa ed ora un'altra.

XIV. Voglio adunque che questo nostro Cortegiano sia nato nobile, e di generosa famiglia; perchè molto men si disdice ad un ignobile mancar di far operazioni virtuose, che ad uno nobile, il qual se desvia del cammino de' suoi antecessori, macula il nome della famiglia, e non solamente non acquista, ma perde il già acquistato; perchè la nobiltà è quasi una chiara lampa, che manifesta e fa veder l'opere buone e le male, ed accende e sprona alla virtù così col timor d'infamia, come ancor con la speranza di laude: e non scoprendo questo splendor di nobilità l'opere degl'ignobili, essi mancano dello stimolo, e del timore di quella infamia, ne par lore d'esser obligati passar più avanti di quello che fatto abbiano i suoi antecessori; ed ai nobili par biasimo non giugner almeno /al termine da' suoi primi mostratogli. Però intervien quasi sempre, che e nelle arme e nelle altre virtuose operazioni gli uomini più segnalati sono nobili, perchè la natura in ogni cosa ha insito quello occulto seme, che porge una certa forza e proprietà del suo principio a tutto quello che da esso deriva, ed a sè lo fa simile: come non solamente vedemo nelle razze de' cavalli e d'altri animali, ma ancor negli alberi, i rampolli dei quali quasi sempre s'assimigliano al tronco; e se qualche volta degenerano, procede dal mal agricoltore. E così intervien degli uomini, i quali se di buona creanza sono coltivati, quasi sempre son simili a quelli d'onde procedono, e spesso migliorano; ma se manca loro chi gli curi bene. divengono come selvatichi, nè mai si maturano. Vero è che z o sia per favor delle stelle o di natura, nascono alcuni accompagnati da tante grazie, che par che non siano nati, ma che un qualche die con le proprie mani formati gli abbia ed ornati di tutti i beni dell'animo e del corpo; sì come ancor molti si veggono tanto inetti e sgarbati, che non si può credere se non che la natura per dispetto o per ludibrio prodotti gli abbia al mondo. Questi si come per assidua diligenza e buona creanza poco frutto per lo più delle volte posson fare, così. quegli altri con poca fatica vengon in colmo di somma eccellenza. E per darvi un esempio: vedete il signor don Ippolito da Este cardinal di Ferrara, il quale tanto di felicità ha porlalo dal nascere suo, che la persona, lo aspetto, le parole, e tutti i suoi movimenti sono talmente di questa grazia composti ed accomodati, che tra i più antichi prelati, avvenga che sia giovane, rapresenta una tanto grave autorità, che più presto pare atto ad insegnare, che bisognoso d'imparare; medesimamente, nel conversare con nomini e con donne d'ogni qualità, nel giocare, nel ridere e nel motteggiare tiene una certa dolcezza e così graziosi costumi, che forza è che ciascon che gli parla o pur lo vede gli resti perpetuamente affezionato. Ma, tornando al proposito nostro, dico, che tra quesia eccellente grazia e quella insensata sciocchezza si trova ancora il mezzo: e posson quei che non son da natura così perfettamente dotati, con studio e fatica limare e correggere in gran parte i difetti naturali. Il Cortegiano adunque, oltre alla nóbiltà, voglio che sia in questa parte fortunato, ed abbia da natura non solamente lo ingegno, e bella forma di persona e di volto, ma una certa grazia, e, come si dice, un sangue, che lo faccia al primo aspetto a chiunque lo vede grato ed amabile, e sia questo un ornamento che componga e compagni tutte le operazioni sue, e prometta nella fronte, quel tale esser degno del commercio e grazia d'ogni gran signore. —

XV. Quivi, non aspettando più oltre, disse il signor Ga-PAR PALLAVICINO: Acciò che il nostro gioco abbia la forma ordinata, e che non paja che noi estimiam poco l'autorità dataci del contradire, dico, che nel Cortegiano a me non par così necessaria questa nobilità; e s'io mi pensassi dir cosa che ad alcun di noi fosse nova, io addurrei molti, li quali, nati di nobilissimo sangue, son stati pieni di vizii; e per lo contrario molti ignobili, che hanno con la virtù illustrato la posterità loro. E se è vero quello che voi diceste dianzi, cioè che in ogni cosa sia quella occulta forza del primo seme: noi tutti saremmo in una medesima condizione, per aver avuto un medesimo principio, nè più un che l'altro sarebbe nobile. Ma delle diversità nostre e gradi d'altezza e di bassezza credo io che siano molte altre cause: tra le quali estimo la fortuna esser precipua; perchè in tutte le cose mondane la veggiamo dominare, e quasi pigliarsi a gioco d'alzar spesso fin al cielo chi par a lei, senza merito alcuno, e sepelir nell'abisso i più degni d'esser esaltati. Confermo ben ciò che voi dite della felicità di quelli che nascon dotati dei beni dell'animo e del corpo: ma questo così si vede negl'ignobili come nei nobili, perchè la natura non ha queste così sottili distinzioni; anzi, come ho detto, spesso si veggono in persone bassissime altissimi doni di natura. Però non acquistardosi questa nobiltà nè per ingegno nè per forza ne per arte, ed essendo piuttosto laude dei nostri antecessori che nostra propria, a me par troppo strano voler che se i parenti del nostro Cortegiano son stati ignobili, tutte le sue buone qualità siano guaste, e che non bastino assai quell'altre condizioni che voi avete nominate, per ridurlo al colmo della perfezione: cioè ingegno, bellezza di volto, disposizion di persona, e quella grazia che al primo aspetto sempre lo faccia a ciascun gratissimo. -

XVI. Allor il conte Ludovico, Non nego io, rispose, che ancora negli uomini bassi non possano regnar quelle medesime virtu che nei nobili: ma (per non replicar quello che già avemo detto, con molte altre ragioni che si poriano addurre in laude della nobiltà, la qual sempre ed appresso ognuno è onorata, perchè ragionevole cosa è che de' buoni nascano i buoni) avendo noi a formare un Cortegiano senza difetto alcuno, e cumulato d'ogni laude, mi par necessario farlo nobile, si per molte altre cause, come ancor per la opinione universale, la qual subito accompagna la nobilità. Chi se saranno dui uomini di palazzo, i quali non abbiano pe

prima dato impression alcuna di sè stessi con l'opere o buone o male: subito che s' intenda l' un esser nato gentiluomo e l'altro no, appresso ciascuno lo ignobile sarà molto meno estimato che 'l nobile, e bisognerà che con molte fatiche e con tempo nella mente degli uomini imprima la buona opinion di sè, che l'altro in un momento, e solamente con l'esser gentiluomo, averà acquistata. E di quanta importanza siano queste impressioni, ognun può facilmente comprendere: chė, parlando di noi, abbiam veduto capitare in questa casa 🛴 nomini, i quali essendo sciocchi e goffissimi, per tutta Italia hanno però avuto fama di grandissimi Cortegiani; e benchè in ultimo siano stati scoperti e conosciuti, pur per molti di ci hanno ingannato, e mantenuto negli animi nostri quella opinion di sè che prima in essi hanno trovato impressa, benchè abbiano operato secondo il lor poco valore. Avemo veduti altri al principio in pochissima estimazione, poi esser all'ultimo riusciti benissimo. E di questi errori sono diverse cause: e tra l'altre, la ostinazion dei signori, i quali, per voler far miracoli, talor si mettono a dar favore a chi par loro che meriti disfavore. E spesso, ancor essi s'ingannano; ma perché sempre hanno infiniti imitatori, dal favor loro deriva grandissima fama, la qual per lo più i giudicii vanno seguendo: e se ritrovano qualche cosa che paja contraria alla commune opinione, dubitano d'ingannar sè medesimi, e sempre aspettano qualche cosa di nascosto: perchè pare che queste opinioni universali debbano pur esser fondate sopra il vero, enascere da ragionevoli cause; e perchè gli animi nostri sono prontissimi allo amore ed all'odio, come si vede nei spettacoli de'combattimenti e de'giochi e d'ogni altra sorte contenzione, dove i spettatori spesso si affezionano senza manifesta cagione ad una delle parti, con desiderio estremo che quella resti vincente e l'altra perda. Circa la opinione ancor delle qualità degli uomini, la buona fama o la mala nel primo entrare move l'animo nostro ad una di queste due passioni. Però interviene che per lo più noi giudichiamo con amore, ovvero con odio. Vedete adunque di quanta importanza sia questa prima impressione, e come debba sforzarsi d'acquistarla buona nei principii, chi pensa aver grado e nome di buon Cortegiano.

XVII. Ma per venire a qualche particolarità, estimo che la principale e vera profession del Cortegiano debba esser quella dell' arme; la qual sopra tutto voglio che egli faccia vivamente, e sia conosciuto tra gli altri per ardito e sforzato e fedele a chi serve. E'l nome di queste buone condizioni si acquisterà facendone l'opere in ogni tempo e loco; imperocchè non è licito in questo mancar mai senza biasimo estremo: e come nelle donne la onestà una volta maechiata mai più non ritorna al primo stato, così la fama d'un gentiluone che porti l'arme, se una volta in un minimo punto si desigra per codardia o altro rimprocchio, sempre resta vituorosa al mondo e piena d'ignominia. Quanto più adunque sarà eccellente il nostro Cortegiano in questa arte, tanto più sarà degno di laude; bench' io non estimi esser in lui necessaria quella perfetta cognizion di cose, e l'altre qualità, che ad en capitano si convengono; che per esser questo troppo gran mare, ne contentaremo, come avemo detto, della integrità di fede e dell'animo invitto, e che sempre si vegga esser tale: perchè molte volte più nelle cose piccole che nelle grandi si conoscono i coraggiosi; e spesso ne' pericoli d'importanza, e dove son molti testimonii, si ritrovano alcuni i quali, benche abbiano il core morto nel corpo, pur, spinti dalla vergogna o dalla compagnia, quasi ad occhi chiusi vanno inanzi, e fanso il debito loro, e Dio sa come; e nelle cose che poco premeno, e dove par che possano senza esser notati restar di meltersi a pericolo, volentier si lasciano acconciare al sicuro. Ma quelli che ancor quando pensano non dover esser d'alcum ne mirati ne veduti ne conosciuti, mostrano ardire, e me lascian passar cosa, per minima che ella sia, che possa lor esser carico, hanno quella virtù d'animo che noi ricerchiamo nel nostro Cortegiano. Il quale non volemo però che si mostri tanto fiero, che sempre stia in su le brave parole, e dica aver tolto la corazza per moglie, e minacci con quelle fiere guardature che spesso avemo vedute fare a Berto: chè a questi tali meritamente si può dir quello, che una valorosa donna in una nobile compagnia piacevolmente disse ad uno, ch' io per ora nominar non voglio; il quale essendo da lei, per onorarlo, invitato a danzare, e rifiutando esso e questo, e lo udir musica, e molti altri intertenimenti offertigli, sempre con dir, così fatte novelluzze non esser suo mestiero; in ultimo dicendo la donna, Qual è adunque il mestier vostro?—rispose con un mal viso, Il combattere; — allora la donna subito, Crederei, disse, che or che non siete alla guerra ne in termine di combattere, fosse buona cosa che vi faceste molto ben untare, ed insieme con tutti i vostri arnesi di battaglia riporre in un armario, finchè bisognasse, per non rugginire più di quello che siate;— e così, con molte risa de'circonstanti, scornato lasciollo nella sua sciocca prosunzione. Sia adunque quello che noi cerchiamo, dove si veggon gl'inimici, fierissimo, acerbo, e sempre tra i primi; in ogni altro loco, umano, modesto e ritenuto, fuggendo sopra tutto la ostentanione, e lo impudente laudar sè stesso, per lo quale l'uomo sempre si cóncita odio e stomaco da chi ode.—

XVIII. Ed io, rispose allora il signor GASPAR, ho co-Posciuti pochi uomini eccellenti in qualsivoglia cosa, che non landino sè stessi: e parmi che molto ben comportar lor si possa; perchè chi si sente valere, quando si vede non esser per l'opere dagli ignoranti conosciuto, si sdegna che'l valor eso slia sepolto, e forza è che a qualche modo lo scopra, per non esser defraudato dell'onore, che è il vero premio delle virtuose fatiche. Però, tra gli antichi scrittori, chi molto vale, rare volte si astien da laudar sè stesso. Quelli ben sono intolerabili, che essendo di niun merito, si laudano; ma tal non Presumiam noi che sia il nostro Cortegiano. - Allor il Conte, Se voi, disse, avete inteso, io ho biasimato il laudare se Messo impudentemente e senza rispetto: e certo, come voi dite, non si dee pigliar mala opinion d'un uomo valoroso, che modestamente si laudi: anzi tòr quello per testimonio più certo, che se venisse di bocca altrui. Dico ben che chi, laudando sè stesso, non incorre in errore, nè a sè genera fastidie o invidia da chi ode, quello è discretissimo, ed, oltre alle laudi che esso si dà, ne merita ancor dagli altri; perchè è cosa difficil assai. - Allora il signor Gaspar, Questo, disse, ci avete da insegnar voi.—Rispose il Conte: Fra gli antichi scrittori non è ancor mancato chi l'abbia insegnato; ma, al parer mio, il tutto consiste in dir le cose di modo, che paja

non che si dicano a quel fine, ma che caggiano talmente: proposito, che non si possa restar di dirle, e sempre mostrando fuggir le proprie laudi, dirle pure; ma non di quella ma niera che fanno questi bravi, che aprono la bocca, e lascian venir le parole alla ventura. Come pochi di fa disse un de nostri, che essendogli a Pisa stato passato una coscia con una picca da una banda all'altra, pensò che fosse una mosca che l'avesse punto; ed un altro disse, che non teneva specchio in camera, perchè quando si crucciava diveniva tanto terribile nell' aspetto, che veggendosi aria fatto troppo gran paura a sè stesso. - Rise qui ognuno; ma messer Cesare GONZAGA soggiunse: Di che ridete voi? Non sapete che Alessandro Magno, sentendo che opinion d'un filosofo era che fossino infiniti mondi, cominciò a piangere, ed essendogli domandato, perchè piangeva, rispose, Perch' io non ne ho ancor preso un solo; - come se avesse avuto animo di nigliarli tutti? Non vi par che questa fosse maggior braveria, che il dir della puntura della mosca? - Disse allor il Conte: Anco Alessandro era maggior uomo, che non era colui che disse quella. Ma agli nomini eccellenti in vero si ha da perdonare quando presumono assai di sè; perchè chi ha da fai gran cose, bisogna che abbia ardir di farle e confidenza di sè stesso, e non sia d'animo abietto o vile, ma si ben modesto in parole, mostrando di presumer meno di sè stesso che non fa, pur che quella presunzione non passi alla temerità. —

XIX. Quivi facendo un poco di pausa il Conte, disse ridendo messer Bernardo Bibiena: Ricordomi che dianzi dicesti, che questo nostro Cortegiano aveva da esser dotato da natura di bella forma di volto e di persona, con quella grizia che lo facesse così amabile. La grazia e 'l volto bellissimo penso per certo che in me sia, e perciò interviene che tante donne quante sapete ardeno dell' amor mio; ma della forma del corpo sto io alquanto dubioso, e massimamente per queste mie gambe, che in vero non mi pajono così atte com'io vorrei: del busto, e del resto contentomi pur assai bene. Dichiarate adunque un poco più minutamente questa forma del corpo, quale abbia ella da essere, acciò che io possa levarmi

di questo dubio, e star con l'animo riposato. - Essendosi di questo riso alquanto, soggiunse il Conte: Certo, quella grazia del volto, senza mentire, dir si può esser in voi, nè altro esempio adduco che questo, per dichiarire che cosa ella sia: chè senza dubio veggiamo, il vostro aspetto esser gratissimo e piacere ad ognuno, avvenga che i lineamenti d'esso non : siano molto delicati: ma tien del virile, e pur è grazioso: e trovasi questa qualità in molte e diverse forme di volti. E di tal sorte voglio io che sia lo aspetto del nostro Cortegiano, non così molle e feminile come si sforzano d'aver molti, che non solamente si crespano i capegli e spelano le ciglia, ma si strisciano con tutti que' modi che si faccian le più lascive e disoneste femine del mondo; e pare che nello andare. nello stare, ed in ogni altro lor atto siano tanto teneri e languidi, che le membra siano per staccarsi loro l'uno dall' altro: e pronunziano quelle parole così afflitte, che in quel 💢 🐪 punto par che lo spirito loro finisca: e quanto più si trovano con nomini di grado, tanto più usano tai termini. Questi, poi che la natura, come essi mostrano desiderare di parere ed essere, non gli ha fatti femine, dovrebbono non come buone femine esser estimati, ma, come publiche meretrici, non solamente delle corti de' gran signori, ma del consorzio degli uomini nobili esser cacciati.

•XX. Vegnendo adunque alla qualità della persona, dico pastar ch'ella non sia estrema in piccolezza nè in grandezza; perchè e l'una e l'altra di queste condizioni porta seco una certa dispettosa maraviglia, e sono gli uomini di tal sorte mirati quasi di quel modo che si mirano le cose mostruose: benchè, avendo da peccare nell'una delle due estremità, men male è l'esser un poco diminuto, che ecceder la ragionevol misura in grandezza; perchè gli uomini così vasti di corpo, oltra che molte volte di ottuso ingegno si trovano, sono ancor inabili ad ogni esercizio di agilità: la qual cosa io desidero assai nel Cortegiano. E perciò voglio che egli sia di buona disposizione e de' membri ben formato, e mostri forza e leggerezza e discioltura, e sappia di tutti gli esercizii di persona che ad uom di guerra s'appartengono: e di questo penso, il primo dover essere maneggiar ben ogni sorte d'ar-

me a piedi ed a cavallo, e conoscere i vantaggi che in ese sono, e massimamente aver notizia di quell'arme che s'usam ordinariamente tra'gentiluomini; perchè, oltre all'operark alla guerra, dove forse non sono necessarie tante sottilità, intervengono spesso differenze tra un gentiluomo e l'altro, onde poi nasce il combattere, e molte volte con quell'arme che in quel punto si trovano a canto: però il saperne è cos securissima. Nè son io già di quei che dicono, che allon l'arte si scorda nel bisogno; perchè certamente chi perde l'arte in quel tempo, dà segno che prima ha perduto il core e'l cervello di paura.

XXI. Estimo ancora, che sia di momento assai il saptr lottare, perchè questo accompagna molto tutte l'arme di piedi. Appresso, bisogna che e per se e per gli amici intenda le querele e differenze che possono occorrere, e sia avvertità nei vantaggi, in tutto mostrando sempre ed animo e prudesza; nè sia facile a questi combattimenti, se non quanto per l'onor fosse sforzato: chè, oltre al gran pericolo che la dubiosa sorte seco porta, chi in tali cose precipitosamente è senza urgente causa incorre, merita grandissimo bi asime avvenga che ben gli succeda. Ma quando si trova l'uo mo es ser entrato tanto avanti, che senza carico non si possa ritrarre, dee e nelle cose che occorrono prima del combattere. e nel combattere, esser deliberatissimo, e mostrar sempre prontezza e core; e non far com'alcuni, che passano la cost in dispute e punti, ed avendo la elezion dell'arme pigliam arme che non tagliano nè pungono, e si armano come s'avessero ad aspettar le cannonate; e parendo lor bastare il non esser vinti, stanno sempre in sul difendersi e ritirarsi, tanto che mostrano estrema viltà; onde fannosi far la baja da'farciulli: come que'dui Anconitani, che poco fa combatterono a Perugia, e fecero ridere chi gli vide. - E quali furon que sti? - disse il signor Gaspar Pallavicino. Rispose messer Ci-SARE: Dui fratelli consobrini. - Disse allora il Conte: Al combattere parvero fratelli carnali; -- poi soggiunse: Adopransi ancor l'arme spesso in tempo di pace in diversi esercizii, e veggonsi i gentiluomini nei spettacoli publici alla presenza de' popoli, di donne e di gran signori. Però voglio che'l

nostro Cortegiano sia perfetto cavalier d'ogni sella; ed oltre l allo aver cognizion di cavalli e di ciò che al cavalcare s'appartiene, ponga ogni studio e diligenza di passar in ogni cosa un poco più avanti che gli altri, di modo che sempre tra tutti sia per eccellente conosciuto. E come si legge d'Alcibiade. che superò tutte le nazioni appresso alle quali egli visse, e ciascuna in quello che più era suo proprio: così questo nostro avanzi gli altri, e ciascuno in quello di che più fa professione. E perché degli Italiani è peculiar laude il cavalcar bene alla brida, il maneggiar con ragione massimamente cavalli asperi, il correr lance e'l giostrare, sia in questo dei migliori Italiani: nel torneare, tener un passo, combattere una sbarn, sia buono tra i miglior Franzesi: nel giocare a canne. torrer tori, lanciar aste e dardi, sia tra i Spagnoli eccellente. La sepra tutto, accompagni ogni suo movimento con un certo buon giudicio e grazia, se vuole meritar quell'universal favore che tanto s'apprezza.

XXII. Sono ancor molti altri esercizii, i quali benchè non dipendano drittamente dalle arme, pur con esse hanno Molta convenienza, e tengono assai d'una strenuità virile; e tra questi parmi la caccia esser de principali, perchè ha una certa similitudine di guerra: ed è veramente piacer da gran signori, e conveniente ad uom di corte, e comprendesi che ancora tra gli antichi era in molta consuetudine. Conveniente è ancor saper nuotare, saltare, correre, gittar pietre, perché, oltre alla utilità che di questo si può avere alla guerra, molte volte occorre far prova di sè in tai cose; onde s'acquista buona estimazione, massimamente nella moltitudine, con la quale bisogna pur che l'uom s'accommodi. Ancor nobile esercizio e convenientissimo ad uom di corte è il gioco di palla, nel quale molto si vede la disposizion del corpo, e la prestezza e discioltura d'ogni membro, e tutto quello che quasi in ogni altro esercizio si vede. Nè di minor laude estimo il volteggiar a cavallo; il quale benchè sia faticoso e difficile, fa l'uomo leggerissimo e destro più che alcun' altra cosa; ed, olire alla utilità, se quella leggerezza è compagnata di buona grazia, fa, al parer mio, più bel spettacolo che alcun degli allri. Essendo adunque il nostro Cortegiano in questi eserci-

zii più che mediocremente esperto, penso che debba lasciar gli altri da canto; come volteggiar in terra, andar in su la corda, e tai cose, che quasi hanno del giocolare, e poco sono a gentiluomo convenienti. Ma, perchè sempre non si può versar tra queste così faticose operazioni, oltra che ancor la assiduità sazia molto e leva quella ammirazione che si piglia delle cose rare, bisogna sempre variar con diverse azioni la vita nostra. Però voglio che 'l Cortegiano discenda qualche volta a più riposati e placidi esercizii, e per schivar la invidia e per intertenersi piacevolmente con ognuno, faccia tutto quello che gli altri fanno, non s'allontanando però mai dai laudevoli atti, e governandosi con quel buon giudicio che non ilo lasci incorrere in alcuna sciocchezza; ma rida, scherzi, motteggi, balli e danzi, nientedimeno con tal maniera, che sempre mostri esser ingenioso e discreto, ed in ogni cosa che faccia o dica sia aggraziato. --

XXIII. Certo, disse allor messer Cesare Gonzaga, non si dovria già impedir il corso di questo ragionamento; ma se io tacessi, non satisfarei alla libertà ch' io ho di parlare, nè al desiderio di saper una cosa: e siami perdonato s'io. avendo a contradire, dimanderò; perchè questo credo che mi sia licito, per esempio del nostro messer Bernardo, il qualper troppo voglia d'esser tenuto bell'uomo, ha contrafalle alle leggi del nostro gioco, domandando, e non contradicerdo. - Vedete, disse allora la signora Duchessa, come da m error solo molti ne procedono. Però chi falla, e dà mal esempio, come messer Bernardo, non solamente merita esser penito del suo fallo, ma ancor dell'altrui. - Rispose allora messer CESARE: Dunque io, Signora, sarò esente di pena, avendo messer Bernardo ad esser punito del suo e del mio errore - Anzi, disse la signora Duchessa, tutti dui devete aver doppio castigo: esso del suo fallo, e dello aver indutto voi a fallire; voi del vostro fallo, e dello aver imitato chi falliva-Signora, rispose messer CESARE, io fin qui non ho fallito; però, per lasciar tutta questa punizione a messer Bernardo solo, tacerommi. - E già si taceva; quando la signora En-LIA ridendo, Dite ciò che vi piace, rispose, chè, con licenza però della signora Duchessa, io perdono a chi ha fallito e 1 chi fallirà in così piccol fallo. — Soggiunse la signora Duchessa: lo son contenta: ma abbiate cura che non v'inganniate, pensando forse meritar più con l'esser clemente che con l'esser giusta; perchè, perdonando troppo a chi falla, si fa ingiuria a chi non falla. Pur non voglio che la mia austerità, per ora, accusando la indulgenza vostra, sia causa che noi perdiamo d'udir questa domanda di messer Cesare. — Così esso, essendogli fatto segno dalla signora Duchessa e dalla signora Emilia, subito disse:

XXIV. Se ben tengo a memoria, parmi, signor Conte, che voi questa sera più volte abbiate replicato, che 'l Cortegiano ha da compagnar l'operazion sue, i gesti, gli abiti, in somma ogni suo movimento con la grazia; e questo mi par che mettiate per un condimento d'ogni cosa, senza il quale tutte l'altre proprietà e buone condizioni siano di poco valore. E veramente credo io, che ognun facilmente in ciò si lasciarebbe persuadere, perchè, per la forza del vocabolo, si può dir che chi ha grazia, quello è grato. Ma perchè voi diceste, questo spesse volte esser don della natura e de' cieli, ed ancor quando non è così perfetto potersi con studio e fatica far molto maggiore: quegli che nascono così avventurosi e tanto ricchi di tal tesoro come alcuni che ne veggiamo, a me par che in ciò abbiano poco bisogno d'altro maestro; perchè quel benigno favor del cielo quasi al suo dispetto i guida più alto che essi non desiderano, e fagli non solamente grati ma ammirabili a tutto il mondo. Però di questo non ragiono, non essendo in poter nostro per noi medesimi l'acquistarlo. Ma quegli che da natura hanno tanto solamente, che son atti a poter essere aggraziati aggiugnendovi fatica, industria e studio, desidero io di saper con qual'arte, con qual disciplina e con qual modo possono acquistar questa grazia, così negli esercizii del corpo, nei quali voi estimate che sia tanto necessaria, come ancor in ogni altra cosa che si faccia o dica. Però, secondo che col laudarci molto questa qualità a tutti avete, credo, generato una ardente sete di conseguirla, per lo carico dalla signora Emilia impóstovi siete ancor, con lo insegnarci, obligato ad estinguerla. -

XXV. Obligato non son io, disse il Conte, ad insegnarvi

a diventar aggraziati, nè altro; ma solamente a dimostrarvi qual abbia ad essere un perfetto Cortegiano. Nè io già pigliarei impresa di insegnarvi questa perfezione; massimamente avendo poco fa detto che 'l Cortegiano abbia da saper lottare e volteggiare, e tant'altre cose, le quali come io sapessi insegnarvi, non le avendo mai imparate, so che tutti lo comscete. Basta che si come un buon soldato sa dire al fabro di che foggia e garbo e bontà hanno ad esser l'arme, nè peri gli sa insegnar a farle, nè come le martelli o tempri; cosi i forse vi saprò dir qual abbia ad esser un perfetto Cortegiano, ma non insegnaryi come abbiate a fare per divenirne. Pur per satisfare ancor quanto è in poter mio alla domanda vosta, benchè e' sia quasi in proverbio, che la grazia non s'impri: dico, che chi ha da esser aggraziato negli esercizii corprali, presupponendo prima che da natura non sia inahile, dee cominciar per tempo, ed imparar i principii da ottini maestri: la qual cosa quanto paresse a Filippo re di Maccio nia importante, si può comprendere, avendo voluto che Aristotele, tanto famoso filosofo e forse il maggior che sia stato al mondo mai, fosse quello che insegnasse i primi elementi delle lettere ad Alessandro suo figliolo. E degli uomini de noi oggidi conoscemo, considerate come bene ed aggrasitamente fa il signor Galeazzo Sanseverino gran scudiero & Francia tutti gli esercizii del corpo; e questo perchè, olto alla natural disposizione ch'egli tiene della persona, ha pose ogni studio d'imparare da buon maestri, ed aver sempre presso di sè uomini eccellenti, e da ognun pigliar il megio di ciò che sapevano: chè siccome del lottare, volteggiare, e maneggiar molte sorti d'armi, ha tenuto per guida il nostre messer Pietro Monte, il qual, come sapete, è il vero e sole maestro d'ogni artificiosa forza e leggerezza, così del cavalcare, giostrare, e qualsivoglia altra cosa, ha sempre avalo inanzi agli occhi i più perfetti che in quelle professioni siano stati conosciuti.

XXVI. Chi adunque vorrà esser buon discepolo, oltre al far le cose bene, sempre ha da metter ogni diligenza per assimigliarsi al maestro, e se possibil fosse, trasformarsi in lui. E quando già si sente aver fatto profitto, giova molto ve-

der diversi uomini di tal professione, e, governandosi con quel buon giudicio che sempre gli ha da esser guida, andar scegliendo or da un or da un altro varie cose. E come la pecchia ne' verdi prati sempre tra l'erbe va carpendo i fiori. così il nostro Cortegiano averà da rubare questa grazia da que'che a lui parerà che la tenghino, e da ciascun quella Mrte che più sarà laudevole: e non far come un amico nostro, che voi tutti conoscete, che si pensava esser molto simile al re Ferrando minore d'Aragona, nè in altro avea posto cura d'imitario, che nel spesso alzar il capo, torzendo ana parte della bocca, il qual costume il re avea contratto osi da infirmità. E di questi, molti si ritrovano, che pensan ar assai, pur che sian simili ad un grand'uomo in qualche osa; e spesso si appigliano a quella che in colui è sola viiosa. Ma avendo io già più volte pensato meco onde nasca ruesta grazia, lasciando quegli che dalle stelle l'hanno, trovo na regola universalissima, la qual mi par valer circa questo n tutte le cose umane che si facciano o dicano più che aluna altra: e ciò è fuggir quanto più si può, e come un aspeissimo e pericoloso scoglio, la affettazione; e, per dir forse ma nuova parola, usar in ogni cosa una certa sprezzatura. he nasconda l'arte, e dimostri, ciò che si fa e dice venir. atto senza fatica e quasi senza pensarvi. Da questo credo io he derivi assai la grazia: perchè delle cose rare e ben fatte gnun sa la difficoltà, onde in esse la facilità genera granlissima maraviglia; e per lo contrario, il sforzare, e, come si lice, tirar per i capegli, dà somma disgrazia, e fa estimar poco ogni cosa, per grande ch'ella si sia. Però si può dir i quella esser vera arte, che non appare esser arte; nè più in ! altro si ha da poner studio, che nel nasconderla: perchè se è scoperta, leva in tutto il credito, e fa l'uomo poco estimato. E ricórdomi io già aver letto, esser stati alcuni antichi oratori eccellentissimi, i quali, tra l'altre loro industrie, sforzavansi di far credere ad ognuno, sè non aver notizia alcuna di lettere; e, dissimulando il sapere, mostravan le loro orazioni esser fatte semplicissimamente, e piuttosto secondo che loro porgea la natura e la verità, che lo studio e l'arte: la qual se fosse stata conosciuta, aria dato dubio negli animi

del popolo di non dover esser da quella ingannati. Vedete adunque come il mostrar l'arte, ed un così intento studio, levi la grazia d'ogni cosa. Qual di voi è che non rida, quando il nostro messer Pierpaolo danza alla foggia sua, con que'saltetti e gambe stirate in punta di piede, senza mover la testa, come se tutto fosse un legno, con tanta attenzione, che di certo pare che vada numerando i passi? Qual occhio è così cieco, che non vegga in questo la disgrazia della affettazione? e la grazia in molti uomini e donne che sono qui presenti, di quella sprezzata disinvoltura (chè nei movimenti del corpo molti così la chiamano), con un parlar o ridere e adattarsi, mostrando non estimar e pensar più ad ogni alta cosa che a quello, per far credere a chi vede quasi di non seper nè poter errare? —

XXVII. Quivi non aspettando, messer Bernardo Bibien. disse: Eccovi che messer Roberto nostro ha pur trovato chi lauderà la foggia del suo danzare, poichè tutti voi altri pare che non ne facciate caso; chè se questa eccellenza consist nella sprezzatura, e mostrar di non estimare, e nensar nit ad ogni altra cosa che a quello che si fa, messer Roberto nd danzare non ha pari al mondo; chè per mostrar ben di non pensarvi, si lascia cader la roba spesso dalle spalle e le partoffole de' piedi, e senza raccôrre nè l'uno nè l'altro, tuttava danza. - Rispose allor il Conte: Poichè voi volete pur ch'è dica, dirò ancor de'vizii nostri. Non v'accorgete che questa chevoi in messer Roberto chiamate sprezzatura, è vera affettazione? perchè chiaramente si conosce che esso si sforza con ogni studio mostrar di non pensarvi: e questo è il pensari troppo; e perchè passa certi termini di mediocrità, quella sprezzatura è affettata e sta male; ed è una cosa che appunto riesce al contrario del suo presupposito, cioè di nasconder l'arte. Però non estimo io che minor vizio della affettazion sia nella sprezzatura, la quale in sè è laudevole, lasciarsi cadere i panni da dosso, che nella attillatura, che pur medesimamente da sè è laudevole, il portar il capo così fermo per paura di non guastarsi la zazzera, o tener nel fondo della berretta il specchio, e'l pettine nella manica, ed aver sempre drieto il paggio per le strade con la sponga e la scopeta: perchè questa così fatta attilatura e sprezzatura tendono roppo allo estremo; il che sempre è vizioso, e contrario a quella pura ed amabile simplicità, che tanto è grata agli animi umani. Vedete come un cavalier sia di mala grazia, quando si sforza d'andare così stirato in su la sella, e, come noi sogliam dire, alla veneziana, a comparazion d'un altro, che paja che non vi pensi, e stia a cavallo così disciolto e sicuro come se fosse a piedi. Quanto piace più e quanto più è laudato un gentiluom che porti arme, modesto, che parli poco e poco si vanti, che un altro, il qual sempre stia in sul laudar sè stesso, e biastemando con braveria mostri minacciar al mondo! e niente altro è questo, che affettazione di voler parer gagliardo. Il medesimo accade in ogni esercizio, anzi in ogni cosa che al mondo fare o dir si possa. —

XXVIII. Allora il signor Magnifico, Questo ancor, disse, si verifica nella musica, nella quale è vizio grandissimo, far due consonanze perfette l'una dopo l'altra; tal che il medesimo sentimento dell'audito nostro l'aborrisce, e spesso ama una seconda o settima, che in sè è dissonanza aspera ed intolerabile: e ciò procede, che quel continuare nelle perfette genera sazietà, e dimostra una troppo affettata armonia; il che, mescolando le imperfette, si fugge, col far quasi un paragone, donde più le orecchie nostro stanno sospese, e più avidamente attendono e gustano le perfette, e dilettansi talor di quella dissonanza della seconda o settima, come di cosa sprezzata. - Eccovi adunque, rispose il Conte, che in questo noce l'affettazione, come nell'altre cose. Dicesi ancor esser stato proverbio appresso ad alcuni eccellentissimi pitlori antichi, troppo diligenza esser nociva, ed esser stato biasimato Protogene da Apelle, che non sapea levar le mani dalla tavola. - Disse allor messer Cesare: Questo medesimo difetto parmi che abbia il nostro fra Serafino, di non saper levar le mani dalla tavola, almen fin che in tutto non ne sono levate ancora le vivande. - Rise il Conte, e soggiunse: Voleva dire Apelle, che Protogene nella pittura non conoscea quel che bastava; il che non era altro, che riprenderlo d'essere affettato nelle opere sue. Questa virtù adunque contraria alla affettazione, la qual noi per ora chiamamo sprezzatura, oltra che ella sia il vero fonte donde deriva la grazia, porta ancor seco un altro ornamento, il quile accompagnando qualsivoglia azione umana per minima che ella sia, non solamente subito scopre il saper di chi la fa, ma spesso lo fa estimar molto maggior di quello che è in effetto: perchè negli animi delli circonstanti imprime esinione, che chi così facilmente fa bene sappia molto più di quello che fa, e se in quello che fa ponesse studio e falia, potesse farlo molto meglio. E. per replicare i medesimi estapii, eccovi che un uom che maneggi l'arme, se per lascir un dardo, ovver tenendo la spada in mano o altr'arma, i pon senza pensar scioltamente in una attitudine pronta. ca tal facilità che paia che il corpo e tutte le membra stime in quella disposizione naturalmente e senza fatica alcun. ancora che non faccia altro, ad ognuno si dimostra ese perfettissimo in quello esercizio. Medesimamente nel dazare, un passo solo, un sol movimento della persona grazioni e non sforzato, subito manifesta il sapere di chi danza. Il musico, se nel cantar pronuncia una sola voce terminata ca soave accento in un groppetto duplicato con tal facilità de paja che così gli venga fatto a caso, con quel punto sole a conoscere che sa molto più di quello che fa. Spesso anor nella pittura una linea sola non stentata, un sol colpo di pernello tirato facilmente, di modo che paja che la mano, senzi esser guidata da studio o d'arte alcuna, vada per sè stem al suo termine secondo la intenzion del pittore, scopre chieramente la eccellenza dell'artefice, circa la opinion della quale ognuno poi si estende secondo il suo giudicio: e'l modesimo interviene quasi d'ogni altra cosa. Sarà adunque il nostro Cortegiano estimato eccellente, ed in ogni cosa averà grazia, e massimamente nel parlare, se fuggirà l'affettazione: nel qual errore incorrono molti, e talor più che gli altri, & cuni nostri Lombardi; i quali se sono stati un anno foot di casa, ritornati, subito cominciano a parlare romano, talor spagnolo o franzese, e Dio sa come; e tutto questo procede da troppo desiderio di mostrar di saper assai: ed in tal modo l'uomo mette studio e diligenza in acquistar un vizio odiesissimo. E certo, a me sarebbe non piccola fatica, se in que

sti nostri ragionamenti io volessi usar quelle parole antiche toscane, che già sono dalla consuetudine dei Toscani d'oggidi rifiutate; e con tutto questo credo che ognun di me rideria.

XXIX. Allor messer FEDERICO, Veramente, disse, rationando tra noi come or facciamo, forse saria male usar welle parele antiche toscane; perchè, come voi dite, darimo fatica a chi le dicesse ed a chi le udisse, e non senza difficoltà sarebbono da molti intese. Ma chi scrivesse, crederei ben io che facesse errore non usandole, perchè danno molta grazia ed autorità alle scritture, e da esse risulta una lingua più grave e piena di maestà che dalle moderne. -Non so, rispose il Conte, che grazia o autorità possan dar alle scritture quelle parole che si deono fuggire, non solanente nel modo del parlare, come or noi facciamo (il che voi stesso confessate), ma ancor in ogni altro che imaginar ni possa. Chè se a qualsivoglia uomo di buon giudicio occorresse far una orazione di cose gravi nel senato proprio di Piorenza, che è il capo di Toscana, ovver parlar privatamente con persona di grado in quella città di negozii importanti, o ancor con chi fosse dimestichissimo di cose piacevoli, con donne o cavalieri d'amore, o burlando o scherzando in feste, giochi, o dove si sia, o in qualsivoglia tempo, loco o proposito, son certo che si guardarebbe d'usar quelle parole antiche toscane: ed usandole, oltre al far far beffe di sè, darebbe non poco fastidio a ciascun che lo ascoltasse. Parmi adunque molto strana cosa usare nello scrivere per / baone quelle parole, che si fuggono per viziose in ogni sorte di parlare; e voler che quello che mai non si conviene nel parlare, sia il più conveniente modo che usar si possa nello scrivere. Chè pur, secondo me, la scrittura non è altro che una forma di parlare, che resta ancor poi che l'uomo ha parlato, e quasi una imagine o più presto vita delle parole: e però nel parlare, il qual, subito uscita che è la voce, si disperde, son forse tolerabili alcune cose che non sono nello scrivere; perchè la scrittura conserva le parole, e le sottopone al giudicio di chi legge, e dà tempo di considerarle maluramente. E perciò è ragionevole che in questa si metta

maggior diligenza, per farla più colta e castigata; non per di modo, che le parole scritte siano dissimili dalle dette, m che nello scrivere si eleggano delle più belle che s'usan nel parlare. E se nello scrivere fosse licito quello che non licito nel parlare, ne nascerebbe un inconveniente al pare mio grandissimo: che è, che più licenza usar si poria i quella cosa nella qual si dee usar più studio: e la industri che si mette nello scrivere, in loco di giovar, nocerebbe, Pen certo è, che quello che si conviene nello scrivere, si convie ancor nel parlare; e quel parlar è bellissimo, che è simile a scritti belli. Estimo ancora, che molto più sia necessario l'es ser inteso nello scrivere, che nel parlare; perchè quelli ch scrivono non son sempre presenti a quelli che leggono, co me quelli che parlano a quelli che parlano. Però io landare che l'uomo, oltre al fuggir molte parole antiche toscane s' assicurasse ancor d'usare, e scrivendo e parlando, quell che oggidì sono in consuetudine in Toscana e negli altri k chi della Italia, e che hanno qualche grazia nella pronur cia. E parmi che chi s' impone altra legge, non sia ben s curo di non incorrere in quella affettazione tanto biasimata · della qual dianzi dicevamo. —

XXX. Allora messer Federico, Signor Conte, disse, i non posso negarvi che la scrittura non sia un modo di pa lare. Dico ben, che se le parole che si dicono hanno in s qualche oscurità, quel ragionamento non penetra nell'anir di chi ode, e passando senza essere inteso, diventa vano: che non interviene nello scrivere; chè se le parole che us il scrittore portan seco un poco non dirò di difficoltà, m d'acutezza recondita, e non così nota come quelle che si d cono parlando ordinariamente, danno una certa maggic autorità alla scrittura, e fanno che 'l lettore va più ritenul e sopra di sè, e meglio considera, e si diletta dello ingego e dottrina di chi scrive; e col buon giudicio affaticando un poco, gusta quel piacere che s' ha nel conseguir le cos difficili. E se la ignoranza di chi legge è tanta, che no possa superar quelle difficoltà, non è la colpa dello scrittor nè per questo si dee stimar che quella lingua non sia bell Però, nello scrivere credo io che si convenga usar le paro

oscane, e solamente le usate dagli antichi Toscani; perchè quello è gran testimonio ed approvato dal tempo che sian puone, e significative di quello perchè si dicono; ed oltra questo, hanno quella grazia e venerazion che l'antiquità presta non solamente alle parole, ma agli edificii, alle statue, alle pitture, e ad ogni cosa che è bastante a conservarla; e spesso solamente con quel splendore e dignità, fanno la elocuzion bella, dalla virtù della quale ed eleganza ogni subietto, per basso che egli sia, può esser tanto adornato, che merita somma laude. Ma questa vostra consuetudine, di cui voi fate tanto caso, a me par molto pericolosa, e spesso può esser mala; e se qualche vizio di parlar si ritrova esser invalso in molti ignoranti, non per questo parmi che si debba pigliar per una regola, ed esser dagli altri seguitato. Oltre a questo, le consuetudini sono molto varie, nè è città nobile in Italia che non abbia diversa maniera di parlar da tutte l'altre. Però non vi ristringendo voi a dichiarir qual sia la migliore, potrebbe l'uomo attaccarsi alla bergamasca così come alla fiorentina, e secondo voi non sarebbe error alcuno. Parmi adunque, che a chi vuol fuggir ogni dubio ed esser ben sicuro, sia necessario proporsi ad imitar uno, il quale di consentimento di tutti sia estimato buono, ed averlo sempre per guida e scudo contra chi volesse riprendere: e questo (nel volgar dico) non penso che abbia da esser altro che il Petrarca e 'l Boccaccio; e chi da questi dui si discosta, va tentoni, come chi cammina per le tenebre senza lume, e però spesso erra la strada. Ma noi altri siamo tanto arditi, che non degnamo di far quello che hanno fatto i buoni antichi; cioè attendere alla imitazione, senza la quale estimo jo che non si possa scriver bene. E gran testimonio di questo parmi che ci dimostri Virgilio; il quale, benchè con quello ingegno e giudicio tanto divino togliesse la speranza a lulti i posteri che alcun mai potesse ben imitar lui, volse però imitar Omero. -

XXXI. Allor il signor Gaspar Pallavicino, Questa dispulazion, disse, dello scrivere, in vero è ben degna d'esser udita: nientedimeno, più farebbe al proposito nostro se voi c'insegnaste di che modo debba parlar il Cortegiano, perchè parmi che n'abbia maggior bisogno, e più spesso gli occorra il servirsi del parlare che dello scrivere. -- Rispose il Ma-GNIFICO: Anzi a Cortegiano tanto eccellente e così perfetto. non è dubio che l'uno e l'altro è necessario a sapere, e che senza queste due condizioni forse tutte l'altre sariano non molto degne di laude: però, se il Conte vorrà satisfare al debito suo, insegnerà al Cortegiano non solamente il parlare. ma ancor il scriver bene. - Allor il Conte, Signor Magnifico, disse, questa impresa non accettaro io già: chè gran sciocchezza saria la mia voler insegnare ad altri quello che io non so: e, quando ancor lo sapessi, pensar di poter fare in così poche parole quello, che con tanto studio e fatica hanno fatto appena uomini dottissimi; ai scritti de' quali rimetterei il nostro Cortegiano, se pur fossi obligato d'insegnargli a scrivere e parlare. — Disse messer Cesare: Il signor Magnifico intende del parlare e scriver volgare, e non latino; però quelle scritture degli uomini dotti non sono al proposito nostro: ma bisogna che voi diciate circa questo ciò che ne sapete, chè del resto v'averemo per escusato. -Io già l'ho detto, rispose il Conte: ma, parlandosi della lingua toscana, forse più saria debito del signor Magnifico che d'alcun altro il darne la sentenza. - Disse il Magnifico: lo non posso nè debbo ragionevolmente contradir a chi dice che la lingua toscana sia più bella dell'altre. È ben vere che molte parole si ritrovano nel Petrarca e nel Boccaccio. che or son interlasciate dalla consuetudine d'oggidi : e que ste io, per me, non usarei mai, nè parlando nè scrivendo; e credo che essi ancor, se insin a qui vivuti fossero, non le usarebbon più. - Disse allor messer Federico: Anzi le usarebbono: e voi altri signori Toscani dovreste rinovar la vostra lingua, e non lasciarla perire, come fate; chè ormai si può dire che minor notizia se n'abbia in Fiorenza, che in molti altri lochi della Italia. - Rispose allor messer Bernaspo: Queste parole che non s'usano più in Fiorenza, sone restate ne' contadini, e, come corrotte e guaste dalla vecchiezza, sono dai nobili rifiutate. ---

XXXII. Allora la signora Duchessa, Non usciam, disse dal primo proposito, e facciam che 'l conte Ludovico insegn al Cortegiano il parlare e scriver bene, e sia o toscano o come si voglia. - Rispose il Conte: Io già, Signora, ho detto quello che ne so; e tengo che le medesime regole che servono ad insegnar l'uno, servano ancor ad insegnar l'altro. Ma poiche mel comandate, risponderò quello che m'occorre a messer Federico, il quale ha diverso parer dal mio: e forse mi bisognerà ragionar un poco più diffusamente che non si conviene: ma questo sarà quanto io posso dire. E primamente dico, che, secondo il mio giudicio, questa nostra lingua, che noi chiamiamo volgare, è ancor tenera e nuova, 🤾 benchè già gran tempo si costumi; perchè, per essere stata la Italia non solamente vessata e depredata, ma lungamente abitata da' Barbari, per lo commercio di quelle nazioni la lingua latina s' è corrotta e guasta, e da guella corruzione son nate altre lingue: le quai, come i fiumi che dalla cima dell'Apennino fanno divorzio e scorrono nei due mari, così si son esse ancor divise, ed alcune tinte di latinità pervenute per diversi cammini qual ad una parte e quale all'altra. ed una tinta di barbarie rimasta in Italia. Questa adunque è stata tra noi lungamente incomposta e varia, per non aver avuto chi le abbia posto cura, nè in essa scritto, nè cercato di darle splendor o grazia alcuna: pur è poi stata ! alguanto più colta in Toscana, che negli altri lochi della Italia; e per questo par che 'l suo fiore insino da que' primi tempi qui sia rimaso, per aver servato quella nazion gentil accenti nella pronunzia, ed ordine grammaticale in quello che si convien, più che l'altre; ed aver avuti tre nobili scrittori, i quali ingeniosamente, e con quelle parole e termini che usava la consuetudine de'loro tempi, hanno espresso i lor concetti: il che più felicemente che agli altri, al parer mio, è successo al Petrarca nelle cose amorose. Nascendo Poi di tempo in tempo, non solamente in Toscana ma in tutta la Italia, tra gli uomini nobili e versati nelle corti e nell'arme e nelle lettere qualche studio di parlare e scrivere Più elegantemente, che non si faceva in quella prima età rozza ed incolta, quando lo incendio delle calamità nate da' Barbari non era ancor sedato: sonsi lasciate molte parole, così nella città propria di Fiorenza ed in tutta la Tosca-

na, come nel resto della Italia, ed in loco di quelle ripre dell'altre, e fattosi in questo quella mutazion che si fa i tutte le cose umane: il che è intervenuto sempre ana delle altre lingue. Che se quelle prime scritture antiche la tine fossero durate insino ad ora, vederemmo che altra mente parlavano Evandro e Turno e gli altri latini d que' tempi, che non fecero poi gli ultimi re romani e primi consoli. Eccovi che i versi che cantavano i Salii i pena erano dai posteri intesi: ma essendo di quel modo dai primi institutori ordinati, non si mutavano per riverena della religione. Così successivamente gli oratori e i poeti andarono lasciando molte parole usate dai loro antecessori; chė Antonio, Crasso, Ortensio, Cicerone fuggivano molte di quelle di Catone, e Virgilio molte d'Ennio; e così fecero gi altri: che ancor che avessero riverenza all'antiquità, non la estimavan però tanto, che volessero averle quella obbligazion che voi volete che ora le abbiam noi; anzi, dove lor parea, la biasimavano: come Orazio, che dice che i suoi antichi aveano scioccamente laudato Plauto, e vuol poter acquistare nuove parole. E Cicerone in molti lochi riprende molti suoi antecessori; e per biasimare Sergio Galba, afferma che le orazioni sue aveano dell'antico: e dice che Ennio anco sprezzò in alcune cose i suoi antecessori: di modo che, se noi vorremo imitar gli antichi, non gl'imitaremo. E Virgilio, che voi dite che imitò Omero, non lo imitò nella lingua

XXXIII. Io adunque queste parole antiche, quanto per me, fuggirei sempre d'usare, eccetto però che in certi lochi, ed in questi ancor rare volte; e parmi che chi altrimenti le usa, faccia errore, non meno che chi volesse, per imitar gli antichi, nutrirsi ancora di ghiande, essendosi già trovata copia di grano. E perchè voi dite che le parole antiche, solamente con quel splendore d'antichità, adornantanto ogni subietto, per basso che egli sia, che possono faro degno di molta laude: io dico, che non solamente di queste parole antiche, ma nè ancor delle buone faccio tanto caso: ch' estimi debbano senza 'l suco delle belle sentenze esset prezzate ragionevolmente; perchè il dividere le sentenze dalle parole è un divider l'anima dal corpo: la qual cosa ne

nell' uno nè nell' altro senza distruzione far si può. Quello adunque che principalmente importa ed è necessario al Cortegiano per parlare e scriver bene, estimo io che sia il sapere: perché chi non sa, e nell'animo non ha cosa che meriti esser intesa, non può nè dirla nè scriverla. Appresso, bisogna dispor con bell'ordine quello che si ha a dire o scrivere: poi esprimerlo ben con le parole: le quali, s'io non m'inganno, debbono esser proprie, elette, splendide e ben composte, ma sopra tutto usate ancor dal popolo; perchè quelle medesime fanno la grandezza e pompa dell' orazione, se colui che parla ha buon giudicio e diligenza, e sa pigliar le più significative di ciò che vuol dire, ed inalzarle, e come cera formandole ad arbitrio suo collocarle in tal parte e con tal ordine, che al primo aspetto mostrino e faccian conoscere la dignità e splendor suo, come tavole di pittura poste al suo buono e natural lume. E questo così dico dello scrivere, come del parlare: al qual però si richiedono alcune cose che non son necessarie nello scrivere: come la voce buona, non troppo sottile o molle come di femina, nè ancor tanto austera ed orrida che abbia del rustico, ma sonora, chiara, soave e ben composta, con la pronunzia espedita, e coi modi e gesti convenienti; li quali, al parer mio, consistono in certi movimenti di tutto 'l corpo, non affettati nè violenti, ma temperati con un volto accommodato, e con un mover d'occhi che dia grazia e s'accordi con le parole. e più che si può significhi ancor coi gesti la intenzione ed affetto di colui che parla. Ma tutte queste cose sarian vane e di poco momento, se le sentenze espresse dalle parole non fossero belle, ingegnose, acute, eleganti e gravi, secondo 'l bisogno. ---

XXXIV. Dubito, disse allora il signor Morello, che se questo Cortegiano parlerà con tanta eleganza e gravità, fra soi si trovaranno di quei che non lo intenderanno. — Anzi da ognune sarà inteso, rispose il Conte, perchè la facilità non impedisce la eleganza. Nè io voglio ch'egli parli sempre in gravità, ma di cose piacevoli, di giochi, di motti e di burle, secondo il tempo; del tutto però sensatamente, e con prontezza e copia non confusa; nè mostri in parte al-

cuna vanità o sciocchezza puerile. E quando poi parlerà di cosa oscura o difficile, voglio che e con le parole e con le sentenze ben distinte esplichi sottilmente la intenzion sua, ed ogni ambiguità faccia chiara e piana con un certo mode diligente senza molestia. Medesimamente, dove occorrera, sappia parlar con dignità e veemenza, e concitar quegli affetti che hanno in sè gli animi nostri, ed accenderli e meverli secondo il bisogno; talor con una semplicità di quel candore, che fa parer che la natura istessa parli, intenerirgli, e quasi inebbriargli di dolcezza, e con tal facilità, che chi ode estimi ch' egli ancor con pochissima fatica potrebbe conseguir quel grado, e quando ne fa la prova se gli trovi lontanissimo. Io vorrei che 'l nostro Cortegiano parlasse e scrivesse di tal maniera: e non solamente pigliasse pare splendide ed eleganti d'ogni parte della Italia, ma ancor lauderei che talor usasse alcuni di quei termini e franzei e spagnoli, che già sono dalla consuetudine nostra accettati Però a me non dispiacerebbe che, occorrendogli, dicessi primor: dicesse accertare, avventurare: dicesse ripassare unt persona con ragionamento, volendo intendere riconoscerla e trattarla per averne perfetta notizia; dicesse un cavalier senza rimproccio, attilato, creato d'un principe, ed altri ti termini, pur che sperasse esser inteso. Talor vorrei che pigliasse alcune parole in altra significazione che la lor propria: e, traportandole a proposito, quasi le inserisse come rampollo d'albero in più felice tronco, per farle più vaghe belle, e quasi per accostar le cose al senso degli occhi proprii, e, come si dice, farle toccar con mano, con diletto di chi ode o legge. Nè vorrei che temesse formarne ancor di nuove, e con nuove figure di dire, deducendole con bel modo dai Latini, come già i Latini le deducevano dai Greci.

XXXV. Se adunque degli uomini litterati e di buon ingegno e giudicio, che oggidi tra noi si ritrovano, fossero alcuni, li quali ponessino cura di scrivere del modo che s'è detto in questa lingua cose degne d'esser lette, tosto la vederessimo colta ed abondante di termini e di belle figure, e capace che in essa si scrivesse così bene come in qualsivo-

glia altra; e se ella non fosse pura toscana antica, sarebbe italiana, commune, copiosa e varia, e quasi come un delizioso giardino pien di diversi fiori e frutti. Nè sarebbe questo cosa nuova; perchè, delle quattro lingue che aveano in consuetudine i scrittori greci, eleggendo da ciascuna parole, modi e figure, come ben loro veniva, ne facevano nascere un' altra che si diceva commune, e tutte cinque poi sotto un sol nome chiamavano lingua greca; e benchè la ateniese fosse elegante, pura e faconda più che l'altre, i buoni scrittori che non erano di nazion Ateniesi non la affettavan tanto, che nel modo dello scrivere, e quasi all'odore e proprietà del suo natural parlare, non fossero conosciuti : nè per queslo però erano sprezzati; anzi quei che volevan parer troppo Ateniesi, ne rapportavan biasimo. Tra i scrittori latini ancor furono in prezzo a' suoi di molti non Romani, benchè in essi non si vedesse quella purità propria della lingua romana, che rare volte possono acquistar quei che son d'altra nazione. Già non fu rifiutato Tito Livio, ancora che colui dicesse aver trovato in esso la patavinità, nè Virgilio, per esser slato ripreso che non parlava romano; e, come sapete, furono ancor letti ed estimati in Roma molti scrittori di nazione Barbari. Ma noi, molto più severi che gli antichi, imponemo a noi stessi certe nuove leggi fuor di proposito; ed avendo inanzi agli occhi le strade battute, cerchiamo andar per diverticoli: perchè nella nostra lingua propria, della quale, come di tutte l'altre, l'officio è esprimer bene e chiaramente i concetti dell' animo, ci dilettiamo della oscurila; e, chiamandola lingua volgare, volemo in essa usar parole che non solamente non son dal volgo, ma nè ancor dagli nomini nobili e litterati intese, ne più si usano in parte alcuna; senza aver rispetto, che tutti i buoni antichi biasimano le parole rifiutate dalla consuetudine. La qual voi, al parer mio, non conoscete bene; perchè dite, se qualche vizio di parlare è invalso in molti ignoranti, non per questo si dee chiamar consuetudine, nè esser accettato per una regola di parlare; e, secondo che altre volte vi ho udito dire, volete poi, che in loco di Capitolio si dica Campidoglio; per Jeronimo, Girolamo; aldace per audace; e per patrone, padro-

ne, ed altre tai parole corrotte e guaste; perchè così si tr van scritte da qualche antico Toscano ignorante, e perch così dicono oggidì i contadini toscani.lLa buona consuetudin adunque del parlare credo io che nasca dagli uomini ch hanno ingegno, e che con la dottrina ed esperienza s' hann guadagnato il buon giudicio, e con quello concorrono e con sentono ad accettar le parole che lor pajon buone, le qual si conoscono per un certo giudicio naturale, e non per arte o regola alcuna. Non sapete voi, che le figure del parlare le quai dànno tanta grazia e splendor alla orazione, tutte som abusioni delle regole grammaticali, ma accettate e confermate dalla usanza, perchè, senza poterne render altra ragione, piaceno. ed al senso proprio dell'orecchia par che portino sovità e dolcezza? E questa credo io che sia la buona consutudine: della quale così possono essere capaci i Romani, i Napoletani, i Lombardi e gli altri, come i Toscani,

XXXVI. È ben vero, che in ogni lingua alcune cost sono sempre buone: come la facilità, il bell'ordine, l'abordanza, le belle sentenze, le clausole numerose : e. per contrario, l'affettazione e l'altre cose opposite a queste son male. Ma delle parole son alcune che durano buone un tempo, poi s'invecchiano ed in tutto perdono la grazia; altre piglian forza e vengono in prezzo: perchè, come le stagioni dell'anno spogliano de'fiori e de'frutti la terra, e poi di nuovo d'altri la rivestono, così il tempo quelle prime parole fa cadere, e l'uso altre di nuovo fa rinascere, e dà lor grazia e dignità, fin che, dall' invidioso morso del tempo a poco a poco consumate, giungono poi esse ancora alla lor morte; perciocchè, al fine, e noi ed ogni nostra cosa è mortale. Considerate che della lingua Osca non avemo più notizia alcuna. La provenzale, che pur mo, si può dir, era celebrata da nobili scrittori, ora dagli abitanti di quel paese non è intest. Penso io adunque, come ben ha detto il signor Magnifico, che se 'l Petrarca e 'l Boccaccio fossero vivi a questo tempo non usariano molte parole che vedemo ne' loro scritti : però non mi par bene che noi quelle imitiamo. Laudo ben sommamente coloro che sanno imitar quello che si dee imitare: nientedimeno non credo io già che sia impossibile scrivel ene ancor senza imitare; e massimamente in questa nostra ingua, nella quale possiam esser dalla consuetudine ajutati: I che non ardirei dir nella latina.—

XXXVII. Allor messer Federico, Perchè volete voi, disse, che più s'estimi la consuetudine nella volgare che nella latina? - Anzi, dell'una e dell'altra, rispose il Conte, estimo che la consuetudine sia la maestra. Ma perchè quegli uomini, ai quali la lingua latina era così propria come or è a noi la volgare, non sono più al mondo, bisogna che noi dalle lor scritture impariamo quello che essi aveano imparato dalla consuetudine; nè altro vuol dir il parlar antico, che la consuetudine antica di parlare: e sciocca cosa sarebbe amar il parlar antico non per altro, che per voler più presto parlare come si parlava, che come si parla. - Dunque, rispose messer Federico, gli antichi non imitavano? - Credo, disse il Conte, che molti imitavano, ma non in ogni cosa. E se Virgilio avesse in tutto imitato Esiodo, non gli saria passalo inanzi; nè Cicerone a Crasso, nè Ennio ai suoi antecessori. Eccovi che Omero è tanto antico, che da molti si crede che egli così sia il primo poeta eroico di tempo, come ancor è d'eccellenza di dire : e chi vorrete voi che egli imitasse? - Un altro, rispose messer Federico, più antico di lui, del quale non avemo notizia per la troppa antiquità. - Chi direte adunque, disse il Conte, che imitasse il Petrarca e 'I Boccaccio, che pur tre giorni ha, si può dir, che son stati al mondo? - Io nol so, rispose messer Federico; ma creder si può che essi ancor avessero l'animo indrizzato alla imitazione, benchè noi non sappiam di cui. - Rispose il Conte: Creder si può che que' che erano imitati fossero migliori che que' che imitavano: e troppo maraviglia saria che così presto il lor nome e la fama, se erano buoni, fosse in tutto spenta. Ma il lor vero maestro cred' io che fosse l'ingegno, // ed il lor proprio giudicio naturale; e di questo niuno è che si debba maravigliare, perchè quasi sempre per diverse vie si può tendere alla sommità d'ogni eccellenza. Nè è natura alcuna che non abbia in sè molte cose della medesima sorte dissimili l'una dall'altra, le quali però son tra sè di egual laude degne. Vedete la musica, le armonie della quale or son

gravi e tarde, or velocissime e di novi modi e vie; nientedimeno tutte dilettano, ma per diverse cause: come si comprende nella maniera del cantare di Bidon: la quale è tanto artificiosa, pronta, veemente, concitata, e di così varie melodie, che i spiriti di chi ode tutti si commoveno e s'infiammano, e così sospesi par che si levino insino al cielo. Ne men commove nel suo cantar il nostro Marchetto Cara, ma con più molle armonia: chè per una via placida e piena di flebile dolcezza intenerisce e penetra le anime, imprimendo in esse soavemente una dilettevole passione. Varie cose arcor egualmente piacciono agli occhi nostri, tanto che con difficoltà giudicar si può quai più lor son grate. Eccovi che nella pittura sono eccellentissimi Leonardo Vincio, il Mantegna, Rafaello, Michelangelo, Georgio da Castelfranco: nientedimeno, tutti son tra sè nel far dissimili; di mode che ad alcun di loro non par che manchi cosa alcuna in quelle maniera, perchè si conosce ciascun nel suo stil esser perfettissimo. Il medesimo è di molti poeti greci e latini, i quali, diversi nello scrivere, son pari nella laude. Gli oratori ancer hanno avuto sempre tanta diversità tra sè, che quasi omi età ha prodotto ed apprezzato una sorte d'oratori peculiar di quel tempo; i quali non solamente dai precessori e successori suoi, ma tra sè son stati dissimili: come si scrive ne' Greci, d' Isocrate, Lisia, Eschine, e molt'altri, tutti eccellenti, ma a niun però simili fuor che a sè stessi. Tra i Latini poi quel Carbone, Lelio, Scipione Africano, Galba, Salpizio, Cotta, Gracco, Marc'Antonio, Crasso, e tanti che saria lungo nominare, tutti buoni, e l'un dall'altro diversissimi; di modo che chi potesse considerar tutti gli oratori che sono stati al mondo, quanti oratori tante sorti di dire trovarebbe Parmi ancor ricordare che Cicerone in un loco introduca Marc'Antonio dir a Sulpizio, che molti sono i quali non imitano alcuno, e nientedimeno pervengono al sommo grado della eccellenza; e parla di certi, i quali aveano introdotto una nova forma e figura di dir, bella, ma inusitata agli altri oratori di quel tempo, nella quale non imitavano se non sè stessi: però afferma ancor che i maestri debbano considerar la natura dei discepoli, e, quella tenendo per guida, in-

drizzarli ed ajutargli alla via che lo ingegno loro e la natural disposizion gl'inclina. Per questo adunque, messer Federico mio, credo, se l'uomo da sè non ha convenienza con qualsivoglia autore, non sia ben sforzarlo a quella imitazione ; perchè la virtù di quell'ingegno s' ammorza e resta impedita, per esser deviata dalla strada nella quale avrebbe fatto profitto, se non gli fosse stata precisa. Non so adunque come sia bene, in loco d'arricchir questa lingua e darli spirito, grandezza e lume, farla povera, esile, umile ed oscura, e cercare di metterla in tante angustie, che ognuno sia sforzato ad imitare solamente il Petrarca e 'l Boccaccio; e che nella lingua non si debba ancor credere al Poliziano, a Lorenzo de' Medici, a Francesco Diaceto, e ad alcuni altri che pur sono Toscani, e forse di non minor dottrina e giudicio che si fosse il Petrarca e'l Boccaccio. E veramente, gran miseria saria metter fine e non passar più avanti di quello che s' abbia fatto quasi il primo che ha scritto, e disperarsi che tanti e così nobili ingegni possano mai trovar più che una forma bella di dire in quella lingua, che ad essi è propria e naturale. Ma oggidi son certi scrupulosi, i quali, quasi con una religion e misterii ineffabili di questa lor lingua toscana, spaventano di modo chi gli ascolta, che inducono ancor molti nomini nobili e litterati in tanta timidità, che non osano aprir la bocca, e confessano di non saper parlar quella lingua, che hanno imparata dalle nutrici insino nelle fasce. Ma di questo parmi che abbiam detto pur troppo; però seguitiamo ormai il ragionamento del Cortegiano. -

XXXVIII. Allora messer Federico rispose: Io voglio pur ancor dir questo poco, che è, ch' io già non niego che le opinioni e gli ingegni degli uomini non siano diversi tra sè; nè credo che ben fosse che uno, da natura veemente e concitato, si mettesse a scriver cose placide; nè meno un altro severo e grave, a scriver piacevolezze: perchè in questo parmi ragionevole che ognuno s'accommodi allo instinto suo proprio. È di ciò, credo, parlava Cicerone quando disse, che i maestri avessero riguardo alla natura dei discepoli, per non far come i mali agricoltori, che talor nel terreno che solamente è fruttifero per le vigne vogliono seminar grano. Ma a me non

può capir nella testa, che d'una lingua particolare, la quale non è a tutti gli uomini così propria come i discorsi ed i pensieri e molte altre operazioni, ma una invenzione conte nuta sotto certi termini, non sia più ragionevole imitar quelli che parlan meglio, che parlare a caso: e che, così come nel latino l'uomo si dee sforzar di assimigliarsi alla lingua di Virgilio e di Cicerone, piuttosto che a quella di Silio o di Cornelio Tacito, così nel volgar non sia meglio imitar quella del Petrarca e del Boccaccio, che d'alcun altro: ma ben in essa esprimere i suoi proprii concetti, ed in questo attende re, come insegna Cicerone, allo instinto suo naturale: e così si troverà, che quella differenza che voi dite essere tra i buoni oratori, consiste nei sensi, e non nella lingua.-Allo il Conte, Dubito, disse, che noi entraremo in un gran pelago, e lasciaremo il nostro primo proposito del Cortegiano Pur domando a voi: in che consiste la bontà di questa lingua? - Rispose messer Federico: Nel servar ben le proprietà di essa, e tôrla in quella significazione, usando quello stile e que' numeri, che hanno fatto tutti quei che hanno scritto bene. - Vorrei, disse il Conte, sapere se questo stile e questi numeri di che voi parlate, nascono dalle sentenze o dalle parole. - Dalle parole, rispose messer Federico. -Adunque, disse il Conte, a voi non par che le parole di Silio e di Cornelio Tacito siano quelle medesime che usa Virgilio e Cicerone? ne tolte nella medesima significazione? - Rispose messer Federico: Le medesime son si, ma alcune mal osservate e tolte diversamente. — Rispose il Conte: E se d'un libro di Cornelio e d'un di Silio si levassero tutte quelle parole che son poste in altra significazion di quello che fa Virgilio e Cicerone, che sariano pochissime: non direste voi poi, che Cornelio nella lingua fosse pare a Cicerone. e Silio a Virgilio? e che ben fosse imitar quella maniera di dire? -

XXXIX. Allora la signora Emilia, A me par, disse, che questa vostra disputa sia mo troppo lunga e fastidiosa; però fia bene a differirla ad un altro tempo. — Messer Federico pur incominciava a rispondere; ma sempre la signora Emilia lo interrompeva. In ultimo disse il Conte: Molti vo-

gliono giudicare i stili e parlar de'numeri e della imitazione: ma a me non sanno già essi dare ad intendere che cosa sia stile nè numero, nè in che consista la imitazione, nè perchè le cose tolte da Omero o da qualche altro stiano tanto bene in Virgilio, che più presto pajono illustrate che imitate: e ciò forse procede ch' io non son capace d'intendergli. Ma perchè grande argomento che l' uom sappia una cosa è il saperla insegnare, dubito che essi ancorá poco la intendano; e che e Virgilio e Cicerone laudino perchè sentono che da molti sen laudati, non perchè conoscono la differenza che è tra essi e gli altri: chè in vero non consiste in avere una osservazione di due, di tre o di dieci parole usate a modo diverso dagli altri. In Salustio, in Cesare, in Varrone e negli altri buoni si trovano usati alcuni termini diversamente da quello che usa Cicerone; e pur l'uno e l'altro sta bene, perchè in così frivola cosa non è posta la bontà e forza d'una lingua: come ben disse Demostene ad Eschine, che lo mordeva, domandandogli d'alcune parole le quali egli ayeva usate, e pur non erano attiche, se erano mostri o portenti; £ e Demostene se ne rise, e risposegli, che in questo non consistevano le fortune di Grecia. Così io ancora poco mi curar rei se da un Toscano fossi ripreso d'aver detto piuttosto salissatto che sodissatto, ed onorevole che orrevole, e causa che cagione, e populo che popolo, ed altre tai cose. - Allor messer Federico si levò in piè, e disse: Ascoltatemi, prego. queste poche parole. — Rispose, ridendo, la signora Emilia: Pena la disgrazia mia a qual di voi per ora parla più di questa materia, perchè voglio che la rimettiamo ad un'altra sera. Ma voi, Conte, seguitate il ragionamento del Cortegiano; e mostrateci come avete buona memoria, chè, credo. se saprete ritaccarlo ove lo lasciaste, non farete poco. —

XL. Signora, rispose il Conte, il filo mi par tronco: pur, s' io non m' inganno, credo che dicevamo, che somma disgrazia a tutte le cose dà sempre la pestifera affettazione, e per contrario grazia estrema la semplicità e la sprezzatura: a laude della quale, o biasimo della affettazione, molte altre cose ragionar si potrebbono; ma io una sola ancor dir ne voglio, e non più. Gran desiderio universalmente tengon

ļ

tutte le donne di essere, e, quando esser non possono, almen di parer belle: però, dove la natura in qualche parte in questo è mancata, esse si sforzano di supplir con l'artificio. Quindi nasce l'acconciarsi la faccia con tanto studio e talor pena, pelarsi le ciglia e la fronte, ed usar tutti que' modi e patire que' fastidii. 'che voi altre donne credete che agli uomini siano molto secreti, e pur tutti si sanno. - Rise quivi Madonna Gostanza Fargosa, e disse: Voi fareste assai più cortesemente seguitar il ragionamento vostro, e dir onde nasca la buona grazia, e parlar della Cortegiania, che voler scopir i difetti delle donne senza proposito. - Anzi molto a proposito, rispose il Conte: perche questi vostri difetti di che io parlo vi levano la grazia, perchè d'altro non nascono che da affeitazione, per la qual fate conoscere ad ognuno scoperiamente il troppo desiderio vostro d'esser belle. Non v'accergete voi, quanto più di grazia tenga una donna, la qual, se pur si acconcia, lo fa così parcamente e così poco, che chi la vede sta in dubio s' ella è concia o no: che un'altra, empiastrata tanto, che paja aversi posto alla faccia una maschera, e non esi tidere per non farsela crepare, nè si muti mai di colore se non quando la mattina si veste; e poi tutto il remanente del giorno stia come statua di legno immobile. comparendo solamente a lume di torze, come mostrano i cauti mercatanti i lor panni in loco oscuro? Quanto più poi di tutte piace una, dico non brutta, che si conosca chiaramente non aver cosa alcuna in su la faccia, benche non sia così bianca nè così rossa, ma col suo color nativo pallidetta, e talor per vergogna o per altro accidente tinta d'un ingenuo rossore, coi capelli a caso inornati e mal composti, e coi gesti semplici e naturali, senza mostrar industria ne studio d'esser bella? Questa è quella sprezzata purità gratissima agli occhi ed agli animi umani, i quali sempre temono essere dall' arte ingannati. Piacciono molto in una donna i bei denti, perchè non essendo così scoperti come la faccia, ma per lo più del tempo stando nascosi, creder si può che non vi si ponga tanta eura per fargli belli, come nel volto: pur chi ridesse senza proposito e solamente per mostrargli, scopriria l'arte, e benchè belli gli avesse, a tutti pareria disgrazialis-

simo, come lo Egnazio Catulliano. Il medesimo è delle mani; le quali, se delicate e belle sono, mostrate ignude a tempo, secondo che occorre operarle, e non per far veder la lor bellezza, lasciano di sè grandissimo desiderio, e massimamente revestite di guanti; perchè par che chi le ricopre non curi e non estimi molto che siano vedute o no, ma così belle le abbia più per natura che per studio o diligenza alcuna. Avete voi posto cura talor, quando, o per le strade andando alle chiese o ad altro loco, o giocando o per altra causa, accade che una donna tanto della roba si leva, che il piede e spesso un poco di gambetta senza pensarvi mostra? non vi pare che grandissima grazia tenga, se ivi si vede con una certa donnesca disposizione leggiadra ed attilata nei suoi chiapinetti di velluto, e calze polite? Certo a me piace egli molto, e credo a tutti voi altri, perchè ognuno estima che la attilatura in parte così nascosa e rare volte veduta, sia a quella donna piuttosto naturale e propria che sforzata, e che ella di ciò non pensi acquistar laude alcuna.

XLI. In tal modo si fugge e nasconde l'affettazione, la qual or potete comprender quanto sia contraria, e levi la grazia d' ogni operazion così del corpo come dell' animo: del quale per ancor poco avemo parlato, nè bisogna però lasciarlo; chè si come l'animo più degno è assai che'l corpo, così ancor merita esser più culto e più ornato. E ciò come far si debba nel nostro Cortegiano, lasciando li precetti di tanti savii filosofi che di questa materia scrivono, e diffiniscono le virtù dell' animo, e così sottilmente disputano della dignità di quelle: diremo in poche parole, attendendo al nostro proposito, bastar che egli sia, come si dice, uomo da bene ed intiero; chè in questo si comprende la prudenza, -bontà, fortezza e temperanza d'animo, e tutte l'altre condizioni che a così onorato nome si convengono. Ed io estimo, quel solo esser vero filosofo morale, che vuol esser buono; ed a ciò gli bisognano pochi altri precetti, che tal volontà. E però ben dicea Socrate, parergli che gli ammaestramenti suoi già avessino fatto buon frutto quando per quelli chi si fosse s'incitava a voler conoscer ed imparar la virtù : perchè quelli che son giunti a termine che non desiderano cosa alcuna più che l'essere buoni, facilmente conseguono la scienza di tutto quello che a ciò bisogna; però di questo non ragioneremo più avanti.

XLII. Ma, oltre alla bontà, il vero e principal ornamento dell'animo in ciascuno pense io che siano le lettere: benche i Franzesi solamente conoscano la nobilità delle arme, e tutto il resto nulla estimino; di modo che, non solamente non apprezzano le lettere, ma le aborriscono; e tutti i letterati tengon per vilissimi uomini; e pare lor dir gran villania a chi si sia; quando lo chiamano clero. — Allora il Magnifico Juliano, Voi dite il vero, rispose, che questo errore già gran tempo regna tra' Franzesi; ma se la buona sorte vuole che monsigner d'Angolem, come si spera, succeda alla corona, estimo che sì come la gloria dell'arme fiorisce e risplende in Francia. così vi debba ancor con supremo ornamento fiorir quella delle lettere: perchè non è molto ch' io, ritrovandomi alla corte, vidi questo signore, e parvemi che, oltre alla disposizion della persona e bellezza di volto, avesse nell'aspetto tanta grandezza, congiunta però con una certa graziosa umanità, che'l reame di Francia gli dovesse sempre parer poco. Intesi da poi da molti gentiluomini, e franzesi ed italiani, assai dei nobilissimi costumi suoi, della grandezza dell'animo, del valore e della liberalità; e tra l'altre cose fummi detto, che egli sommamente amava ed estimava le lettere, ed avea in grasdissima osservanza tutti e'litterati; e dannava i Franzesi proprii dell'esser tanto alieni da questa professione, avendo massimamente in casa un così nobil Studio come è quello di Parigi, dove tutto il mondo concorre. - Disse allor il Conte: Gran maraviglia è che in così tenera età, solamente per istinto di natura, contra l'usanza del paese, si sia da sè a sè volto a così buon cammino: e perchè li sudditi sempre seguitano i costumi de' superiori, può esser che, come voi dite, i Franzesi siano ancor per estimar le lettere di quella dignità che sono: il che facilmente, se vorranno intendere, si potrà lor persuadere; perchè niuna cosa più da natura è desiderabile agli uomini nè più propria che il sapere; la qual cosa gran pazzia è dire o credere che non sia sempre buona.

XLIII. E s'io parlassi con essi o con altri che fossino opinion contraria alla mia, mi sforzarei mostrar loro, quanto lettere, le quali veramente da Dio son state agli nomini procedute per un supremo dono, siano utili e necessarie alla ita ed alla dignità nostra; nè mi mancheriano esempii di ınti eccellenti capitani antichi, i quali tutti giunsero l'ornaiento delle lettere alla virtù dell'arme. Chè, come sapete, Alessandro ebbe in tanta venerazione Omero, che la Iliade empre si teneva a capo del letto; e non solamente a questi studii, ma alle speculazioni filosofice diede grandissima opera sotto la disciplina d'Aristotele. Alcibiade le buone condizioni sue accrebbe e fece maggiori con le lettere, e con gli ammaestramenti di Socrate. Cesare quanta opera desse ai studii. ancor fanno testimonio quelle cose che da esso divinamente scritte si ritrovano. Scipione Africano dicesi che mai di mano non si levava i libri di Senofonte, dove instituisce sotto 'l nome di Ciro un perfetto re. Potrei dirvi di Lucullo, di Silla. di Pompeo, di Bruto e di molt'altri Romani e Greci; ma solamente ricordarò che Annibale, tanto eccellente capitano. ma però di natura feroce ed alieno da ogni umanità, infedele e dispregiator degli uomini e degli dei, pur ebbe notizia di lettere e cognizion della lingua greca; e, s'io non erro, parmi aver letto già, che esso un libro pur in lingua greca lasciò da sè composto. Ma questo dire a voi è superfluo, chè ben so io che tutti conoscete quanto s'ingannano i Franzesi pensando che le lettere nuocciano all' arme. Sapete che delle cose grandi ed arrischiate nella guerra il vero stimolo è la gloria; e chi per guadagno o per altra causa a ciò si move, oltre che mai non fa cosa buona, non merita esser chiamato gentiluomo, ma vilissimo mercatante. E che la vera gloria sia quella che si commenda al sacro tesauro delle lettere. ognun può comprendere, eccetto quegli infelici che gustate non l'hanno. Qual animo è così demesso, timido ed umile, che, leggendo i fatti e le grandezze di Cesare, d'Alessandro. di Scipione, d'Annibale e di tanti altri, non s'infiammi d'un ardentissimo desiderio d'esser simile a quelli, e non Posponga questa vita caduca di dui giorni per acquistar quella famosa quasi perpetua, la quale, a dispetto della

morte, viver lo fa più chiaro assai che prima? Ma chi no sente la dolcezza delle lettere, saper ancor non può quant sia la grandezza della gloria così lungamente da esse conser vata, e solamente quella misura con la età d'un uomo, e d dui, perchè di più oltre non tien memoria: però questa breve tanto estimar non può, quanto faria quella quasi perpetua se per sua disgrazia non gli fosse vetato il conoscerla : e noi estimandola tanto, ragionevol cosa è ancor credere, chi tanto non si metta a pericolo per conseguirla come chi li conosce. Non vorrei già che qualche avversario mi adducess gli effetti contrarii, per rifintar la mia opinione, allegando mi, gli Italiani col lor saper lettere aver mostrato poco vale nell'arme da un tempo in qua: il che pur troppo è più che vero; ma certo ben si poria dir, la colpa d'alcuni pochi aver dato, oltre al grave danno, perpetuo biasimo a tutti gli altri; e la vera causa delle nostre ruine e della virtù prostrata, s non morta, negli animi nostri, esser da quelli proceduta: m assai più a noi saria vergognoso il publicarla, che a' Franzesi il non saper lettere. Però meglio è passar con silenzio quelle che senza dolor ricordar non si può: e, fuggendo questo preposito, nel quale contra mia voglia entrato sono, tornar al nostro Cortegiano.

XLIV. Il qual voglio che nelle lettere sia più che mediocremente erudito, almeno in questi studii che chiamamo d'umanità; e non solamente della lingua latina ma ancoi della greca abbia cognizione, per le molte e varie cose che in quella divinamente scritte sono. Sia versato nei poeti. non meno negli oratori ed istorici, ed ancor esercitato pe scriver versi e prosa, massimamente in questa nostra lingui volgare; chè, oltre al contento che egli stesso pigliarà, pe questo mezzo non gli mancheran mai piacevoli interteni menti con donne, le quali per ordinario amano tali cose. 1 se, o per altre faccende o per poco studio, non giugnera tal perfezione che i suoi scritti siano degni di molta laude sia cauto in sopprimergli, per non far ridere altrui di sè. solamente i mostri ad amico di chi fidar si possa; perchè a meno in tanto li giovaranno, che per quella esercitazion sa prà giudicar le cose d'altrui: chè invero rare volte intervis

e, che chi non è assueto a scrivere, per erudito che egli ia, possa mai conoscer perfettamente le fatiche ed industrie e' scrittori, nè gustar la dolcezza ed eccellenza de' stili, e uelle intrinseche avvertenze che spesso si trovano negli anichi. Ed oltre a ciò, farànnolo questi studii copioso, e, come ispose Aristippe a quel tiranno, ardito in parlar sicuramente con egnuno. Voglio ben però, che 'l nestro Cortegiano fisso si tenga nell'animo un precetto; cioè che in questo ed in ogni altra cosa sia sempre avvertito e timido più presto che andace, e guardi di non persuadersi falsamente di sapere quello che non sa: perchè da natura tutti siamo avidi troppo più che non si devria di laude, e più amano le orecchie nostre la melodia delle parole che ci laudano, che qualunque altro soavissimo canto o suono; e però spesso, come voci di Sirene, sono causa di sommergere chi a tal fallace armonia bene non se le ottura. Conoscendo questo pericole, si è ritrovalo tre gli antichi sapienti chi ha scritto libri, in qual modo possa l'uome conoscere il vero amico dall'adulatore. Ma questo che gieva? se molti, anzi infiniti son quelli che manifestamente comprendono esser adulati, e pur amano chi gli adula, ed happo in odio chi dice lor il vero? e spesso parendogli che chi lauda sia troppe parco in dire, essi medesimi lo ajutano, e di sè stessi dicono tali cose, che lo impudenlissimo adulator se ne vergogna. Lasciamo questi ciechi nel lor errore, e facciamo che 'l nestro Cortegiano sia di così buon giudicio, che non si lasci dar ad intendere il nero per le biance, nè presuma di sè, se non quanto ben chiaramente conosce esser vero; e massimamente in quelle cose, che nel suo gioco, se ben avete a memoria, messer Cesare ricordò che noi più volte aveyamo usate per instrumento di far im-Pazzir molti. Anzi, per non errar, se ben conosce le laudi che date gli sono esser vere, non le consenta così apertamente, nè così senza contradizione le confermi; ma piuttoslo modestamente quasi le nieghi, mostrando sempre e tenendo in effetto per sua principal professione l'arme, e l'altre buone condizioni tutte per ornamento di quelle; e massimamente tra i soldati, per non far come coloro che ne' studii Voglion parere uomini di guerra, e tra gli uomini di guerra litterati. In questo modo, per le ragioni che avemo delle, fuggirà l'affettazione, e le cose mediocri che farà parranno grandissime.—

XLV. Rispose quivi messer Pietro Bembo: Io non so, Conte, come voi vogliate che questo Cortegiano, essendo litterato, e con tante altre virtuose qualità, tenga ogni cosa per ornamento dell'arme, e non l'arme e 'l resto per ornamento delle lettere; le quali, senza altra compagnia. tante son di dignità all'arme superiori, quanto l'animo al corpo, per appartenere propriamente la operazion d'esse all'animo, così come quella delle arme al corpo. - Rispose allor il CONTE: Anzi, all'animo ed al corpo appartiene la operazion dell'arme. Ma non voglio, messer Pietro, che voi di tal causa siate giudice, perchè sareste troppo sospetto ad una delle parti: ed essendo già stata questa disputazione lungimente agitata da uomini sapientissimi, non è bisogno rinevarla; ma io la tengo per diffinita in favore dell' arme, e voglio che 'l nostro Cortegiano, poich' io posso ad arbitio mio formarlo, esso ancor così la estimi. E se voi sete di contrario parer, aspettate d'udirne una disputazion, nella qua così sia licito a chi difende la ragion dell' arme operar l'arme, come quelli che difendon le lettere oprano in tal difesa le medesime lettere; chè se ognuno si valerà de' suoi instrimenti, vedrete che i litterati perderanno. - Ah, disse messer Pietro, voi dianzi avete dannati i Franzesi che poco apprezzan le lettere, e detto quanto lume di gloria esse mostrano agli uomini, e come gli facciano immortali; ed o pare che abbiate mutata sentenza. Non vi ricorda, che

> Giunto Alessandro alla famosa tomba Del fero Achille, sospirando disse: O fortunato, che sì chiara tromba Trovasti, e chi di te sì alto scrisse!

٠, ٠

E se Alessandro ebbe invidia ad Achille non de' suoi fatti, ma della fortuna che prestato gli avea tanta felicità che le cose sue fosseno celebrate da Omero, comprender si può che estimasse più le lettere d'Omero, che l'arme d'Achille. Qual altro giudice adunque o qual'altra sentenza aspettate voi

dignità dell'arme e delle lettere, che quella che fu data n de' più gran capitani che mai sia stato? —

XLVI. Rispose allora il Contr: Io biasimo i Franzesi estiman le lettere nuocere alla profession dell'arme, e to che a niun più si convenga l'esser litterato che ad un i di guerra : e queste due condizioni concatenate, e l'una 'altra ajutate, il che è convenientissimo, voglio che siano nostro Cortegiano: nè per questo parmi esser mutato pinione. Ma, come ho detto, disputar non voglio qual esse sia più degna di laude. Basta che i litterati quasi mai n pigliano a laudare, se non uomini grandi e fatti gloriosi, uali da sè meritano laude per la propria essenzial virtute ade nascono; oltre a ciò sono nobilissima materia dei ittori: il che è grande ornamento, ed in parte causa di peluare i scritti, li quali forse non sariano tanto letti ne prezzati se mancasse loro il nobile suggetto, ma vani e di to momento. E se Alessandro ebbe invidia ad Achille per er laudato da chi fu, non conchiude però questo che estiisse più le lettere che l'arme; nelle quali se tanto si fosse nosciuto lontano da Achille, come nel scrivere estimava e dovessero esser da Omero tutti quelli che di lui fossero r scrivere, son certo che molto prima averia desiderato il n fare in se, che il ben dire in altri. Però questa credo io e fosse una tacita laude di sè stesso, ed un desiderar ello che aver non gli pareva, cioè la suprema eccellenza un scrittore; e non quello che già si presumeva aver conguito, cioè la virtù dell'arme, nella quale non estimava e Achille punto gli fosse superiore: onde chiamollo fortu-10, quasi accennando, che se la fama sua per lo innanzi n fosse tanto celebrata al mondo come quella, che era per si divin poema chiara ed illustre, non procedesse perchė valore ed i meriti non fossero tanti e di tanta laude degni, a nascesse dalla fortuna, la quale avea parato inanti ad chille quel miracolo di natura per gloriosa tromba delopere sue; e forse ancor volse eccitar qualche nobile ingno a scrivere di sè, mostrando per questo dovergli esser ulo grato, quanto amava e venerava i sacri monumenti elle lettere: circa le quali omai s'è parlato a bastanza. -

Anzi troppo, rispose il signor Ludovico Pio; perchè crede che al mondo non sia possibile ritrovar un vaso tante grande, che fosse capace di tutte le cose che voi voleta che stiano in questo Cortegiano. — Allor il Conte, Aspettate un poco, disse, che molte altre ancor ve ne hanno da casere. — Rispose Pietro da Napoli: A questo modo il Grasse de'Medici averà gran vantaggio da messer Pietro Bembo. —

XLVII. Rise quivi ognuno; e ricominciando il Comp. Signori, disse, avete a sapere, ch'io non mi contento del Cortegiano, s'egli non è ancor musico, e se, oltre allo interdere ed esser sicuro a libro, non sa di varii instrumenti: perchè, se ben pensiamo, niuno riposo di fatiche e medicina d'animi infermi ritrovar si può più onesta e laudevole nell'ozio che questa; e massimamente nelle corti, dove, olte al refrigerio de' fastidii che ad ognuno la musica presta, molte cose si fanno per satisfar alle donne, gli animi delle quali, teneri e molli, facilmente sono dall'armonia penetrati e di dolcezza ripieni. Però non è maraviglia se nei tempi antichi e ne' presenti sempre esse state sono a' musici indinate, ed hanno avuto questo per gratissimo cibo d'animo. - Allor il signor GASPAR, La musica penso, disse, che issieme con molte altre vanità sia alle donne conveniente si. e forse ancor ad alcuni che hanno similitudine d'uomini. ma non a quelli che veramente sono; i quali non deono con delizie effeminare gli animi, ed indurgli in tal modo a temer la morte. - Non dite, rispose il Conte; perch' io v'entrarò in un gran pelago di laude della musica: e ricordarò quanto sempre appresso gli antichi sia stata celebrata e tenuta per cosa sacra, e sia stato opinione di sapientissimi filosofi, il mondo esser composto di musica, e i cieli nel moyersi far armonia; e l'anima nostra pur con la medesima ragione esser formata, e però destarsi e quasi vivificar le sue virtù per la musica. Per il che si scrive. Alessandro alcuna volta esser stato da quella così ardentemente incitato, che quasi cortra sua voglia gli bisognava levarsi dai convivii, e correre all'arme; poi, mutando il musico la sorte del suono, miligarsi, e tornar dall' arme ai convivii. E diròvvi, il severo Socrate, già vecchissimo, aver imparato a sonare la citaralomi aver già inteso, che Platone ed Aristotele vohe l'uom bene instituito sia ancor musico; e con ingioni mostrano, la forza della musica in noi essere sima, e per molte cause, che or saria lungo a dir. necessariamente imparar da puerizia: non tanto per uperficial melodia che si sente, ma per esser suffid indur in noi un nuovo abito buono, ed un costume e alla virtù, il qual fa l'animo più capace di felicità, che lo esercizio corporale fa il corpo più gagliardo: olamente non nuocere alle cose civili e della guerra. siovar sommamente. Licurgo ancora, nelle severe ri, la musica approvò. E leggesi, i Lacedemonii bellii ed i Cretensi aver usato nelle battaglie citare ed trumenti molli: e molti eccellentissimi capitani antime Epaminonda, aver dato opera alla musica: e he non ne sapeano, come Temistocle, esser stati ieno apprezzati. Non avete voi letto, che delle prime ie che insegnò il buon vecchio Chirone nella tenera Achille, il qual egli nutri dallo latte e dalla culla, fu :a; e volse il savio maestro che le mani che aveano er tanto sangue trojano, fossero spesso occupate nel ella citara? Qual soldato adunque sarà che si vergomitar Achille, lasciando molti altri famosi capitani otrei addurre? Però non vogliate voi privar il nostro ano della musica, la qual non solamente gli animi ndolcisce, ma spesso le fiere fa diventar mansuete; on la gusta, si può tener certo che abbia gli spiordanti l'un dall'altro. Eccovi quanto essa può, che se un pesce a lasciarsi cavalcar da un uomo per l procelloso mare. Questa veggiamo operarsi ne'savii in rendere laude e grazie a Dio; e credibil cosa è grata a lui sia, ed egli a noi data l'abbia per dolalleviamento delle fatiche e fastidii nostri. Onde i duri lavoratori de' campi sotto l'ardente sole in-) la lor noia col rozzo ed agreste cantare. Con queicolta contadinella, che inanzi al giorno a filare o a si lieva, dal sonno si difende, e la sua fatica fa piaquesto è giocondissimo trastullo dopo le piogge, i

venti e le tempeste ai miseri marinari; con questo conselansi i stanchi peregrini dei nojosi e lunghi viaggi, e spesso gli afflitti prigioneri delle catene e ceppi. Così, per maggior argomento che d'ogni fatica e molestia umana la modulazione, benche incolta, sia grandissimo refrigerio, pare che la natura alle nutrici insegnata l'abbia per rimedio precipuo del pianto continuo de' teneri fanciulli; i quali al suon di tal voce s' inducono a riposato e placido sonno, scordandosi le lacrime così proprie, ed a noi per presagio del rimanente della nostra vita in quella età da natura date. —

XLVIII. Or quivi tacendo un poco il Conte, disse il Magnifico Juliano: Io non son già di parer conforme al signor Gaspar; anzi estimo, per le ragioni che voi dite e per molte altre, esser la musica non solamente ornamento, ma necessaria al Cortegiano. Vorrei ben che dichiaraste, in qual modo questa e l'altre qualità che voi gli assegnate siano da esser operate, ed a che tempo e con che maniera; perchè molte cose che da sè meritano laude, spesso con l'operarle fuor di tempo diventano inettissime; e per contrario, alcune che pajon di poco momento, usandole bene, sono pregiate assai.

XLIX. Allora il Conte. Prima che a questo proposito entriamo, voglio, disse, ragionar d'un'altra cosa, la quale io, perciò che di molta importanza la estimo, penso che dal nostro Cortegiano per alcun modo non debba esser lasciata adietro: e questo è il saper disegnare, ed aver cognizion dell'arte propria del dipingere. Nè vi maravigliate s'io desidero questa parte, la qual oggidì forse par mecanica e poco conveniente a gentiluomo: che ricordomi aver letto che gli antichi, massimamente per tutta Grecia, voleano che i fanciulli nobili nelle scole alla pittura dessero opera, come a cosa onesta e necessaria, e fu questa ricevuta nel primo grado dell'arti liberali; poi per publico editto vetato che ai servi non s'insegnasse. Presso ai Romani ancor s'ebbe in onor grandissimo; e da questa trasse il cognome la casa nobilissima de' Fabii, chè il primo Fabio fu cognominato Pittore, per esser in effetto eccellentissimo pittore, e tanto dedito alla pittura, che avendo dipinto le mura del tempio della

1, -

Salute, gl'inscrisse il nome suo; parendogli che, benchè fosse nato in una famiglia così chiara, ed onorata di tanti titoli di consolati, di trionfi e d'altre dignità, e fosse litterato e perito nelle leggi e numerato tra gli oratori, potesse ancor accrescere splendore ed ornamento alla fama sua lasciando memoria d'essere stato pittore. Non mancarono ancor molti altri di chiare famiglie celebrati in quest' arte : della qual. oltra che in sè nobilissima e degna sia, si traggon molte utilità, e massimamente nella guerra, per disegnar paesi, siti, fiumi, ponti, rocche, fortezze, e tai cose; le quali se ben nella memoria si servassero, il che però è assai difficile, altrui mostrar non si possono. E veramente, chi non estima questa arte, parmi che molto sia dalla ragione alieno; chè la machina del mondo, che noi veggiamo coll'amplo cielo di chiare stelle tanto splendido, e nel mezzo la terra dai mari cinta, di monti, valli e fiumi variata, e di si diversi alberi e vaghi fiori e d'erbe ornata, dir si può che una nobile e gran pittura sia, per man della natura e di Dio composta; la qual chi può imitare, parmi esser di gran laude degno: nè a questo pervenir si può senza la cognizion di molte cose, come ben sa chi lo prova. Però gli antichi e l'arte e gli artefici aveano in grandissimo pregio, onde pervenne in colmo di somma eccellenza: e di ciò assai certo argomento pigliar si può dalle statue antiche di marmo e di bronzo che ancor si veggono. E benchè diversa sia la pittura dalla statuaria, pur l'una e l'altra da un medesimo fonte, che è il buon disegno, nasce. Però, come le statue sono divine, così ancor creder si può che le pitture fossero ; e tanto più, quanto che di maggior artificio capaci sono. -

L. Allor la signora Emilia, rivolta a Joanni Cristoforo Romano, che ivi con gli altri sedeva, Che vi par, disse, di questa sentenza? confermarete voi, che la pittura sia capace di maggior artificio che la statuaria? — Rispose Joanni Cristoforo: Io, Signora, estimo che la statuaria sia di più fatica, di più arte e di più dignità, che non è la pittura. — Sognuse il Conte: Per esser le statue più durabili, si poria forse dir che fossero di più dignità; perchè, essendo fatte per memoria, satisfanno più a quello effetto perchè son fatte,

che la pittura. Ma, oltre alla memoria, sono ancor e la pittura e la statuaria fatte per ornare, ed in questo la pittura è molto superiore; la quale se non è tanto diuturna, per di cosi, come la statuaria, è però molto longeva; e tante che dura, è assai più vaga. - Rispose allor Joanni Cristoposo: Credo io veramente che voi parliate contra quello che avete nell'animo, e ciò tutto fate in grazia del vostro Rafaello; e forse ancor parvi che la eccellenza che voi conoscete in hi della pittura sia tanto suprema, che la marmoraria non possa giungere a quel grado: ma considerate, che questa è lande d'un artefice, e non dell'arte. - Poi soggiunse: Ed a me per bene, che l'una e l'altra sia una artificiosa imitazion di mtura; ma non so già come possiate dir che più non sia imitato il vero, e quello proprio che fa la natura, in una figura di marmo o di bronzo, nella qual sono le membra tutte tonde, formate e misurate come la natura le fa, che in una tavola, nella qual non si vede altro che la superficie, e que' colori che ingannano gli occhi: nè mi direte già, che più prepinquo al vero non sia l'essere che 'l parere. Estimo poi, che la marmoraria sia più difficile, perchè se un error vi vien fatto, non si può più correggere, chè 'l marmo non si ritacca, ma bisogna rifar un'altra figura; il che nella pittura non accade, chè mille volte si può mutare, giungervi e sminuirvi, migliorandola sempre. -

LI. Disse il Conte ridendo: Io non parlo in grazia di Rafaello; nè mi dovete già riputar per tanto ignorante, che non conosca la eccellenza di Michel'Angelo e vostra e degli altri nella marmoraria: ma io parlo dell'arte, e non degli artefici. E voi ben dite vero, che l'una e l'altra è imitazion della natura; ma non è già così, che la pittura appaja, e la statuaria sia. Chè, avvenga che le statue siano tutte tonde come il vivo, e la pittura solamente si veda nella superficie, alle statue mancano molte cose che non mancano alle pitture, e massimamente i lumi e l'ombre: perchè altro lume fa la carne ed altro fa il marmo; e questo naturalmente imita il pittore col chiaro e scuro, più e meno, secondo il bisogno; il che non può far il marmorario. E se ben il pittore non fa la figura tonda, fa que' muscoli e membri tondeggiati di sorte

che vanno a ritrovar quelle parti che non si veggono, con tal maniera, che benissimo comprender si può che 'l pittor ancor quelle conosce ed intende. Ed a questo bisogna un altro artificio maggiore in far quelle membra che scortano e diminuiscono a proporzion della vista con ragion di prospettiva: la qual per forza di linee misurate, di colori, di lumi e d'ombre, vi mostra anco in una superficie di muro dritto il piane e 'l lontano, più e meno come gli piace. Parvi poi che di poco momento sia la imitazione dei colori naturali in contraffar le carni, i panni, e tutte l'altre cose colorate? Questo far non può già il marmorario, nè meno esprimer la graziosa vista degli occhi neri o azzurri, col splendor di que'raggi amorosi. Non può mostrare il color de'capegli flavi, ne 'l solendor dell' arme, non una oscura notte, non una tempesta di mare, non que'lampi e saette, non lo incendio d'una città, no 'l nascere dell' aurora di color di rose, con que'raggi d'oro e di porpora; non può in somma mostrare cielo, mare, terra, monti, selve, prati, giardini. siumi, città nè case: il che tutto fa il pittore.

LII. Per questo parmi la pittura più nobile e più capace d'artificio che la marmoraria, e penso che presso agli antichi fosse di suprema eccellenza come l'altre cose: il che si conosce ancor per alcune piccole reliquie che restano, massimamente nelle grotte di Roma; ma molto più chiaramente si può comprendere per i scritti antichi, nei quali sono tante onorate e frequenti menzioni e delle opre e dei maestri; e per quelli intendesi quanto fossero appresso i gran signori e le republiche sempre onorati. Però si legge che Alessandro amò sommamente Apelle Efesio, e tanto, che avendogli fatto rilrar nuda una sua carissima donna, ed intendendo, il buon pittore per la maravigliosa bellezza di quella restarne ardentissimamente inamorato, senza rispetto alcuno gliela donò: liberalità veramente degna d'Alessandro, non solamente donar tesori e stati, ma i suoi proprii affetti e desiderii; e segao di grandissimo amor verso Apelle, non avendo avuto rispetto, per compiacer a lui, di dispiacere a quella donna che sommamente amava; la qual creder si può che molto si dolesse di cambiar un tanto re con un pittore. Narransi an-

cor molti altri segni di benivolenza d'Alessandro verso d'Apelle; ma assai chiaramente dimostrò quanto lo estimasse, avendo per publico comandamento ordinato che niun altro pittore osasse far la imagine sua. Qui potrei dirvi le contenzioni di molti nobili pittori con tanta laude e maraviglia quasi del mondo: potrei dirvi con quanta solennità gli imperadori antichi ornavano di pitture i lor trionfi, e ne' lochi publici le dedicavano, e come care le comperavano; e che siansi già trovati alcuni pittori che donavano l'opere sue. parendo loro che non hastasse oro nè argento per pagarle: e come tanto pregiata fosse una tavola di Protogene, che essendo Demetrio a campo a Rodi, e possendo intrar dentro appiccandole il foco dalla banda dove sapeva che era quella tavola, per non abrusciarla restò di darle la battaglia, e così non prese la terra: e Metrodoro, filosofo e pittore eccellentissimo, esser stato da Ateniesi mandato a Lucio Paolo per ammaestrargli i figlioli, ed ornargli il trionfo che a far avea E molti nobili scrittori hanno ancora di quest' arte scritto; il che è assai gran segno per dimostrare in quanta estimazione ella fosse: ma non voglio che in questo ragionamento più ci estendiamo. Però basti solamente dire, che al nostro Cortegiano conviensi ancor della pittura aver notizia, essendo onesta ed utile, ed apprezzata in que' tempi che gli uomini erano di molto maggior valore che ora non sono: e quando mai altra utilità o piacer non se ne traesse, oltra che giovi a saper giudicar la eccellenza delle statue antiche e moderne, di vasi, d'edificii, di medaglie, di camei, d'intagli e tai cose, fa conoscere ancor la bellezza dei corpi vivi, non solamente nella delicatura de' volti, ma nella proporzion di tutto il resto, così degli uomini come di ogni altro animale. Vedete adunque come lo aver cognizione della pittura sia causa di grandissimo piacere. E questo pensino quei che tanto godono contemplando le bellezze d'una donna che par lor essere in paradiso, e pur non sanno dipingere: il che se sapessero, arian molto maggior contento, perchè più perfettamente conosceriano quella bellezza, che nel cor genera lor tanta satisfazione. --

LIII. Rise quivi messer Cesare Gonzaga, e disse: Io già

non son pittore; pur certo so aver moko maggior piacere di vedere alcuna donna, che non aría, se or tornasse vivo, quello eccellentissimo Apelle che voi poco fa avete nominato. - Rispose il Conte: Questo piacer vostro non deriva interamente da quella bellezza, ma dalla affezion che voi forse a quella donna pertate; e, se volete dir il vero, la prima volta che voi a quella donna miraste, non sentiste la millesima parte del piacere che poi fatto avete, benchè le bellezze fossero quelle medesime: però potete comprender quanto più parte nel piacer vostro abbia l'affezion che la bellezza. Non nego questo, disse messer CESARE: ma secondo che'l piacer nasce dalla affezione, così l'affezion nasce dalla bellezza: però dir si può che la bellezza sia pur causa del piacere. - Rispose il Conte: Molte altre cause ancor spesso infiammano gli animi nostri, oltre alla bellezza: come i costumi, il sapere, il parlare, i gesti, e mill'altre cose, le quali però a qualche modo forse esse ancor si poriano chiamar bellezze: ma sopra tutto il sentirsi essere amato: di modo che si può ancor senza quella bellezza di che voi ragionate amare ardentissimamente; ma quegli amori che solamente nascono dalla bellezza che superficialmente vedemo nei corpi, senza dubio daranno molto maggior piacere a chi più la conoscerà, che a chi meno. Però, tornando al nostro proposito, penso che molto più godesse Apelle contemplando la bellezza di Campaspe, che non faceva Alessandro: perche facilmente si può creder che l'amor dell'uno e dell'altro derivasse solamente da quella bellezza; e che delib rasse forse ancor Alessandro per questo rispetto donarla a chi gli parve che più perfettamente conoscer la potesse. Non avete voi letto, che quelle cinque Fanciulle da Crotone, le quali tra l'altre di quel popolo elesse Zeusi pittore, per far di tutte cinque una sola figura eccellentissima di bellezza, furono celebrate da molti poeti, come quelle che per belle erano state approvate da colui, che perfettissimo giudicio di bellezza aver dovea? -

LIV. Quivi, mostrando messer Cesare non restar satisfatto, ne voler consentir per modo alcuno che altri che esso medesimo potesse gustare quel piacer ch' egli sentiva di contemplar la bellezza d'una donna, ricominciò a dire: ma in quello s'udi un gran calpestare di piedi, con strepito di parlar alto: e così rivolgendosi ognuno, si vide alla porta della stanza comparire un splendor di torchi, e subito drieto giunse con molta e nobil compagnia il signor Prefetto, il qual ritornava, avendo accompagnato il papa una parte del cammino; e già allo entrar del palazzo dimandando ciò che facesse la signora Duchessa, aveva inteso di che sorte era il gioco di quella sera, e'l carico imposto al conte Ludovico di parlar della Cortegiania: però quanto più gli era possibile studiava il passo, per giungere a tempo d'udir qualche cosa. Così. subito fatto riverenza alla signora Duchessa, e fatto seder gli altri, che tutti in piedi per la venuta sua s'erano levati, si pose ancor esso a seder nel cerchio con alcuni de' suoi gentiluomini; tra i quali erano il marchese Febus e Ghirardino fratelli da Ceva, messer Ettor Romano, Vincenzo Calmeia, Orazio Florido, e molti altri: e stando ognun senza parlare, il signor Prefetto disse: Signori, troppo nociva sarebbe stata la venuta mia qui, s' io avessi impedito così bei ragionamenti, come estimo che sian quelli che ora tra voi passavano; però non mi fate questa ingiuria, di privar voi slessi e me di tal piacere. - Rispose allora il conte Lupovico: Anzi. signor mio, penso che'l tacer a tutti debba esser molto più gralo che'l parlare; perchè essendo tal fatica a me più che agli altri questa sera toccata, oramai m' ha stanco di dire, e credo tutti gli altri d'ascoltare, per non esser stato il ragionamento mio degno di questa compagnia, nè bastante alla grandezza della materia di che io aveva carico; nella quale avendo io poco satisfatto a me stesso, penso molto meno aver satisfatto ad altrui. Però a voi, Signore, è stato ventura il giungere al fine; e buon sarà mo dar la impresa di quello che resta ad un altro che succeda nel mio loco; perciò che, qualunque egli si sia, so che si porterà molto meglio ch' io non farei se pur seguitar volessi, essendo oramai stanco come sono. --

LV. Non sopportarò io, rispose il Magnifico Juliano, per modo alcuno esser defraudato della promessa che fatta m'avete; e certo so che al signor Prefetto ancor non dispiacerà lo intender questa parte. — E qual promessa? — disse il

CONTR. Rispose il Magnifico: Di dechiarirci in qual modo abbia il Cortegiano da usare quelle buone condizioni, che voi avete dette che convenienti gli sono. - Era il signor Prefetto, benche di età puerile, saputo e discreto, più che non parea che s'appartenesse agli anni teneri, ed in ogni suo movimento mostrava con la grandezza dell'animo una certa vivacità dello ingegno, vero pronostico dello eccellente grado di virtù dove pervenir doveva. Onde subito disse: Se tutto questo a dir resta, parmi esser assai a tempo venuto: perchè intendende in che modo dee il Cortegiano usar quelle buone condizioni, intenderò ancora quali esse siano, e così verrò a saper tutto quello che infin qui è stato detto. Però non rifiutate. Conte, di pagar questo debito, d'una parte del quale già sete uscito. - Non arei da pagar tanto debito, rispose il CONTE, se le fatiche fossero più egualmente divise; ma lo errore è stato dar autorità di comandar ad una signora troppo parziale: - e così, ridendo, si volse alla signora Emilia; la qual subito disse: Della mia parzialità non dovreste voi dolervi: pur, poi che senza ragion lo fate, daremo una parte di questo onor, che voi chiamate fatica, ad un altro; - e, rivoltasi a messer Federigo Fregoso, Voi, disse, proponeste il gioco del Cortegiano: però è ancor ragionevole che a voi tocchi il dirne una parte: e questo sarà il satisfare alla domanda del signor Magnifico, dechiarando in qual modo e maniera e tempo il Cortegiano debba usar le sue buone condizioni, ed operar quelle cose che 'l Conte ha detto che se gli convien sapere. - Allora messer Federico, Signora, disse, volendo voi separare il modo e'l tempo e la maniera delle buone condizioni e ben operare del Cortegiano, volete separar quello che separar non si può, perchè queste cose son quelle che fanno le condizioni buone e l'operar buono. Però, avendo il Conte detto tanto e così bene, ed ancor parlato qualche cosa di queste circostanze, e preparatosi nell'animo il resto che egli avea a dire, era pur ragionevole che seguitasse insin al fine. - Rispose la signora Emilia: Fate voi conto d'essere il Conte, e dite quello che pensate che esso direbbe: e così sarà satisfatto al tutto. --

LVI. Disse allor il CALMETA: Signori, poiche l'ora è tar-

da, acció che messer Federico non abbia escusazione alcum di non dir ciò che sa, credo che sia buono differire il resto del ragionamento a domani; e questo poco tempo che ci avanza si dispensi in qualche altro piacer senza ambizione. — Così confermando ognuno, impose la signora Duchessa a madonna Margherita e madonna Costanza Fregosa, che danzassero. Onde subito Barletta, musico piacevolissimo e danzator eccellente, che sempre tutta la corte teneva in festa, cominciò a sonare suoi instrumenti; ed esse, presesi per mano, ed avendo prima danzato una bassa, ballarono una roegarze con estrema grazia, e singolar piacer di chi le vide; poi, perchè già era passata gran pezza della notte, la signora Duchessa si levò in piedi: e così ognuno reverentemente presa licenza, se ne andarono a dormire.

## IL SECONDO LIBRO DEL CORTEGIANO

DEL CONTE BALDESAR CASTIGLIONE

A MESSER ALFONSO ARIOSTO.

I. Non senza maraviglia ho più volte considerato, onde asca un errore, il quale, perciò che universalmente ne'vechi si vede, creder si può che ad essi sia proprio e naturale: questo è, che quasi tutti laudano i tempi passati e biasigano i presenti, vituperando le azioni e i modi nostri e utto quello che essi nella lor gioventù non sacevano; affernando ancor, ogni buon costume e buona maniera di vivee, ogni virtù, in somma ogni cosa, andar sempre di mal peggio. E veramente par cosa molto aliena dalla ragione degna di maraviglia, che la età matura, la qual con la lunga sperienza suol far nel resto il giudicio degli uomini più pertto, in questo lo corrompa tanto, che non si avveggano, e se 'l mondo sempre andasse peggiorando, e che i padri sero generalmente migliori che i figlioli, molto prima e ora saremmo giunti a quell' ultimo grado di male, che ggiorar non può. E pur vedemo, che non solamente ai di stri, ma ancor nei tempi passati, fu sempre questo vizio culiar di quella età; il che per le scritture di molti autori lichissimi chiaro si comprende, e massimamente dei Coci, i quali più che gli altri esprimeno la imagine della vita ana. La causa adunque di questa falsa opinione nei vecestimo io per me ch' ella sia, perche gli anni fuggendo ne portan seco molte commodità, e tra l'altre levano dal igue gran parte degli spiriti vitali; onde la complession si

muta, e divengon debili gli organi, per i quali l'anima openle sue virtù. Però dei cori nostri in quel tempo, come alle autunno le foglie degli alberi, caggiono i soavi fiori di contento, e nel loco dei sereni e chiari pensieri entra la nubilosa e torbida tristizia, di mille calamità compagnata; di modo che non solamente il corpo, ma l'animo ancora è infermo: nè dei passati piaceri riserva altro che una tenace memoria, e la imagine di quel caro tempo della tenera età. nella quale quando ci ritrovamo, ci pare che sempre il cielo e la terra ed ogni cosa faccia festa e rida intorno agli occhi nostri, e nel pensiero, come in un delizioso e vago giardino. fiorisca la dolce primavera d'allegrezza.\Onde forse saria utile, quando già nella fredda stagione comincia il sole della nostra vita, spogliandoci di quei piaceri, andarsene verso l'occaso, perdere insieme con essi ancor la loro memoria. e troyar, come disse Temistocle, un'arte che a scordar insegnasse; perchè tanto sono fallaci i sensi del corpo nostro, che spesso ingannano ancora il giudicio della mente. Però parmi che i vecchi siano alla condizion di quelli, che partendosi dal porto tengon gli occhi in terra, e par loro che la nave stia ferma e la riva si parta, e pur è il contrario; chè il porto, e medesimamente il tempo ed i piaceri, restano nel suo stato, e noi con la nave della mortalità fuggendo n'andiamo l'un dopo l'altro per quel procelloso mare che ogni cosa assorbe e devora, ne mai più ripigliar terra ci è concesso, anzi, sempre da contrarii venti combattuti, al fine in qualche scoglio la nave rompemo. Per esser adunque l'animo senile subjetto disproporzionato a molti piaceri, gustar non gli può; e come ai febricitanti, quando dai vapori corrotti hanno il palato guasto, pajono tutti i vini amarissimi, benchė preziosi e delicati siano: così ai vecchi per la loro indisposizione, alla qual però non manca il desiderio, pajon i piaceri insipidi e freddi, e molto differenti da quelli che già proyati aver si ricordano, benchè i piaceri in sè siano i medesimi; però, sentendosene privi, si dolgono, e biasimano il tempo presente come malo, non discernendo che quella mutazione da sè e non dal tempo procede; e, per contrario, recandosi a memoria i passati piaceri, si arrecano ancor il tempo nel uale avuti gli hanno, e però lo laudano come buono, perhè pare che seco porti un odore di quello che in esso seniano quando era presente; perchè in effetto gli animi notri hanno in odio tutte le cose che state sono compagne le' nostri dispiaceri, ed amano quelle che state sono compame dei piaceri. Onde accade, che ad uno amante è carissimo talor vedere una finestra, benchè chiusa, perchè alcuna volta quivi arà avuto grazia di contemplar la sua donna; medesimamente, vedere uno anello, una lettera, un giardino o altro loco o qualsivoglia cosa, che gli paja esser stata consapevol testimonio de' suoi piaceri; e, per lo contrario, spesso una camera ornatissima e bella sarà nojosa a chi dentro vi sia stato prigione, o patito v'abbia qualche altro dispiacere. Ed ho già io conosciuto alcuni, che mai non everiano in un vaso simile a quello, nel quale già avessero. essendo infermi, preso bevanda medicinale: perchè, così come quella finestra, o l'anello o la lettera, all'uno rappreenta la dolce memoria che tanto gli diletta, per parergli che ruella già fosse una parte de' suoi piaceri: così all'altro la amera o'l vaso par che insieme con la memoria rapporti la nfermità o la prigionia. Questa medesima cagion credo che nova i vecchi a laudare il passato tempo, e biasimar il preente.

II. Però come del resto, così parlano ancor delle corti, affermando, quelle di che essi hanno memoria esser state nolto più eccellenti e piene d'uomini singolari, che non son quelle che oggidì veggiamo; e subito che occorrono tai raionamenti, cominciano ad estollere con infinite laudi i Coregiani del duca Filippo, ovvero del duca Borso; e narrano
detti di Nicolò Piccinino; e ricordano che in quei tempi
on si saria trovato, se non rarissime volte, che si fosse fatto
n omicidio; e che non erano combattimenti, non insidie,
on inganni, ma una certa bontà fedele ed amorevole tra
itti, una sicurtà leale; e che nelle corti allor regnavano
unti buoni costumi, tanta onestà, che i Cortegiani tutti erano
ome religiosi; e guai a quello che avesse detto una mala
arola all' altro, o fatto pur un segno men che onesto verso
na donna: e per lo contrario dicono, in questi tempi esser

tutto l'opposito; e che non solamente tra i Cortegiani è nerduto quell'amor fraterno e quel viver costumato, ma che nelle corti non regnano altro che invidie e malivolenze, mali costumi, e dissolutissima vita in ogni sorte di vizii; le donne lascive senza vergogna, gli uomini effeminati. Dannano ancora i vestimenti, come disonesti e troppo molli. In somma riprendono infinite cose, tra le quali molte veramente meritano riprensione, perchè non si può dir che tra noi non siano molti mali uomini e scelerati, e che questa età nostra non sia assai più copiosa di vizii, che quella che essi laudano. Parmi ben che mal discernano la causa di questa differenza, e che siano sciocchi; perche vorriano che al monde fossero tutti i beni senza male alcuno; il che è impossibile; perchè essendo il mal contrario al bene, e 'l bene al male,' è quasi necessario che per la opposizione e per un certo contrapeso l'un sostenga e fortifichi l'altro, e mancando o crescendo l'uno così manchi o cresca l'altro, perchè niuno contrario è senza l'altro suo contrario. Chi non sa che al mondo nen saria la giustizia, se non fossero le ingiurie? la magnanimità, se non fossero li pusillanimi? la continenza, se non fosse la incontinenza? la sanità, se non fosse la infermità? la verità, se non fosse la bugia? la felicità, se non fossero le disgrazie? Però ben dice Socrate appresso Platone, maravigliarsi che Esopo non abbia fatto uno apologo, nel quale finga, Dio, poichè non avea mai potuto unire il piacere e'l dispiacere insieme, avergli attaccati con la estremità, di modo che 'l principio dell'uno sia il fin dell'altro; perchè vedemo, niuno piacer poterci mai esser grato, se 'l dispiacere non gli precede. Chi può aver caro il riposo, se prima non ha sentito l'affanno della stracchezza? chi gusta il mangiare, il bere e 'l dormire, se prima non ha patito fame, sete e sonno? Credo io adunque, che le passioni e le infermità sian date dalla natura agli uomini non principalmente per fargli soggetti ad esse, perchè non par conveniente, che quella che è madre d'ogni bene dovesse di suo proprio consiglio determinato darci tanti mali; ma facendo la natura la sanità, il piacere e gli altri beni, conseguentemente dietro a questi furono congiunte le infermità, i dispiaceri e gli altri mali. Però, essendo le virtù Ľ

state al mondo concesse per grazia e don della natura, subito i vizii, per quella concatenata contrarietà, necessariamente le furono compagni; di modo che sempre, crescendo o mancando l'uno, forza è che così l'altro cresca o manchi.

III. Però quando i nostri vecchi laudano le corti passate, perchè non aveano gli uomini così viziosi come alcuni che hanno le nostre, non conoscono che quelle ancor non gli aveano così virtuosi come alcuni che hanno le nostre: il che non è maraviglia: perchè niun male è tanto malo, quanto quello che nasce dal seme corrotto del bene: e però producendo adesso la natura molto miglior ingegni che non facea allora, sì come quelli che si voltano al bene fanno molto meglio che non facean quelli suoi, così ancor quelli che si voltano al male fanno molto peggio. Non è adunque da dire, che quelli che restavano di far male per non saperlo fare, meritassero in quel caso laude alcuna: perchè avvenga che facessero poco male, faceano però il peggio che sapeano. E che gli ingegni di que'tempi fossero generalmente molto inferiori a que' che son ora, assai si può conoscere da tutto quello che d'essi si vede, così nelle lettere, come nelle pitture, statue, edificii, ed ogni altra cosa. Biasimano ancor questi vecchi in noi molte cose che in sè non sono nè buone nè male, solamente perchè essi non le faceano: e dicono, non convenirsi ai giovani passeggiar per le città a cavallo. massimamente nelle mule; portar fodre di pelle, nè robe lunghe nel verno: portar berretta, finchè almeno non sia l'uomo giunto a diciotto anni, ed altre tai cose: di che veramente s'ingannano; perchè questi costumi, oltra che sian commodi ed utili, son dalla consuetudine introdotti, ed universalmente piacciono, come allor piacea l'andar in giornea con le calze aperte e scarpette pulite, e, per esser galante, portar tutto di un sparvieri in pugno senza proposito, e ballar senza toccar la man della donna, ed usar molti altri modi, i quali, come or sariano goffissimi, allor erano prezzati assai. Però sia licito ancor a noi seguitar la consuetudine de' nostri tempi, senza esser calunniati da questi vecchi, i quali spesso, volendosi laudare, dicono: Io aveva vent' anni, che ancor dormiva con mia madre e mie sorelle, nè seppi ivi a

gran tempo che cosa fossero donne; ed ora i fanciulli non hanno appena asciutto il capo, che sanno più malizie che in que'tempi non sapeano gli uomini fatti: nè si avveggono, che dicendo così, confermane i nostri fanciulli aver più ingegno, che non aveano i loro vecchi. Cessino adunque di biasimare i tempi nostri, come pieni di vizii, perchè levando quelli, levariano ancora le virtù; e ricordinsi, che tra i buoni antichi, nel tempo che fiorivano al mondo quegli animi gloriosi e veramente divini in ogni virtù, e gli ingegni più che umani, trovavansi ancor molti sceleratissimi; i quali, se vivessero, tanto sariano tra i nostri mali eccellenti nel male, quanto que' buoni nel bene: e di ciò fanno piena fede tutte le istorie.

IV. Ma a questi vecchi penso che omai a bastanza sia risposto. Però lasciaremo questo discorso, forse ormai troppo diffuso, ma non in tutto fuor di proposito; e bastandoci aver dimostrato, le corti de' nostri tempi non esser di minor laude degne che quelle che tanto laudano i vecchi, attenderemo ai ragionamenti avuti sopra il Cortegiano, per i quali assai facilmente comprender si può, in che grado tra l'altre corti fosse quella d'Urbino, e quale era quel Principe e quella Signora a cui servivano così nobili spiriti, e come fortunati si poteane dir tutti quelli, che in tal commercio viveano.

V. Venuto adunque il seguente giorno, tra i cavalieri e le donne della corte furono molti e diversi ragionamenti sopra la disputazion della precedente sera; il che in gran parte nasceva perchè il signor Prefetto, avido di sapere ciò che detto s' era, quasi ad ognun ne dimandava, e, come suol sempre intervenire, variamente gli era risposto; però che alcuni laudavano una cosa, alcuni un' altra, ed ancor tra molti era discordia della sentenza propria del Conte, chè ad ognuno non erano restate nella memoria così compiutamente le cose dette. Però di questo quasi tutto 'l giorno si parlò; e come prima incominciò a farsi notte, volse il signor Prefetto che si mangiasse, e tutti i gentiluomini condusse seco a cena; e subito fornito di mangiare, n'andò alla stanza della signora Duchessa; la quale vedendo tanta compagnia, e più per tempo che consueto non era, disse: Gran peso parmi, messer Federico, che sia quello che posto è sopra le spalle vostre, e grande aspettazion quella a cui corrisponder dovete. — Quivi, non aspettando che messer Federico rispondesse: E che gran peso è però questo? — disse l'Unico Aretino: Chi è tanto sciocco, che quando sa fare una cosa non la faccia a tempo conveniente? — Così di questo parlandosi, ognuno si pose a sedere nel loco o modo usato, con attentissima aspettazion del proposto ragionamento.

VI. Allora messer FEDERICO, rivolto all' Unico, A voi adunque non par, disse, signor Unico, che faticosa parte e gran carico mi sia imposto questa sera, avendo a dimostrare in qual modo e maniera e tempo debba il Cortegiano usar le sue buone condizioni, ed operar quelle cose che già s'è detto convenirsegli? - A me non par gran cosa, rispose l'Unico; e credo che basti tutto questo, dir che'l Cortegiano sia di buon giudicio, come iersera ben disse il Conte essere necessario: ed essendo così, penso che senza altri precetti debba poter usare quello che egli sa a tempo e con buona maniera: il che volere più minutamente ridurre in regola, saria troppo difficile e forse superfluo; perchè non so qual sia tanto inetto. che volesse venire a maneggiar l'arme quando gli altri fossero nella musica: ovvero andasse per le strade ballando la moresca, avvenga che ottimamente far lo sapesse: ovvero andando a confortar una madre, a cui fosse morto il figliolo, cominciasse a dir piacevolezze e far l'arguto. Certo questo a niun gentiluomo, credo, interverria, che non fosse in tutto pazzo. - A me par, signor Unico, disse quivi messer FEDERICO, che voi andiate troppo in su le estremità: perchè intervien qualche volta esser inetto di modo che non così facilmente si conosce, e gli errori non son tutti pari: e potrà occorrere che l'uomo si astenerà da una sciocchezza publica e troppo chiara, come saria quel che voi dite d'andar ballando la moresca in piazza, e non saprà poi astenersi di laudar sè stesso fuor di proposito, d'usar una prosunzion fastidiosa, di dir talor una parola pensando di far ridere, la qual, per esser detta fuor di tempo, riuscirà fredda e senza grazia alcuna. E spesso questi errori son coperti d'un certo velo, che scorger non gli lascia da chi gli fa, se con diligenza non vi si mira; e benchè per molte cause la vista nostra poco discerna, pur sopra tutto per l'ambizione divien tenebrosa: chè ognun volentier si mostra in quello che si persuade di sapere, o vera o falsa che sia quella persuasione. Però il governarsi bene in questo, parmi che consista in una certa prudenza e giudicio di elezione, e conoscere il più e 'l meno che nelle cose si accresce e scema per operarle opportunamente o fuor di stagione. E benchè il Cortegian sia di così buon giudicio che possa discernere queste differenze, non è però che più facile non gli sia conseguir quello che cerca essendogli aperto il pensiero con qualche precetto, e mostratogli le vie e quasi i lochi dove fondar si debba, che se solamente attendesse al generale.

VII. Avendo adunque il Conte jersera con tanta copia e bel modo ragionato della Cortegiania, in me veramente la mosso non poco timor e dubio di non poter così ben satisfare a questa nobil audienza in quello che a me tocca a dire, come esso ha fatto in quello che a lui toccava. Pur per farmi partecipe più ch' io posso della sua laude, ed esser sicuro di non errare almen in questa parte, non gli contradirò in cosa alcuna. Onde, consentendo con le opinioni sue, ed. oltre al resto, circa la nobilità del Cortegiano, e lo ingegno, e la disposizion del corpo e grazia dell'aspetto, dico, che per acquistar laude meritamente e buona estimazione appresso ognuno, e grazia da quei signori ai quali serve, parmi necessario che e' sappia componere tutta la vita sua e valersi delle sue buone qualità universalmente nella conversazion di tutti gli nomini senza acquistarne invidia: il che quanto in sè difficil sia. considerar si può dalla rarità di quelli che a tal termine giunger si veggone; perchè in vero tutti da natura siamo pronti più a biasimar gli errori, che a laudar le cose ben fatte, e par che per una certa innata malignità molti, ancor che chiaramente conoscano il bene, si sforzino con ogni studio ed industria di trovarci dentro o errore, o almen similitudine d'errore. Però è necessario, che 'l nostro Cortegiano in ogni sua operazion sia cauto, e ciò che dice o fa sempre accompagni con prudenza; e non solamente ponga cura d'aver in se parti e condizioni eccellenti, ma il tenor della vita sua ordini con tal disposizione, che 'l tutto corrisponda a queste parti, e si

vegga il medesimo esser sempre ed in ogni cosa tal che non discordi da sè stesso, ma faccia un corpo solo di tutte queste buone condizioni; di sorte che ogni suo atto risulti e sia composto di tutte le virtù, come dicono i Stoici esser officio di chi è savio: benchè però in ogni operazion sempre una virtù è la principale; ma tutte sono talmente tra sè concatenate. che vanno ad un fine, e ad ogni effetto tutte possono concorrere e servire. Però bisogna che sappia valersene, e per lo paragone e quasi contrarietà dell' una talor far che l'altra sia più chiaramente conosciuta: come i buoni pittori, i quali con l'ombra fanno apparere e mostrano i lumi de' rilievi ; e cosi col lume profondano l'ombre dei piani, e compagnano i colori diversi insieme di modo, che per quella diversità l'uno e l' altro meglio si dimostra, e'l posar delle figure contrario l'una all'altra le ajuta a far quell'officio che è intenzion del pittore. Onde la mansuetudine è molto maravigliosa in un gentiluomo il qual sia valente e sforzato nell'arme; e come quella fierezza par maggiore accompagnata dalla modestia, così la modestia accresce e più compar per la fierezza. Però il parlar poco, il far assai, e'l non laudar sè stesso delle opere laudevoli, dissimulandole di buon modo, accresce l'una e l'altra virtù in persona che discretamente sappia usar questa maniera; e così intervien di tatte l'altre buone qualità. Voglio adunque che 'l nostro Cortegiano in ciò che egli faccia o dica usi alcune regole universali, le quali io estimo che brevemente contengano tutto quello che a me s'appartiene di dire; e per la prima e più importante, fugga, come ben ricordò il Conte jersera, sopra tutto l'affettazione. Appresso, consideri ben che cosa è quella che egli fa o dice, e 'l loco dove la fa, in presenza di cui, a che tempo, la causa perchè la fa, la età sua, la professione, il fine dove tende, e i mezzi che a quello condur lo possono; e così con queste avvertenze s'accomodi discretamente a tutto quello che fare o dir vuole.-

VIII. Poi che così ebbe detto messer Federico, parve che si fermasse un poco. Allor subito, Queste vostre regole, disse il signor Morello da Ortona, a me par che poco insegnino; ed io per me tanto ne so ora, quanto prima che voi ce le moslraste; benchè mi ricordi ancor qualche altra volta averle

udite da' frati co' quali confessato mi sono, e parmi che le chiamino le circostanze. - Rise allor messer Federico, e disse: Se ben vi ricorda, volse jersera il Conte che la prima profession del Cortegiano fosse quella dell'arme, e largamente parlò di che modo far la doveva; però questo non replicaremo più. Pur sotto la nostra regola si potrà ancor intendere, che ritrovandosi il Cortegiano nella scaramuzza o fatto d'arme o battaglia di terra, o in altre cose tali, dee disdi cretamente procurar d'appartarsi dalla moltitudine, e quelle cose segnalate ed ardite che ha da fare farle con minor compagnia che può, ed al cospetto di tutti i più nobili ed estimati uomini che siano nell'esercito, e massimamente alla presenza e, se possibil è, inanzi agli occhi proprii del suo re o di quel signore a cui serve; perchè in vero è ben conveniente valersi delle cose ben fatte. Ed io estimo, che siccome è male cercar gloria falsa e di quello che non si merita, così sia ancor male defraudar sè stesso del debito onore, e non cercarne quella laude, che sola è vero premio delle virtuose fatiche. Ed io ricordomi aver già conosciuti di quelli, che, avvenga che fossero valenti, pur in questa parte erano grossieri; e così metteano la vita a pericolo per andar a pigliar una mandra di pecore, come per esser i primi che montassero le mura d'una terra combattuta: il che non farà il nostro Cortegiano. se terrà a memoria la causa che lo conduce alla guerra, che dee esser solamente l'onore. E se poi si ritroverà armeggiare nei spettacoli publici, giostrando, torneando, o giocando a canne, o facendo qualsivoglia altro esercizio della persona: ricordandosi il loco ove si trova, ed in presenza di cui, procurerà esser nell'arme non meno attilato e leggiadro che sicuro, e pascer gli occhi dei spettatori di tutte le cose che gli parrà che possano aggiungergli grazia; e porrà cura d'aver cavallo con vaghi guarnimenti, abiti ben intesi, motti appropriati, ed invenzioni ingeniose, che a sè tirino gli occhi de' circostanti, come calamita il ferro. Non sarà mai degli ultimi che compariscano a mostrarsi, sapendo che i popoli, e massimamente le donne, mirano con molto maggior attenzione i primi che gli ultimi; perchė gli occhi e gli animi, che nel principio son avidi di quella novità, notano ogni minuta cosa, e di quella fanno impressione; poi per la continuazione non solamente si saziano, ma ancora si stancano. Però fu un nobile istrione antico, il qual per questo rispetto sempre voleva nelle fabule esser il primo che a recitare uscisse. Così ancor, parlando pur d'arme, il nostro Cortegiano avrà risguardo alla profession di coloro con chi parla, ed a questo accomodarassi; altramente ancor parlandone con uomini, altramente con donne: e se vorrà toccar qualche cosa che sia in laude sua propria, lo farà dissimulatamente, come a caso e per transito, e con quella discrezione ed avvertenza, che jeri ci mostrò il conte Ludovico.

IX. Non vi par ora, signor Morello, che le nostre regole possano insegnar qualche cosa? Non vi par che quello amico nostro, del qual pochi di sono vi parlai, s'avesse in tutto scordato con chi parlava e perche, quando, per intertenere una gentildonna, la quale per prima mai più non aveva veduta, nel principio del ragionar le cominciò a dire che aveva morti tanti uomini, e come era fiero, e sapea giocar di spada a due mani? nè se le levò da canto, che venne a volerle insegnar come s'avessero a riparar alcuni colpi d'azza essendo armato, e come disarmato, ed a mostrar le prese di pugnale; di modo che quella meschina stava in sulla croce, e parvele un'ora mill'anni levarselo da canto, temendo quasi che non ammazzasse lei ancora come quegli altri. In questi errori incorrono coloro che non hanno riguardo alle circostanze, che voi dite aver intese dai frati.

Dico adunque, che degli esercizii del corpo sono alcuni che quasi mai non si fanno se non in publico, come il giostrare, il torneare, il giocare a canne, e gli altri tutti che dependono dall'arme. Avendosi adunque in questi da adoperare il nostro Cortegiano, prima ha da procurar d'esser tanto bene ad ordine di cavalli, d'arme e d'abbigliamenti, che nulla gli manchi; e non sentendosi ben assettato del tutto, non vi si metta per modo alcuno: perchè, non facendo bene, non si può escusare che questa non sia la profession sua. Appresso dee considerar molto, in presenza di chi si mostra, e quali siano i compagni; perchè non saria conveniente che un gentiluomo andasse ad onorare con la persona sua una festa

di contado, dove i spettatori ed i compagni fossero gente ignobile. —

X. Disse allor il signor Gasparo Pallavicino: Nel daese nostro di Lombardia non s' hanno questi rispetti; anzi molti gentiluomini giovani trovansi, che le feste ballano tutto 1 di nel sole coi villani, e con essi giocano a lanciar la barra, lottare, correre e saltare: ed io non credo che sia male, perchè ivi non si fa paragone della nobilità, ma della forza e destrezza, nelle quai cose spesso gli uomini di villa non vaglion mene che i nobili; e par che quella domestichezza abbia-in se ma certa liberalità amabile. — Quel ballar nel sole, rispose messer Federico, a me non piace per modo alcuno, nè so che guadagno vi si trovi. Ma chi vuol pur lottar, correr e saltar coi villani, dee, al parer mio, farlo in modo di provarsi, e, come si suol dir, per gentilezza, non per contender con loro; e dee l'uomo esser quasi sicuro di vincere: altramente non vi si metta; perchè sta troppo male e troppo è brutta cosa e fuor della dignità vedere un gentiluomo vinto da un villano. e massimamente alla lotta: però credo io che sia ben astenersene, almeno in presenza di molti, perchè il guadagno nel vincere è pochissimo, e la perdita nell'esser vinto è grandissima. Fassi ancor il gioco della palla quasi sempre in publico; ed è uno di que'spettacoli, a cui la moltitudine apporta assai ornamento. Voglio adunque che questo e tutti gli altri, dall'armeggiar in fuora, faccia il nostro Cortegiano come cosa che sua professione non sia, e di che mostri non cercar o aspettar laude alcuna, nè si conosca che molto studio o tempo vi metta, avvenga che eccellentemente lo faccia: nè sia come alcuni che si dilettano di musica, e parlando con chi si sia, sempre che si fa qualche pausa nei ragionamenti, cominciano sotto voce a cantare; altri, camminando per le strade e per le chiese vanno sempre ballando; altri, incontrandosi in piazza o dove si sia con qualche amico, si metton subito in atto di giocar di spada o di lottare, secondo che più si dilettano. — Quivi disse messer Cesare Gonzaga: Meglio fa un cardinale giovane che avemo in Roma, il qual, perchė si sente ajutante della persona, conduce tutti quelli che lo vanno a visitare, ancorchè mai più non gli abbia veduti, in un suo giardino, ed invitagli con grandissima instanza a spogliarsi in giuppone e giocar seco a saltare. —

XI. Rise messer Federico; poi soggiunse: Sono alcuni altri esercizii, che far si possono nel publico e nel privato. ome è il danzare; ed a questo estimo io che debba aver rispetto il Cortegiano: perchè danzando in presenza di molti ed in loco pieno di popolo parmi che si gli convenga servare una certa dignità, temperata però con leggiadra ed aerosa dolcezza di movimenti; e benchè si senta leggierissimo, e che abbia tempo e misura assai, non entri in quelle prestezze dei piedi e duplicati rebattimenti, i quali veggiamo che nel nostro Barletta stanno benissimo, e forse in un gentiluomo sariano poco convenienti: benchè in camera privatamente, come or noi ci troviamo, penso che licito gli sia e questo, e ballar moresche e brandi; ma in publico non così, fuorchè travestito, e benehè fosse di modo che ciascun lo conoscesse, non dà noia; anzi per mostrarsi in tai cose nei spettacoli publici, con arme e senza arme, non è miglior via di quella: perchè lo esser travestito porta seco una certa libertà e licenza, la quale tra l'altre cose fa che l'uomo può pigliare forma di quello in che si sente valere, ed usar diligenza ed attilatura circa la principal intenzione della cosa in che mostrar si vuole, ed una certa sprezzatura circa quello che non importa, il che accresce molto la grazia: come saria vestirsi un giovane da vecchio, ben però con abito disciolto, per potersi mostrare nella gagliardia; un cavaliero in forma di pastor selvatico o altro tale abito, ma con perfetto cavallo, e leggiadramente acconcio secondo quella intenzione: perchè subito l'animo de'circostanti corre ad imaginar quello che agli occhi al primo aspetto s' appresenta; e vedendo poi riuscir molto maggior cosa che non prometteva quell'abito, si diletta e piglia piacere.

Però ad un principe in tai giochi e spettacoli, ove intervenga fizione di falsi visaggi, non si converria il voler mantener la persona del principe proprio, perchè quel piacere che dalla novità viene ai spettatori mancheria in gran parte, chè ad alcuno non è nuovo che il principe sia il principe; ed esso, sapendosi che, oltre allo esser principe, vuol aver an-

cor forma di principe, perde la libertà di far tutte quelle cone che sono fuor della dignità di principe; e se in questi giochi fosse contenzione alcuna, massimamente con arme, pora ancor far credere di voler tener la persona di principe per non esser battuto, ma riguardato dagli altri; oltra che, facendo nei giochi quel medesimo che dee far da dovero quando fosse bisogno, levaria l'autorità al vero, e pareria quasi che ancor quello fosse gioco: ma in tal caso, spogliandosi il principe la persona di principe, e mescolandosi egualmente coni minori di sè, ben però di modo che possa esser conosciuto, col rifiotar la grandezza piglia un'altra maggior grandezza, che è il voler avanzar gli altri non d'autorità ma di virtà, e mostrar che 'l valor suo non è accresciuto dallo esser principe.

XIL. Dico adunque che 'l Cortegiano dee in questi spettacoli d'arme aver la medesima avvertenza, secondo il grado suo. Nel volteggiar poi a cavallo, lottar, correr e saltare, piacemi molto fuggir la moltitudine della plebe, o almeno lasciarsi veder rarissime volte; perchè non è al mondo cosa tanto eccellente, della quale gli ignoranti non si saziono, e non tengan poco conto, vedendola spesso. Il medesimo giudico della musica: però non voglio che'l nostro Cortegiano faccia come molti, che subito che son giunti ove che sia, e alla presenza ancor di signori de' quali non abbiano notizia alcuna, senza lasciarsi molto pregare, si mettono a far ciò che sanno, e spesso ancor quel che non sanno; di modo che par che solamente per quello effetto siano andati a farsi vedere, e che quella sia la loro principal professione. Venga adunque il Cortegiano a far musica, come a cosa per passar tempo, e quasi sforzato, e non in presenza di gente ignobile. nè di gran moltitudine; e benchè sappia ed intenda ciò che fa, in questo ancor voglio che dissimuli il studio e la fatica che è necessaria in tutte le cose che si hanno a far bene, e mostri estimar poco in sè stesso questa condizione, ma, col farla eccellentemente, la faccia estimar assai dagli altri. -

XIII. Allor il signor Gaspar Pallavicino, molte sorti di musica, disse, si trovan, così di voci vive, come d'instrumenti: però a me piacerebbe intender qual sia la miglior tra tutte, ed a che tempo debba il Cortegiano operarla. — Bella nusica, rispose messer Federico, parmi il cantar bene a li--- la sicuramente e con bella maniera; ma ancor molto più il antare alla viola, perchè tutta la dolcezza consiste quasi in m solo, e con molto maggior attenzion si nota ed intende il bel modo e l'aria non essendo occupate le orecchie in più che in una sol voce, e meglio ancor vi si discerne ogni piccolo errore: il che non accade cantando in compagnia, perchè l'uno aiuta l'altro. Ma sopra tutto parmi gratissimo il cantare alla viola per recitare; il che tanto di venustà ed efficacia aggiunge alle parole, che è gran maraviglia. Sono ancor armoniosi tutti gli instrumenti da tasti, perchè hanno le consonanze molto perfette, e con facilità vi si possono far molte cose che empiono l'animo della musical dolcezza. E non meno diletta la musica delle quattro viole da arco. la qual è soavissima ed artificiosa. Dà ornamento e grazia assai la voce umana a tutti questi instrumenti, de'quali voglio che al nostro Cortegian basti aver notizia: e quanto più però in essi sarà eccellente, tanto sarà meglio; senza impacciarsi molto di quelli che Minerva rifiutò ad Alcibiade, perchè pare che abbiano del schifo. Il tempo poi nel quale usar si possono queste sorti di musica estimo io che sia, sempre che l'uomo si trova in una domestica e cara compagnia, quando altre faccende non vi sono; ma sopra tutto conviensi in presenza di donne, perchè quegli aspetti indolciscono gli animi di chi ode, e più i fanno penetrabili dalla soavità della musica, e ancor svegliano i spiriti di chi la fa: piacemi ben, come ancor ho detto, che si fugga la moltitudine, e massimamente degl' ignobili. Ma il condimento del tutto bisogna che sia la discrezione: perchè in effetto saria impossibile imaginar tutti i casi che occorrono; e se il Cortegiano sarà giusto giudice di sè stesso, s'accommoderà bene ai tempi, e conoscerà quando gli animi degli auditori saranno disposti ad udire. e quando no; conoscerà l'età sua: chè in vero non si conviene e dispare assai vedere un uomo di qualche grado. vecchio, canuto e senza denti, pien di rughe, con una viola in braccio sonando, cantare in mezzo d'una compagnia di donne, avvenga ancor che mediocremente lo facesse: e questo, perchè il più delle volte cantando si dicon parole amorose, e ne' vecchi l'amor è cosa ridicola; benche qualche volta paja che egli si diletti, tra gli altri suoi miracoli, d'accendere in dispetto degli anni i cori agghiacciati.—

XIV. Rispose allora il Magnifico: Non private, messer Federico, i poveri vecchi di questo piacere: perche io già ho conosciuti uomini di tempo, che hanno voci perfettissime, e mani dispostissime agl'instrumenti, molto più che alcuni giovani. - Non voglio, disse messer Federico, privare i vecchi di questo piacere, ma voglio ben privar voi e queste donne del ridervi di quella inezia; e se vorranno i vecchi cantare alla viola, faccianlo in secreto, e solamente per levarsi dell'animo que' travagliosi pensieri e gravi molestie di che la vita nostra è piena, e per gustar quella divinità ch'io credo che nella musica sentivano Pitagora e Socrate. E se bene non la eserciteranno, per aver fattone già nell'animo m certo abito la gustaran molto più udendola, che chi non avesse cognizione: perchè, si come spesso le braccia d'un fabro. debile nel resto, per esser più esercitate sono più gagliarde che quelle d'un altro uomo robusto, ma non assueto a faticar le braccia, così le orecchie esercitate nell'armonia molto meglio e più presto la discerneno, e con molto maggior piacer la giudicano, che l'altre, per buone ed acute che siano. non essendo versate nelle varietà delle consonanze musicali: perchè quelle modulazioni non entrano, ma senza lasciare gusto di sè via trapassano da canto all' orecchie non assuele d'udirle: avvenga che insino alle fiere sentano qualche dilettazion della melodia. Questo è adunque il piacer, che si conviene ai vecchi pigliare della musica. Il medesimo dico del danzare; perchè in vero questi esercizii si deono lasciare prima che dalla età siamo sforzati a nostro dispetto lasciargli. - Meglio è adunque, rispose quivi il signor Morello quasi adirato, escludere tutti i vecchi, e dir che solamente i giovani abbiam da esser chiamati Cortegiani. - Rise allor messer Federico, e disse: Vedete voi, signor Morello, che quelli che amano queste cose, se non son giovani, si studiano d'apparere; e però si tingono i capelli, e fannosi la barba due volte la settimana: e ciò procede, che la natura tacitamente loro dice, che tali cose non si convengono se non 'giovani. — Risero tutte le donne, perchè ciascuna comrese che quelle parole toccavano al signor Morello; ed esso arve che un poco se ne turbasse.

XV. Ma sono ben degli altri intertenimenti con donne. oggiunse subito messer Federico, che si convengono ai vecbi. - E quali? disse il signor Morello: dir le favole? - E uesto ancor, rispose messer Federico. Ma ogni età, come apete. porta seco i suoi pensieri, ed ha qualche peculiar irtù e qualche peculiar vizio: chè i vecchi, come che siano rdinariamente prudenti più che i giovani, più continenti e iù sagaci, sono anco poi più parlatori, avari, difficili, timidi: empre gridano in casa, asperi ai figlioli, vogliono che ognun accia a modo loro: e per contrario i giovani, animosi, libeali, sinceri, ma pronti alle risse, volubili, che amano e dismano in un punto, dati a tutti i lor piaceri, nimici a chi or ricorda il bene. Ma di tutte le età la virile è più tempeata, che già ha lasciato le male parti della gioventù, ed auor non è pervenuta a quelle della vecchiezza. Questi adunue, posti quasi nelle estremità, bisogna che con la ragion appiano correggere i vizii che la natura porge. Però deono vecchi guardarsi dal molto laudar sè stessi, e dall'altre cose iziose che avemo detto esser loro proprie, e valersi di quella rudenza e cognizion che per lungo uso avranno acquistata. d esser quasi oracoli a cui ognun vada per consiglio, ed aver razia in dir quelle cose che sanno, accommodatamente ai proositi, accompagnando la gravità degli anni con una certa emperata e faceta piacevolezza. In questo modo saranno uoni Cortegiani, ed interterrannosi bene con uomini e con onne, ed in ogni tempo saranno gratissimi, senza cantare danzare; e quando occorrerà il bisogno, mostreranno il var loro nelle cose d'importanza.

XVI. Questo medesimo rispetto e giudicio abbian i gioani, non già di tener lo stile dei vecchi, chè quello che ll'uno conviene non converrebbe in tutto all'altro, e suolsi ir che ne' giovani troppo saviezza è mal segno, ma di coregger in sè i vizii naturali. Però a me piace molto veder un iovane, e massimamente nell'arme, che abbia un poco del rave e del taciturno: che stia sopra di sè, senza que' modi

inquieti che spesso in tal età si veggono; perchè par che abhian non so che di più che gli altri giovani. Oltre a ciò quella maniera così riposata ha in sè una certa fierezza riguardevele, perchè par mossa non da ira ma da giudicio, e più presto governata dalla ragione che dallo appetito: e questa quasi sempre in tutti gli uomini di gran core si conosce; e medesimamente vedemola negli animali bruti, che hanno sopra gli altri nobilità e fortezza, come nello leone e nella aquila: nè ciò è fuor di ragione, perchè quel movimento impetuoso e subito, senza parole o altra dimostrazion di collera, che con tutta la forza unitamente in un tratto, quasi come scoppio di bombarda, erompe dalla quiete, che è il suo contrario, è molto più violento e furioso che quello che, crescendo per gradi, si riscalda a poco a poco. Però questi che, quando son per far qualche impresa, parlan tanto e saltano, nè posson star fermi, pare che in quelle tali cose si svampino; e, come ben dice il nostro messer Pietro Monte, fanno come i fanciulli, che andando di notte per paura cantano, quasi che con quel cantare da sè stessi si facciano animo. Così adunque come in un giovane la gioventù riposata e matura è mollo laudevole, perchè par che la leggerezza, che è vizio peculiar di quella età, sia temperata e corretta, così in un vecchio è da estimare assai la vecchiezza verde e viva, perchè pare che 'l vigor dell' animo sia tanto, che riscaldi e dia forza a quella debile e fredda età, e la mantenga in quello stato mediocre, che è la miglior parte della vita nostra.

XVII. Ma in somma, non bastaranno ancor tutte queste condizioni nel nostro Cortegiano per acquistar quella universal grazia de'signori, cavalieri e donne, se non arà insieme una gentil e amabile maniera nel conversare cotidiano: e di questo credo veramente che sia difficile dar regola alcuna, per le infinite e varie cose che occorrono nel conversare, essendo che tra tutti gli uomini del mondo non si trovano dui, che siano d'animo totalmente simili. Però chi ha da accommodarsi nel conversare con tanti, bisogna che si guidi col suo giudicio proprio, e, conoscendo le differenze dell' uno e dell'altro, ogni di muti stile e modo, secondo la natura di quelli con chi a conversar si mette. Ne io per me altre regole

irca ciò dar gli saprei, eccetto le già date, le quali sin da anciallo, confessandosi, imparò il nostro signor Morello. lise quivi la signora Emilia, e disse: Voi fuggite troppo la atica. messer Federico: ma non vi verrà fatto, chè pur avete a dire fin che l' ora sia d'andare a letto. - E s' io. Signoa, non avessi che dire? - rispose messer Federico. Disse la ignora Emilia: Qui si vedrà il vostro ingegno: e se è vero uello ch' io già ho inteso, essersi trovato uomo tanto ingenoso ed eloquente, che non gli sia mancato subjetto per omporre un libro in laude d'una mosca, altri in laude della ebre quartana, un altro in laude del calvizio: non dà il core voi ancor di saper trovar che dire per una sera sopra la cortegianía? — Ormai, rispose messer Federico, tanto ne vemo ragionato, che ne sariano fatti doi libri; ma poi che on mi vale escusazione, dirò pur fin che a voi paja ch'io bbia satisfatto, se non all'obligo, almeno al poter mio.

XVIII. lo estimo che la conversazione, alla quale dee rincipalmente attendere il Cortegiano con ogni suo studio per farla grata, sia quella che averà col suo principe; e benhè questo nome di conversare importi una certa parità, che pare che non possa cader tra 'l signore e 'l servitore, pur noi er ora la chiamaremo così. Voglio adunque che 'l Cortegia-10. oltre lo aver fatto ed ogni di far conoscere ad ognuno, è esser di quel valore che già avemo detto, si volti con tutti pensieri e forze dell'animo suo ad amare e quasi adorare principe a chi serve, sopra ogni altra cosa; e le voglie sue costumi e modi, tutti indirizzi a compiacerlo. - Quivi non spettando più, disse Pietro da Napoli: Di questi Cortegiani ggidi trovarannosi assai, perchè mi pare che in poche paole ci abbiate dipinto un nobile adulatore. - Voi v'inganate assai, rispose messer Federico; perchè gli adulatori non mano i signori ne gli amici, il che io vi dico che voglio che ia principalmente nel nostro Cortegiano; e 'l compiacere e econdar le voglie di quello a chi si serve si può far senza dulare, perchè io intendo delle voglie che siano ragionevoli d oneste, ovvero di quelle che in sè non son nè buone nè nale, come saria il giocare, darsi più ad uno esercizio che d un altro; ed a questo voglio che il Cortegiano s'accommodi, sebben da natura sua vi fosse alieno, di modo che, sempre che 'l signore lo vegga, pensi che a parlar gli abbia di cosa che gli sia grata: il che interverrà, se in costui sarà il buon giudicio per conoscere ciò che piace al principe, elo ingegno e la prudenza per sapersegli accommodare, e la deliberata volontà per farsi piacer quello che forse da natura gli dispiacesse; ed avendo queste avvertenze, inanzi al principe non starà mai di mala voglia nè melanconico, nè così taciturno, come molti che par che tenghino briga coi patroni, che è cosa veramente odiosa. Non sarà maledico, e specialmente dei suoi signori; il che spesso interviene, chè pare che nelle corti sia una procella che porti seco questa condizione, che sempre quelli che sono più beneficati dai signori, e da bassissimo loco ridotti in alto stato, sempre si dolgono e dicono mal d'essi: il che è disconveniente, non solamente a questi tali, ma ancor a quelli che fossero mal trattati. Non usarà il nostro Cortegiano prosunzion sciocca; non sarà apportator di nuove fastidiose; non sarà inavvertito in dir talor parole che offendano in loco di voler compiacere; non sarà ostinato e contenzioso, come alcuni, che par che non godano d'altro che d'essere molesti e sastidiosi a guisa di mosche, e fanno profession di contradire dispettosamente ad ognuno senza rispetto; non sarà cianciatore, vano o bugiardo, vantatore nè adulatore inetto, ma modesto e ritenuto, usando sempre, e massimamente in publico, quella reverenza e rispetto che si conviene al servitor verso il signor; e non farà come molti, i quali, incontrandosi con qualsivoglia gran principe, se pur una sol volta gli hanno parlato, se gli fanno inanti con un certo aspetto ridente e da amico, così come se volessero accarezzar un suo equale, o dar favor ad un minor di sè. Rarissime volte o quasi mai non domanderà al signor cosa alcuna per sè stesso, acciò che quel signor avendo rispetto di negarla così a lui stesso, talor non la conceda con fastidio, che è molto peggio. Domandando ancor per altri, osserverà discretamente i tempi, e domanderà cose oneste e ragionevoli; ed assettarà talmente la petizion sua, levandone quelle parti che esso conoscerà poter dispiacere e facilitando con destrezza le difficoltà, che 'l signor la concederà sempre, se pur la neghera, non credera aver offeso colui a chi non la voluto compiacere: perche spesso i signori, poi che hanno legato una grazia a chi con molta importunità la domanda, sensano che colui che l'ha domandata con tanta instanza la lesiderasse molto; onde, non avendo potuto ottenerla, debba voler male a chi glie l'ha negata; e per questa credenza essi cominciano ad odiar quel tale, e mai più nol posson veler con buon occhio.

XIX. Non cercherà d'intromettersi in camera o nei lochi secreti col signor suo non essendo richiesto, sebben sarà di molta autorità: perchè spesso i signori, quando stanno privalamente, amano una certa libertà di dire e far ciò che lor piace, e però non vogliono essere nè veduti nè uditi da persona da cui possano esser giudicati; ed è ben conveniente. Onde quelli che biasimano i signori che tengono in camera persone di non molto valore in altre cose che in sapergli ben servire alla persona, parmi che facciano errore, perchè non so per qual causa essi non debbano aver quella libertà per relasciare gli animi loro, che noi ancor volemo per relasciar i nostri. Ma se'l Cortegiano, consueto di trattar cose importanti, si ritrova poi secretamente in camera, dee vestirsi un' altra persona, e differir le cose severe ad altro loco e tempo, ed attendere a ragionamenti piacevoli e grati al signor suo. per non impedirgli quel riposo d'animo. Ma in questo ed in ogni altra cosa sopra tutto abbia cura di non venirgli a fastidio, ed aspetti che i favori gli siano offerti più presto, che uccellargli così scopertamente come fan molti, che tanto avidi ne sono, che pare che, non conseguendogli, abbiano da perder la vita; e se per sorte hanno qualche disfavore, ovvero veggono altri esser favoriti, restano con tanta angonia, che dissimular per modo alcuno non possono quella invidia: onde fanno ridere di sè ognuno, e spesso sono causa che i signori dian favore a chi si sia, solamente per far loro dispetto. Se poi ancor si ritrovano in favor che passi la mediocrità, tanto s' inebriano in esso, che restano impediti d' allegrezza; nè par che sappian ciò che si far delle mani nè dei piedi, e quasi stanno per chiamar la brigata che venga a vedergli e congratularsi seco, come di cosa che non siano consueti mai

più d'avere. Di questa sorte non voglio che sia il nostro Cortegiano. Voglio ben che ami i favori, ma non però gli estimi tanto, che non paia poter ancor star senz' essi; e quando gli consegue non mostri d'esservi dentro nuovo ne forestiero. nè maravigliarsi che gli siano offerti; nè gli rifiuti di que modo che fanno alcuni, che per vera ignoranza restano d'accettargli, e così fanno vedere ai circonstanti che se ne conoscono indegni. Dee ben l'uomo star sempre un poco più rimesso che non comporta il grado suo; non accettar così facilmente i favori ed onori che gli sono offerti, e rifigiarli modestamente, mostrando estimargli assai, con tal modo però. che dia occasione a chi gli offerisce d'offerirgli con molto maggior instanza; perchè quanto più resistenza con tal mode s' usa nello accettargli, tanto più pare a quel principe che gli concede d'esser estimato, e che la grazia che fa tanto sia maggiore, quanto più colui che la riceve mostra apprezzata e più di essa tenersi onorato. E questi son i veri e sodi favori, e che fanno l'uomo esser estimato da chi di fuor li vede; perchè, non essendo mendicati, ognun presume che nascano da vera virtù; e tanto più, quanto sono accompegnati dalla modestia. -

XX. Disse allor messer Cesare Gonzaga: Parmi che abbiate rubato questo passo allo Evangelio, dove dice: Quando sei invitato a nozze, va, ed assettati nell'infimo loco, acciò che venendo colui che t' ha invitato, dica: Amico, ascendi più su:e così ti sarà onore alla presenza dei convitati. - Rise messer FEDERICO, e disse: Troppo gran sacrilegio sarebbe rubare alle Evangelio: ma voi siete più dotto nella Sacra Scrittura ch'io non mi pensava; - poi soggiunse: Vedete come a gran pericolo si mettano talor quelli che temerariamente inanzi ad un signore entrano in ragionamento, senza che altri li ricerchi; e spesso quel signore, per far loro scorno, non risponde e volge il capo ad un'altra mano, e se pur risponde loro, ognun vede che lo fa con fastidio. Per aver adunque favor dai signori, non è miglior via che meritargli; nè bisogna che l' nomo si confidi, vedendo un altro che sia grato ad un priscipe per qualsivoglia cosa, di dover, per imitarlo, esso ancor medesimamente venire a quel grado: perchè ad ognun non

si convien ogni cosa; e trovarassi talor un uomo, il qual da natura sarà tanto pronto alle facezie, che ciò che dirà porterà seco il riso, e parerà che sia nato solamente per quello: e s' un altro che abbia maniera di gravità, avvenga che sia di buonissimo ingegno, vorrà mettersi a far il medesimo, sarà freddissimo e disgraziato, di sorte che farà stomaco a chi l' udirà; e riuscirà appunto quell'asino, che ad imitazion del cane volca scherzar col patrone. Però bisogna che ognun conosca sè stesso e le forze sue, ed a quello s'accommodi, e consideri quali cose ha da imitare e quali no.—

XXI. Prima che più avanti passate, disse quivi Vincen-ZIO CALMETA, s' io ho ben inteso, parmi che dianzi abbiate detto che la miglior via per conseguir favori sia il meritargli: e che più presto dee il Cortegiano aspettar che gli siano offerti, che prosuntuosamente ricercargli. Io dubito assai che questa regola sia poco al proposito, e parmi che la esperienza ci faccia molto ben chiari del contrario: perchè oggidì pochissimi sono favoriti da' signori, eccetto i prosuntuosi; e so che voi potete esser buon testimonio d'alcuni, che, ritrovandosi in poca grazia dei lor principi, solamente con la prosunzione si son loro fatti grati: ma quelli che per modestia siano ascesi, io per me non conosco, ed a voi ancor do spazio di pensarvi, e credo che pochi ne trovarete. E se considerate la corte di Francia, la qual oggidi è una delle più nobili di cristianità, trovarete che tutti quelli che in essa hanno grazia universale, tengon del prosuntuoso; e non solamente l'uno con l'altro, ma col re medesimo. — Questo non dite già, rispose messer Federico; anzi in Francia sono modestissimi e cortesi gentiluomini: vero è che usano una certa libertà e domestichezza senza cerimonia, la qual ad essi è propria e naturale: e però non si dee chiamar prosunzione, perchè in quella sua così fatta maniera, benchè ridano, e piglino piacere dei prosuntuosi, pur apprezzano molto quelli che loro pajono aver in sè valore e modestia. — Rispose il Calmeta: Guardate i Spagnoli, i quali par che siano maestri della Cortegiania, e considerate quanti ne trovate, che con donne e con signori non siano prosuntuosissimi; e tanto più de'Franzesi, quanto che nel primo aspetto mostrano grandissima modestia: e veramente in ciò sono discreti, perchè, come ho detto, i signori de' nostri tempi tutti favoriscono que' soli che hanno tai costumi.—

XXII. Rispose allor messer Federico: Non voglio già comportar, messer Vincenzio, che voi questa nota diate ai signori de' nostri tempi; perchè pur ancor molti sono che amano la modestia, la quale io non dico però che sola basti per far l'uom grato: dico ben, che quando è congiunta con un gran valore, onora assai chi la possede; e se ella di se stessa tace, l'opere laudevoli parlano largamente, e son molto più maravigliose che se fossero compagnate dalla prosunzione e temerità. Non voglio già negar che non si trovino molti Spagnoli prosuntuosi; dico ben, che quelli che sono assai estimati, per il più sono modestissimi. Ritrovansi poi ancor alcun' altri tanto freddi, che fuggono il consorzio degli uomini troppo fuor di modo, e passano un certo grado di mediocrità, tal che si fanno estimare o troppo timidi o troppo superbi; e questi per niente non laudo, nè voglio che la modestia sia tanto asciutta ed arida, che diventi rusticità. Ma sia il Cortegiano, quando gli vien in proposito, facondo, e nei discorsi de' stati prudente e savio, ed abbia tanto giudicio, che sappia accommodarsi ai costumi delle nazioni ove si ritrova; poi nelle cose più basse sia piacevole, e ragioni ben d'ogni cosa: ma sopra tutto tenda sempre al bene: non invidioso, non maldicente: nè mai s'induca a cercar grazia o favor per via viziosa, nè per mezzo di mala sorte. - Disse allora il CALMETA: lo v' assicuro che tutte l'altre vie son molto più dubiose e più lunghe che non è questa che voi biasimate: perche oggidi, per replicarlo un'altra volta, i signori non amano se non que' che son volti a tal cammino. - Non dite così, rispose allor messer Federico, perchè questo sarebbe troppo chiaro argomento, che i signori de' nostri tempi fossero tutti viziosi e mali; il che non è, perchè pur se ne ritrovano alcuni buoni. Ma se'l nostro Cortegiano per sorte sua si troverà esser a servizio d'un che sia vizioso e maligno, subito che lo conosca se ne levi, per non provar quello estremo affanno che sentono tutti i buoni che serveno ai mali. - Bisogna pregar Dio, rispose il Calmeta, che ce gli dia buoni, perchè quando

s' hanno, è forza patirgli tali quali sono; perchè infiniti rispetti astringono chi è gentiluomo, poi che ha cominciato a servire ad un patrone, a non lasciarlo; ma la disgrazia consiste nel principio: e sono i Cortegiani in questo caso alla condizion di que' malavventurati uccelli, che nascono in trista valle. — A me pare, disse messer Federico, che 'l debito debba valer più che tutti i rispetti; e pur che un gentiluomo non lasci il patrone quando fosse in su la guerra o in qualche avversità, di sorte che si potesse credere che ciò facesse per secondar la fortuna, o per parergli che gli mancasse quel mezzo del qual potesse trarre utilità, da ogni altro tempo credo che possa con ragion e debba levarsi da quella servitù, che tra i buoni sia per dargli vergogna; perchè ognun prosume che chi serve ai buoni sia buono, e chi serve ai mali sia malo. —

XXIII. Vorrei, disse allor il signor Lupovico Pio, che voi mi chiariste un dubio ch' io ho nella mente; il qual'è, se un gentiluomo, mentre che serve ad un principe, è obligato ad ubedirgli in tutte le cose che gli comanda, ancor che fossero disoneste e vituper -- In cose disoneste non siamo noi obligati ad ubedire a persona alcuna, - rispose messer FEDERICO. E come, replicò il signor Ludovico, s' io starò al servizio d'un principe il qual mi tratti bene, e si confidi ch' io debba far per lui ciò che far si può, comandandomi ch'io vada ad ammazzare un uomo, o far qualsivoglia altra cosa, debbo io rifiutar di farla? - Voi dovete, rispose messer Federaco, ubedire al signor vostro in tutte le cose che a lui sono utili ed onorevoli, non in quelle che gli sono di danno e di vergogna: però se esso vi comandasse che faceste un tradimento, non solamente non sete obligato a farlo. ma sete obligato a non farlo, e per voi stesso, e per non esser ministro della vergogna del signor vostro. Vero è che molte cose pajono al primo aspetto buone che sono male, e molte pajono male e pur son buone. Però è licito talor per servizio de' suoi signori ammazzare non un uomo ma diece milia, e far molte altre cose, le quali, a chi non le considerasse come si dee, pareriano male, e pur non sono. - Rispose allor il signor GASPAR PALLAVICINO: Deh, per vostra fè,

ragionate un poco sopra questo, ed insegnateci come si possan discerner le cose veramente buone dalle apparenti.—Perdonatemi, disse messer Federico; io non voglio entrar qua, che troppo ci saria che dire, ma il tutto si rimetta alla discrezion vostra.—

XXIV. Chiaritemi almen un altro dubio. - replicò il signor Gasparo. E che dubio? - disse messer Federico. Questo, rispose il signor Gasparo. Vorrei sapere, essendomi imposto da un mio signor terminatamente quello ch' io abbia a fare in una impresa o negozio di qualsivoglia sorte, s' io, ritrovandomi in fatto, e parendomi con l'operare più o meno o altrimenti di quello che m' è stato imposto, poter fare succedere la cosa più prosperamente o con più utilità di chi m'ha dato tal carico, debbo io governarmi secondo quella prima norma senza passar i termini del comandamento, o pur far quello che a me pare esser meglio? - Rispose allora messer FEDERICO: Io, circa questo, vi darei la sentenza con lo esempio di Manlio Torquato, che in tal caso per troppo pietà uccise il figliolo, se lo estimassi degno di molta laude, che in vero non l'estimo; benchè anc on oso biasimarlo, contra la opinion di tanti secoli: perchè senza dubio è assai pericolosa cosa desviare dai comandamenti de' suoi maggiori, confidandosi più del giudicio di sè stessi che di quegli ai quali ragionevolmente s' ha da ubedire; perchè se per sorte il pensier vien fallito, e la cosa succeda male, incorre l'uomo nell'error della disubedienza, e ruina quello che ha da far senza via alcuna di escusazione o speranza di perdono; se ancor la cosa vien secondo il desiderio, bisogna laudarne la ventura, e contentarsene: pur con tal modo s'introduce una usanza d' estimar poco i comandamenti de' superiori; e per esempio di quello a cui sarà successo bene, il quale forse sarà prudente ed arà discorso con ragione, ed ancor sarà stato ajutato dalla fortuna, vorranno poi mille altri ignoranti e leggieri pigliar sicurtà nelle cose importantissime di far al lor modo, e, per mostrar d'esser savii ed aver autorità, desviar dai comandamenti de'signori: il che è malissima cosa, e spesso causa d'infiniti errori. Ma io estimo che in tal caso debba quello a cui tocca considerar maturamente, e quasi porre in

bilancia il bene e la commodità che gli è per venire del fare contra il comandamento, ponendo che 'l disegno suo gli succeda secondo la speranza; dall'altra banda, contrapesare il male e la incommodità che glie ne nasce se per sorte, contrafacendo al comandamento, la cosa gli vien mal fatta: e conoscendo che 'l danno possa esser maggiore e di più importanza succedendo il male, che la utilità succedendo il bene, dee astenersene, e servar apuntino quello che imposto gli è: e per contrario, se la utilità è per esser di più importanza succedendo il bene, che 'l danno succedendo il male, credo che possa ragionevolmente mettersi a far quello che più la ragione e l giudicio suo gli detta, e lasciar un poco da canto quella propria forma del comandamento; per fare come i buoni mercatanti, li quali per guadagnare l'assai avventurano il poco, ma non l'assai per guadagnar il poco. Laudo ben che sopra tutto abbia rispetto alla natura di guel signore a cui serve, e secondo quella si governi; perchè se fosse così austera, come di molti che se ne trovano, io non lo consigliarei mai, se amico mio fosse, che mutasse in parte alcuna l'ordine datogli: acciò che non gl'intravenisse quel che si scrive esser intervenuto ad un maestro ingegnero d' Ateniesi, al quale, essendo Publio Crasso Muziano in Asia, e volendo combattere una terra, mandò a domandare un de'dui alberi da nave che esso in Atene avea veduto, per far uno ariete da battere il muro, e disse voler il maggiore. L'ingegnero, come quello che era intendentissimo, conobbe quel maggiore esser poco a proposito per tal effetto; e per esser il minore più facile a portare, ed ancor più conveniente a far quella machina, mandollo a Muziano. Esso, intendendo come la cosa era ita, fecesi venir quel povero ingegnero, e domandatogli, perchè non l'avea ubedito, non volendo ammettere ragion alcuna che gli dicesse, lo fece spogliar nudo, e battere e frustare con verghe tanto che si morì, parendogli che in loco d'ubedirlo avesse voluto consigliarlo: sì che con questi così severi uomini bisogna usar molto rispetto.

XXV. Ma, lasciamo da canto omai questa pratica de'signori, e vengasi alla conversazione coi pari o poco diseguali; che ancor a questa bisogna attendere, per esser universalmente più frequentata, e trovarsi l'uomo più spesso in questa che in quella de' signori. Benchè son alcuni sciocchi, che se fossero in compagnia del maggior amico che abbiano al mondo, incontrandosi con un meglio vestito, subito a quel s'atlaccano; se poi gli ne occorre un altro meglio, fanno pur il medesimo. E quando poi il principe passa per le piazze, chiese o altri lochi publici, a forza di cubiti si fanno far strada a tutti, tanto che se gli mettono al costato; e se ben non hanno che dirgli, pur lor voglion parlare, e tengono lunga la diceria, e rideno, e batteno le mani e 'l capo, per mostrar ben aver faccende d'importanza, acciò che 'l popolo gli vegga in favore. Ma poi che questi tali non si degnamo parlare se non coi signori, io non voglio che noi degnamo parlar d' essi. —

XXVI. Allora il Magnifico Juliano, Vorrei, disse, messer Federico, poichè avete fatto menzion di questi che s'accompagnano così volontieri coi ben vestiti, che ci mostraste di qual maniera si debba vestire il Cortegiano, e che abito più se gli convenga, e circa tutto l'ornamento del corpo, in che modo debba governarsi; perchè in questo veggiamo infinite varietà: e chi si veste alla franzese, chi alla spagnola, chi vuol parer Tedesco; nè ci mancano ancor di quelli che si vestono alla foggia de' Turchi; chi porta la barba, chi no. Saria adunque ben fatto, saper in questa confusione eleggere il meglio. - Disse messer Federico: Io in vero non saprei dar regola determinata circa il vestire, se non che l'uom i s'accomodasse alla consuetudine dei più; e poichè, come voi dite, questa consuetudine è tanto varia, e che gl'Italiani tanto son vaghi d'abigliarsi alle altrui fogge, credo che ad ognuno sia licito vestirsi a modo suo. Ma io non so per qual fato intervenga che la Italia non abbia, come soleva avere, abito che sia conosciuto per italiano; che benche lo aver posto in usanza questi nuovi faccia parer quelli primi goffissimi, pur quelli forse erano segno di libertà, come questi son stati augurio di servitù; il qual ormai parmi assai chiaramente adempiuto. E come si scrive, che, avendo Dario, l'anno prima che combattesse con Alessandro, fatto acconciar la spada che egli portava a canto, la quale era persiana, alla foggia di Macedonia, fu interpretato dagl' indovini che questo significava, che coloro, nella foggia de' quali Dario aveva tramutato la forma della spada persiana, verriano a dominar la Persia; così l' aver noi mutati gli abiti italiani negli stranieri parmi che significasse, tutti quegli, negli abiti de'quali i nostri erano trasformati, dover venire a subjugarci; il che è stato troppo più che vero, ché ormai non resta nazione che di noi non abbia fatto preda: tanto che poco più resta che predare, e pur ancor di predar non si resta.

XXVII. Ma non voglio che noi entriamo in ragionamenti di fastidio: però ben sarà dir degli abiti del nostro Cortegiano; i quali io estimo che, pur che non siano fuor della consuetudine, nè contrarii alla professione, possano per lo resto tutti star bene, purchè satisfacciano a chi gli porta. Vero è ch' jo per me amerei che non fossero estremi in alcuna parte, come talor suol essere il franzese in troppo grandezza, e 'I tedesco in troppo piccolezza, ma come sono e l'uno e l'altro corretti e ridotti in miglior forma dagl' Italiani. Piacemi ancor sempre, che tendano un poco più al grave e riposato, che al vano: però parmi che maggior grazia abbia nei vestimenti il color nero, che alcun altro; e se pur non è nero, che almen tenda al scuro: e questo intendo del vestir ordinario, perchè non è dubio che sopra l'arme più si convengan colori aperti ed allegri, ed ancor gli abiti festivi, trinzati, pomposi e superbi. Medesimamente nei spettacoli publici di feste, di giochi, di mascare, e di tai cose; perchè così divisati portan seco una certa vivezza ed alacrità, che in vero ben s' accompagna con l' armi e giochi : ma nel resto, vorrei che mostrassino quel riposo che molto serva la nazion spagnola, perchè le cose estrinseche spesso fan testimonio delle intrinseche. - Allor disse messer CESARE GONZAGA: Questo a me daria poca noja, perchè, se un gentiluom nelle altre cose vale, il vestire non gli accresce nè scema mai reputazione. - Rispose messer Federico: Voi dite il vero. Pur qual è di noi che, vedendo passeggiar un gentiluomo con una roba adosso quartata di diversi colori, ovvero con tante stringhette e fettuzze annodate e fregi traversati, non lo tenesse per pazzo o per buffone? - Nè pazzo, disse messer Ртетко Вемво, nè buffone sarebbe costui tenuto da chi fosse qualche tempo vivulo nella Lombardia, perchè così vanno tutti. -- Adunque, rispose la signora Duchessa ridendo, se così vanno tutti, opporre non se gli dee per vizio, essendo a loro questo abito tanto conveniente e proprio, quanto ai Veneziani il portar le maniche a comeo, ed a' Fiorentini il cappuzzo, -- Non parlo io, disse messer Federico, più della Lombardia che degli altri lochi, perchè d'ogni nazion se ne trovano e di sciocchi e d'avveduti. Ma per dir ciò che mi par d'importanza nel vestire, voglio che 'l nostro Cortegiano in tutto l'abito sia pulito e delicato, ed abbia una certa conformità di modesta attilatura, ma non però di maniera feminile o vana, nè più in una cosa che nell'altra, come molti ne vedemo, che pongon tanto studio nella capigliara, che si scordano il resto; altri fan professione di denti, altri di barba, altri di borzacchini, altri di berrette, altri di cuffie; e così intervien che quelle poche cose più colte pajono lor prestate, e tutte l'altre che sono sciocchissime si conoscono per le loro. E questo tal costume voglio che fugga il nostro Cortegiano, per mio consiglio; aggiugnendovi ancor, che debba fra sè stesso deliberar ciò che vuol parere, e di quella sorte che desidera esser estimato, della medesima vestirsi, e far che gli abiti lo ajutino ad esser tenuto per tale ancor da quelli che non l'odono parlare, nè veggono far operazione alcuna. -

XXVIII. A me non pare, disse allor il signor Gaspar Pallavicino, che si convenga, nè ancor che s'usi tra persone di valore, giudicar la condizion degli uomini agli abiti, e non alle parole ed alle opere, perchè molti s'ingannariano; nè senza causa dicesi quel proverbio, che l'abito mon fa il monaco. — Non dico io, rispose messer Fedraco, che per questo solo s'abbiano a far i giudicii resoluti delle condizion degli uomini, nè che più non si conoscano per le parole e per l'opere che per gli abiti: dico ben, che ancor l'abito non è piccolo argomento della fantasia di chi lo porta, avvenga che talor possa esser falso; e non solamente questo, ma tutti i modi e costumi, oltre all'opere e parole, sono giudicio delle qualità di colui in cui si veggono. — E che cose trovate voi, rispose il signor Gasparo, sopra le quali noi possiam far giu-

licio, che non siano nè parole nè opere? - Disse allor messer Federico: Voi siete troppo sottile loico. Ma per dirvi come io intendo, si trovano alcune operazioni, che, poi che son fatte, restano ancora, come l'edificare, scrivere ed altre simili : altre non restano, come quelle di che io voglio ora intendere: però non chiamo in questo proposito che 'l passeggiare, ridere, guardare, e tai cose, siano operazioni: e pur tutto questo di fuori dà notizia spesso di quel dentro. Ditemi, non faceste voi giudicio che fosse un vano e leggier nomo quello amico nostro, del quale ragionammo pur questa mattina, subito che le vedeste passeggiar con quel torzer di capo, dimenandosi tutto, ed invitando con aspetto benigno la brigata a cavarsegli la berretta? Così ancora quando vedete uno che guarda troppo intento con gli occhi stupidi a foggia d'insensato, o che rida così scioccamente come que' mutoli gozzuti delle montagne di Bergamo, avvenga che non parli o faccia altro, non lo tenete voi per un gran babuasso? Vedete adunque che questi modi e costumi, che io non intendo per ora che siano operazioni, fanno in gran parte che gli uomini sian conosciuti.

XXIX. Ma un'altra cosa parmi che dia e lievi molto la riputazione, e questa è la elezion degli amici coi quali si ha da tenere intrinseca pratica: perchè indubitatamente la ragion vuol, che di quelli che sono con stretta amicizia ed indissolubil cempagnia congiunti, siano ancor le volontà, gli animi, i giudicii e gl' ingegni conformi. Così chi conversa con ignoranti o mali, è tenuto per ignorante o malo; e per contrario chi conversa con buoni e savii e discreti, è tenuto per tale: chè da natura par che ogni cosa volentieri si congiunga col suo simile. Però gran riguardo credo che si convenga aver nel cominciar queste amicizie, perchè di dui stretti amici chi conosce l'uno, subito imagina l'altro esser della medesima condizione. - Rispose allor messer Pietro Bembo: Del ristringersi in amicizia così unanime, come voi dite, parmi veramente che si debba aver assai riguardo, non solamente per l'acquistar o perdere la riputazione, ma perchè oggidi pochissimi veri amici si trovano, nè credo che più siano al mondo quei Piladi ed Oresti, Tesei e Piritoi, nè Scipioni e

Lelii; anzi non so per qual destin interviene ogni di, che dui amici, quali saranno vivuti in cordialissimo amore molt'anni, pur al fine l'un l'altro in qualche modo s'ingannano, o per malignità, o per invidia, o per leggerezza, o per qualche altra mala causa; e ciascun dà la colpa al compagno di quello, che forse l'unó e l'altro la merita. Però essendo a me intervenuto più d'una volta l'esser ingannato da chi più amava, e da chi sopra ogni altra persona aveva confidenza d'esser amato, ho pensato talor da me a me, che sia ben non fidarsi mai di persona del mondo, nè darsi così in preda ad amico, per caro ed amato che sia, che senza riservo l'uomo gli communichi tutti i suoi pensieri come farebbe a sè stesso: perchè negli animi nostri sono tante latebre e tanti recessi, che impossibil è che prudenza umana possa conoscer quelle simulazioni, che dentro nascose vi sono. Credo adunque che ben sia, amare e servire l'un più che l'altro, secondo i meriti e 'l valore: ma non però assicurarsi tanto con questa dolce esca d'amicizia, che poi tardi se n'abbiamo a pentire.-

XXX. Allor messer Federico, Veramente, disse, mollo maggior saria la perdita che 'l guadagno, se del consorzio umano si levasse quel supremo grado d'amicizia, che, secondo me, ci dà quanto di bene ha in sè la vita nostra: e però io per alcun modo non voglio consentirvi che ragionevol sia, anzi mi daria il core di concludervi, e con ragioni evidentissime, che senza questa perfetta amicizia gli uomini sariano molto più infelici che tutti gli altri animali; e se alcuni guastano, come profani, questo santo nome d'amicizia, non è però da estirparla così degli animi nostri, e per colpa dei mali privar i buoni di tanta felicità; ed io per me estimo, che qui tra noi sia più di un par di amici, l'amor dei quali sia indissolubile e senza inganno alcuno, e per durar fin alla morte con le voglie conformi, non meno che se fossero quegli antichi che voi dianzi avete nominati; e così interviene quando, oltre alla inclinazion che nasce dalle stelle, l'uomo s' elegge amico a sè simile di costumi: e 'l tutto intendo che sia tra buoni e virtuosi, perchè l'amicizia de'mali non è amicizia. Laudo ben che questo nodo così stretto non comprenda o leghi più che dui, che altramente forse saria peri-

coloso; perchè, come sapete, più difficilmente s'accordano tre instrumenti di musica insieme, che dui. Vorrei adunque che 'l nostro Cortegiano avesse un precipuo e cordial amico, se possibil fosse, di quella sorte che detto avemo: poi, secondo 'l valore e meriti, amasse, onorasse ed osservasse tutti gli altri, e sempre procurasse d'intertenersi più con gli estimati e nobili e conosciuti per buoni, che con gl'ignobili e di poco pregio: di maniera che esso ancor da loro fosse amato ed onorato: e questo gli verrà fatto se sarà cortese, umano, liberale, affabile e dolce in compagnia, officioso e diligente nel servire e nell'aver cura dell'utile ed onor degli amici così assenti come presenti, sopportando i lor difetti naturali e sopportabili. senza rompersi con essi per piccol causa, e correggendo in sè stesso quelli che amorevolmente gli saranno ricordati; non si anteponendo mai agli altri con cercar i primi e i più onorati lochi; nè con fare come alcuni. che par che sprezzino il mondo, e vogliano con una certa austerità molesta dar legge ad ognuno; ed, oltre allo essere contenziosi in ogni minima cosa e fuor di tempo, riprender ciò che essi non fanno, e sempre cercar causa di lamentarsi degli amici: il che è cosa odiosissima. -

XXXI. Quivi essendosi fermato di parlare messer Federico, Vorrei, disse il signor Gasparo Pallavicino, che voi ragionaste un poco più minutamente di questo conversar con gli amici, che non fate; chè in vero vi tenete molto al generale, e quasi ci mostrate le cose per transito. — Come per transito? rispose messer FEDERICO. Vorreste voi forse che io vi dicessi ancor le parole proprie che si avessero ad usare? Non vi par adunque che abbiamo ragionato a bastanza di questo? - A bastanza parmi, rispose il signor GASPARO. Pur desidero io d'intendere qualche particolarità ancor della foggia dell' intertenersi con uomini e con donne: la qual cosa a me par di molta importanza, considerato che 'l più del tempo in ciò si dispensa nelle corti; e se questa fosse sempre uniforme, presto verria a fastidio. - A me pare, rispose messer Federico, che noi abbiam dato al Cortegiano cognizion di tante cose, che molto ben può variar la conversazione, ed accommodarsi alle qualità delle persone con le quai

ha da conversare, presupponendo che egli sia di buon giudicio, e con quello si governi, e secondo i tempi talor intenda nelle cose gravi, talor nelle feste e giochi. - E che giochi?disse il signor GASPARO. Rispose allor messer FEDERICO ridendo: Dimandiamone consiglio a fra Scrafino, che ogni di ne trova de' nuovi. - Senza molteggiare, replicò il signor Ga-SPARO, parvi che sia vizio nel Cortegiano il giocare alle carte ed ai dadi? - A me no, disse messer Federico, eccetto a cui nol facesse troppo assiduamente e per quello lasciasse l'altre cose di maggior importanza, o veramente non per altro che per vincer danari, ed ingannasse il compagno, e perdendo mostrasse dolore e dispiacere tanto grande, che fosse argomento d'avarizia. — Rispose il signor Gasparo: E che dite del gioco de'scacchi?—Quello certo è gentile intertenimento ed ingegnoso, disse messer Federico, ma parmi che un sol difetto vi si trovi: e questo è, che si può saperne troppo, di modo che a cui vuol esser eccellente nel gioco de' scacchi credo bisogni consumarvi molto tempo, e mettervi tanto studio, quanto se volesse imparar qualche nobil scienza, o far qualsivoglia altra cosa ben d'importanza; e pur in ultimo con tanta fatica non sa altro che un gioco: però in questo penso che intervenga una cosa rarissima, cioè che la mediocrità sia più laudevole che la eccellenza. - Rispose il signor Gasparo: Molti Spagnoli trovansi eccellenti in questo ed in molti altri giochi, i quali però non vi mettono molto studio, nè ancor lascian di far l'altre cose. - Credete, rispose messer Federico, che gran studio vi mettano, benchè dissimulatamente. Ma quegli altri giochi che voi dite, oltre agli scacchi, forse sono come molti ch' io ne ho veduti far pur di poco momento, i quali non serveno se non a far maravigliare il vulgo; però a me non pare che meritino altra laude nè altro premio, che quello che diede Alessandro Magno a colui, che, stando assai lontano, così ben infilzava i ceci in un ago.

XXXII. Ma perche par che la fortuna, come in molte altre cose, così ancor abbia grandissima forza nelle opinioni degli uomini, vedesi talor che un gentiluomo, per ben condizionato che egli sia e dotato di molte grazie, sara poco grato ad un signore, e, come si dice, non gli ara sangue; e questo

senza causa alcuna che si possa comprendere: però giungendo alla presenza di quello, e non essendo dagli altri per prima conosciuto, benchè sia arguto e pronto nelle risposte, e si mostri bene nei gesti, nelle maniere, nelle parole, ed in ciò che si conviene, quel signore poco mostrarà d'estimarlo, anzi più presto gli farà qualche scorno; e da questo nascerà che gli altri subito s'accommodaranno alla volontà del signore, e ad ognun parerà che quel tale non vaglia, nè sarà persona che l'apprezzi o stimi, o rida de'suoi detti piacevoli, o ne tenga conto alcuno; anzi cominciaranno tutti a burlarlo, e dargli la caccia; nè a quel meschino basteran buone risposte, nè pigliar le cose come dette per gioco, chè insino a'paggi se gli metteranno attorno, di sorte che, se fosse il più valoroso uomo del mondo, sarà forza che resti impedito e burlato. E per contrario, se'l principe si mostrarà inclinato ad un ignorantissimo, che non sappia nè dir nè fare, saranno spesso i costumi ed i modi di quello, per sciocchi ed inetti che siano. laudati con le esclamazioni e stupore da ognuno, e parerà che tutta la corte lo ammiri ed osservi, e ch'ognun rida de' suoi motti, e di certe arguzie contadinesche e fredde, che più presto dovrian mover vomito che riso: tanto son fermi ed ostinati gli uomini nelle opinioni che nascono da' favori e disfavori de' signori. Però voglio che 'l nostro Cortegiano, il meglio che può, oltre al valore, s'ajuti ancor con ingegno ed arte: e sempre che ha d'andare in loco dove sia nuovo e non conosciuto, procuri che prima vi vada la buona opinion di se che la persona, e faccia che ivi s'intenda che esso in altri lochi, appresso altri signori, donne e cavalieri, sia ben estimato: perché quella fama che par che nasca da molti giudicii genera una certa ferma credenza di valore, che poi, trovando gli animi così disposti e preparati, facilmente con l'opere si mantiene ed accresce: oltra che si fugge quel fastidio ch' io sento quando mi viene domandato chi sono, e quale è il nome mio. -

XXXIII. Io non so come questo giovi, rispose messer Bernardo Bibiena; perchè a me più volte è intervenuto, e, credo, a molt'altri, che avendomi formato nell'animo, per detto di persone di giudicio, una cosa esser di molta eccel-

lenza, prima che veduta l'abbia, vedendola poi assai mi è mancata, e di gran lunga restato son ingannato di quelle ch' io estimava: e ciò d'altro non è proceduto che dall'aver troppo creduto alla fama, ed aver fatto nell'animo mio m tanto gran concetto, che, misurandolo poi col vero, l'effetto, avvenga che sia stato grande ed eccellente, alla comparazion di quello che imaginato aveva m'è parso piccolissimo. Così dubito ancor che possa intervenir del Cortegiano. Però non so come sia bene dar queste aspettazioni, e mandar inanzi quella fama: perchè gli animi nostri spesso formano cose alle quali impossibil è poi corrispondere, e così più se ne perde che non si guadagna. - Quivi disse messer Federico: Le cose che a voi, ed a molt' altri riescono minori assai che la fama. son per il più di sorte, che l'occhio al primo aspetto le può giudicare; come se voi non sarete mai stato a Napoli o a Roma, sentendone ragionar tanto imaginarete più assai di quello che forse poi alla vista vi riuscirà; ma delle condizioni degli uomini non intervien così, perchè quello che si vede di fuori è il meno. Però se 'l primo giorno, sentendo ragionsre un gentiluomo, non comprenderete che in lui sia quel valore che avevate prima imaginato, non così presto vi spogliarete della buona opinione come in quelle cose delle quali l'occhie subito è giudice, ma aspettarete di di in di scoprir qualche altra nascosta virtù, tenendo pur ferma sempre quella impressione che v'è nata dalle parole di tanti; ed essendo poi questo (come io presuppongo che sia il nostro Cortegiano) così ben qualificato, ogn'ora meglio vi confermarà a creder a quella fama, perchè con l'opere ve ne darà causa, e voi sempre estimarete qualche cosa più di quello che vederete.

XXXIV. E certo non si può negar che queste prime impressioni non abbiano grandissima forza, e che molta cura aver non vi si debba; ed acciò che comprendiate quanto importino, dicovi che io ho a' miei di conosciuto un gentiluomo, il quale, avvenga che fosse di assai gentil aspetto e di modesti costumi, ed ancor valesse nell'arme, non era però in alcuna di queste condizioni tanto eccellente, che non segli trovassino molti pari, ed ancor superiori: pur, come la sorte sua volse, intervenne che una donna si voltò ad amarlo fer-

imamente, e crescendo ogni di questo amore per la razion di correspondenza che faceva il giovane, e non ndo modo alcun da potersi parlare insieme, spinta la da troppo passione scoperse il suo desiderio ad un' alnna, per mezzo della quale sperava qualche commodiesta nè di nobilità nè di bellezza non era punto infela prima: onde intervenne che sentendo ragionare così osamente di questo giovane, il qual essa mai non aveva ), e conoscendo che quella donna, la quale ella sapeva a discretissima e d'ottimo giudicio, l'amava estrema-, subito imaginò che costui fosse il più bello e'l più e 'l più discreto ed in somma il più degno uomo da esnato, che al mondo si trovasse: e così, senza vederlo. fieramente se ne innamorò, che non per l'amica sua r sè stessa cominciò a far ogni opera per acquistarlo, ) a sè corrispondente in amore : il che con poca fatica ne fatto, perchè in vero era donna più presto da esser a. che da pregare altrui. Or udite bel caso. Non molto appresso occorse che una lettera, la qual scrivea queima donna allo amante, pervenne in mano d'un'altra obilissima, e di costumi e di bellezza rarissima, la qual lo, come è il più delle donne, curiosa e cupida di saper i, e massimamente d'altre donne, aperse questa letteleggendola, comprese ch'era scritta con estremo affetto ore; e le parole dolci e piene di foco che ella lesse, primossero a compassion di quella donna, perchè molto ipea da chi veniva la lettera ed a cui andava; poi tanta ebbero, che rivolgendole nell'animo, e considerando di orte doveva esser colui che avea potuto indur quella a tanto amore, subito essa ancor se ne innamorò; e uella lettera forse maggior effetto, che non averia fatto giovane a lei fosse stata mandata. E come talor interche 'l veneno in qualche vivanda preparato per un siammazza il primo che 'l gusta, così questa meschina, sser troppo ingorda, bevvè quel veneno amoroso che trui era preparato. Che vi debbo io dire? la cosa fu aslese, ed andò di modo, che molte donne, oltre a queste, per far dispetto all'altre, parte per far come l'altre, posero ogni industria e studio per goder dell'amore di costai, e ne fecero per un tempo alla grappa, come i fanciulli delle cerase: e tutto procedette dalla prima epinione che prese quella donna, vedendelo tanto amato da un' altra. —

XXXV. Or quivi ridendo rispose il signor Gaspano Pal-LAVICINO: Voi per confermare il parer vostro con ragione, m'allegate opere di donne, le quali per lo più son fuori d'omi ragione: e se voi voleste dir ogni cosa, questo così favorito da tante donne dovea essere un nescio e da poco uomo in effetto: perchè usanza loro è sempre attaccarsi ai peggiori. e, come le pecore, far quelle che veggon far alla prima, o bene o male che si sia: oltra che son tanto invidiose tra sè, che se costui fesse stato un mostro, pur averian voluto rubarselo l'una all'altra. — Quivi molti cominciarono, e quasi tutti a voler contradire al signor Gasparo; ma la signora Duchessa impose silenzio a tutti; poi, pur ridendo, disse: Se 'I malche voi dite delle donne non fosse tanto aliene della verità, che nel dirlo piuttosto desse carico e vergogna a chi lo dice che ad esse, io lasciarei che vi fosse risposto; ma non voglio che col contradirvi con tante ragioni come si poria, siate rimosso da questo mal costume, acciò che del peccato vostro abbiate gravissima pena; la qual sarà la mala opinion che di voi pigliaran tutti quelli, che di tal modo vi sentiranno ragionare.-Allor messer Federico, Non dite, signor Gasparo, rispose, che le donne siano così fuor di ragione, se ben talor si moveno ad amar più per l'altrui giudicio che per lo loro: perchè i signori e molti savii uomini spesso fanno il medesimo: e, se licito è dir il vero, voi stesso e noi altri tutti molte volte. ed ora ancor, credemo più all'altrui opinione che alla nostra propria. E che sia 'l vero, non è ancor molto tempo, che essendo appresentati qui alcuni versi sotto 'l nome del Sannazaro, a tutti parvero molto eccellenti, e furono laudati con le maraviglie ed esclamazioni; poi, sapendosi per certo che erano di un altro, persero subito la reputazione, e parvero men che mediocri. E cantandosi pur in presenza della signora Duchessa un mottetto, non piacque mai nè fu estimato per buono, fin che non si seppe che quella era composizion di Josquin de Pris. Ma che più chiaro segno volete voi della forza della opinione? Non vi ricordate che, bevendo voi stesso d'un medesimo vino, dicevate talor che era perfettissimo, talor insipidissimo? e questo, perchè a voi era persuaso che eran dui vini, l'un di Riviera di Genoa e l'altro di questo paese; e poi ancor che su sceperto l'errore, per modo alcuno non volevate crederlo: tanto sermamente era consermata nell'animo vostro quella salsa opinione, la qual però dalle altrui parole nasceva.

XXXVI. Deve adanque il Cortegiano por molta cura nei principii, di dar buona impression di sè, e considerar come dannosa e mortal cosa sia lo incorrer nel contrario: ed a tal pericolo stanno più che gli altri quei che voglion far profession d'esser molto piacevoli, ed aversi con queste sue piacevolezzo acquistato una certa libertà, per la qual lor convenga e sia licito e fare e dire ciò che loro occerre così senza pensarvi. Però spesso questi tali entrano in certe cose, delle quai non sapendo uscire, voglion poi ajutarsi col far ridere; e quello ancor fanno così disgraziatamente che non riesce: tanto che inducone in grandissimo fastidio chi gli vede ed ode, ed essi restano freddissimi. Alcuna volta, pensando per quello esser arguti e faceti, in presenza d'onorate donne, e spesso a quelle medesime, si mettono a dir sporchissime e disoneste parole: e quanto più le veggono arrossire, tanto più si tengon buon Cortegiani, é tuttavia ridono, e godono tra sè di così bella virtù, come ler par avere. Ma per niuna altra causa fanno tante pecoragini, che per esser estimati buon compagni: questo è quel nome solo che lor pare degno di laude, e del quale più che di niun altro essi si vantano; e per acquistarlo si dicon le più scorrette e vituperose villanie del mondo. Spesso s' urtano giù per le scale, si dan de' legni e de' mattoni l' un l'altro nelle reni, mettonsi pugni di polvere negli occhi, fannosi ruinar i cavalli adosso ne' fossi o giù di qualche poggio: a tavola poi, minestre, sapori, gelatine, tutte si danno nel volto: e poi ridono; e chi di queste cose sa far più, quello per meglior Cortegiano e più galante da sè stesso s'apprezza, e pargli aver guadagnato gran gloria; e se talor invitano a cotai sue piacevolezze un gentiluomo, e che egli non voglia usar questi scherzi selvatichi, subito dicono ch'egli si tien troppo savio e gran maestro, e che non è buon compagno. Ma io vi vo' dir peggio. Sono alcuni che contrastano e mettono il prezzo a chi può mangiare e bere più stomacose e fetide cose; e trovanle tanto aborrenti dai sensi umani, che impossibil è ricordarle senza grandissimo fastidio.—

XXXVII. E che cose possono esser queste? - disse il signor Ludovico Pio. Rispose messer Federico: Fatevele dire al marchese Febus, che spesso l'ha vedute in Francia, e forse gli è intervenuto. — Rispose il marchese Febus: lo non ho veduto far cosa in Francia di queste, che non si faccia ancor in Italia: ma ben ciò che hanno di buon gl'Italiani nei vestimenti, nel festeggiare, banchettare, armeggiare, ed in ogni altra cosa che a Cortegian si convenga, tutto l'hanno dai Franzesi. - Non dico io, rispose messer Federico, che ancor tra Franzesi non si trovino dei gentilissimi e modesti cavalieri; ed io per me n'ho conosciuti molti veramente degni d'ogni laude; ma pur alcuni se ne trovan poco riguardati; e, parlando generalmente, a me par che con gli Italiani più si confaccian nei costumi i Spagnoli che i Franzesi, perchè quella gravità riposata peculiar dei Spagnoli mi par molto più conveniente a noi altri, che la pronta vivacità, la qual nella nazion franzese quasi in ogni movimento si conosce; il che in essi non disdice, anzi ha grazia, perche loro è così naturale e propria, che non si vede in loro affettazione alcuna. Trovansi ben molti Italiani che vorriano pur sforzarsi d'imitare quella maniera; e non sanno far altro che crollar la testa parlando, e far riverenze in traverso di mala grazia, e quando passeggian per la terra camminar tanto forte, che i staffieri non possano lor tener drieto: e con questi modi par loro esser buon Franzesi, ed aver di quella libertà; la qual cosa in vero rare volte riesce, eccetto a quelli che son nutriti in Francia e da fanciulli hanno presa quella maniera. Il medesimo intervien del saper diverse lingue; il che io laudo molto nel Cortegiano, e massimamente la spagnola e la franzese: perchè il commercio dell'una e dell'altra nazione è molto frequente in Italia, e con noi sono queste due più conformi che alcuna dell'altre; e que' dui principi, per esser potentissimi nella guerra e splendidissimi nella pace, sempre hanno la corte piena di nobili cavalieri, che per tutto 'l mondo si spargono; ed a noi pur bisogna conversar con loro.

XXXVIII. Or io non voglio seguitar più minutamente in dir cose troppo note, come che 'l nostro Cortegian non debba far profession d'esser gran mangiatore, nè bevitore, nè dissoluto in alcun mal costume, nè laido e mal assettato nel vivere, con certi modi da contadino, che chiamano la zappa e l'aratro mille miglia di lontano; perchè chi è di tal sorte, non solamente non s'ha da sperar che divenga buon Cortegiano, ma non se gli può dar esercizio conveniente, altro che di pascer le pecore. E, per concluder, dico, che buon saria che 'l Cortegian sapesse perfettamente ciò che detto avemo convenirsigli, di sorte che tutto 'l possibile a lui fosse! facile. ed ognuno di lui si maravigliasse, esso di niuno; intendendo però che in questo non fosse una certa durezza superba ed inumana, come hanno alcuni, che mostrano non maravigliarsi delle cose che fanno gli altri, perchè essi presumon poterle far molto meglio, e col tacere le disprezzano, come indegne che di lor si parli; e quasi voglion far segno che niuno altro sia non che lor pari, ma pur capace d'intendere la profondità del saper loro. Però deve il Cortegian fuggir questi modi odiosi, e con umanità e benivolenza laudar ancor le buone opere degli altri : e benchè esso si senta ammirabile, e di gran lunga superior a tutti, mostrar però di non estimarsi per tale. Ma perchè nella natura umana rarissime volte e forse mai non si trovano queste così compite perfezioni, non dee l'uomo che si sente in qualche parte manco diffidarsi però di sè stesso, nè perder la speranza di giungere a buon grado, avvenga che non possa conseguir quella perfetta e suprema eccellenza dove egli aspira; perchè in ogni arte son molti lochi, oltr' al primo, laudevoli; e chietende alla sommità, rare volte interviene che non passi il mezzo. Voglio adunque che 'l nostro Cortegiano, se in qualche cosa, oltr' all' arme, si trovarà eccellente, se ne vaglia e se ne onori di buon modo : e sia tanto discreto e di buon giudicio, che sappia tirar con destrezza e proposito le persone a vedere ed udir quello, in che a lui par d'essere eccellente,

mostrando sempre farlo non per ostentazione, ma a caso, e pregato d'altrui più presto che di volontà sua; ed in ogni cosa che egli abbia da far o dire, se possibil è, sempre venga premeditato e preparato, mostrando però il tutto esser all'improviso. Ma le cose nelle quai si sente mediocre, tocchi per transito, senza fondarsici molto, ma di modo, che si possa credere che più assai ne sappia di ciò ch'egli mostra: come talor alcuni poeti che accennavano cose sottilissime di filosofia o d'altre scienze, e per avventura n'intendevan poco. Di quello poi di che si conosce totalmente ignorante non voglio che mai faccia professione alcuna, nè cerchi d'acquistarne fama; anzi, dove occorre, chiaramente confessi di non saperne.

XXXIX. Questo, disse il Calmeta, non arebbe fatto Nicoletto, il quale essendo eccellentissimo filosofo, nè sapendo più leggi che volare, benchè un Podestà di Padoa avesse deliberato dargli di quelle una lettura, non volse mai, a persuasion di molti scolari, desingannar quel Podestà e confessargli di non saperne, sempre dicendo, non si accordar in questo con la opinione di Socrate, nè esser cosa da filosofo il dir mai di non sapere. - Non dico io, rispose messer Fa-DERICO, che 'l Cortegian da sè stesso, senza che altri lo ricerchi, vada a dir di non sapere; chè a me ancor non piace questa sciocchezza d'accusar o disfavorir sè medesimo: e però talor mi rido di certi uomini, che ancor senza necessità narrano volentieri alcune cose, le quali, benché forse siano intervenute senza colpa loro, portan però seco un'ombra d'infamia; come faceva un cavalier che tutti conoscete, il qual sempre che udiva far menzion del fatto d'arme che si fece in Parmegiana contra 'l re Carlo, subito cominciava a dir in che modo egli era fuggito, nè parea che di quella giornata altro avesse veduto o inteso; parlandosi poi d'una certa giostra famosa, contava pur sempre come egli era caduto; e spesso ancor parea che nei ragionamenti andasse cercando di far venire a proposito il poter narrar che una notte, andando a parlar ad una donna, avea ricevuto di melte bastonate. Queste sciocchezze non voglio jo che dica il nostro Cortegiano, ma parmi ben che offerendoseli occasion di mostrarsi in cosa di che non sappia punto, debba fuggirla; e se pur la necessità lo stringe, confessar chiaramente di non saperne. più presto che mettersi a quel rischio: e così fuggirà un biasimo che oggidi meritano molti, i quali, non so per qual loro perverso instinto o giudicio fuor di ragione sempre si mettono a far quel che non sanno, e lascian quel che sanno. E. per confermazion di questo, io conosco uno eccellentissimo musico, il qual, lasciata la musica, s' è dato totalmente a compor versi, e credesi in quello esser grandissimo uomo, e fa ridere ognun di sè, e omai ha perduta ancor la musica. Un altro de' primi pittori del mondo sprezza quell'arte dove è rarissimo, ed essi posto ad imparar filosofia; nella quale ha cosi strani concetti e nuove chimere, che esso con tutta la sua pittura non sapria depingerle. E di questi tali, infiniti si trovano. Son bene alcuni, i quali, conoscendosi avere eccellenza in una cosa, fanno principal professione d'un'altra, della qual però non sono ignoranti; ma ogni volta che loro occorre mostrarsi in quella dove si senton valere, si mostran gagliardamente; e vien lor talor fatto che la brigata, vedendogli valer tanto in quello che non è sua professione, estima che vaglian molto più in quello di che fan professione. Quest'arte, s'ella è compagnata da buon giudicio, non mi dispiace punto. --

XL. Rispose allor il signor Gaspar Pallavicino: Questa a me non par arte, ma vero inganno; nè credo che si convenga, a chi vuol esser uomo da bene, mai lo ingannare.—Questo, disse messer Federico, è più presto un ornamento il quale accompagna quella cosa che colui fa, che inganno; e se pur è inganno, non è da biasimare. Non direte voi ancora, che di dui che maneggian l'arme quel che batte il compagno lo inganna? e questo è perchè ha più arte che l'altro. E se voi avete una gioja, la qual dislegata mostri esser bella, venendo poi alle mani d'un buon orefice, che col legarla bene la faccia parer molto più bella, non direte voi che quello orefice inganna gli occhi di chi la vede? e pur di quello inganno merita laude, perchè col buon giudicio e con l'arte le maestrevoli mani spesso aggiungon grazia ed ornamento allo avorio ovvero allo argento, ovvero ad una bella

pietra circondandola di fin oro. Non diciamo adunque che l'arte o tal inganno, se pur voi lo volete così chiamare, meriti biasimo alcuno. Non è ancor disconveniente che un uomo che si senta valere in una cosa, cerchi destramente occasion di mostrarsi in quella, e medesimamente nasconda le parti che gli pajan poco laudevoli, il tutto però con una certa avvertita dissimulazione. Non vi ricorda come, senza mostrar di cercarle, ben pigliava l'occasioni il re Ferrando di spogliarsi talor in giuppone? e questo, perchè si sentiva dispositissimo; e perchè non avea troppo buone mani, rare volte o quasi mai non si cavava i guanti? e pochi erano che di questa sua avvertenza s'accorgessero. Parmi ancor aver letto che Julio Cesare portasse volentieri la laurea, per nascondere il calvizio. Ma circa questi modi bisogna esser molto prudente e di buon giudicio, per non uscire de' termini; perchè molte volte l'uomo per fuggir un errore incorre nell'altro, e per voler acquistar laude acquista biasimo.

XLI. È adunque securissima cosa, nel modo del vivere e nel conversare, governarsi sempre con una certa onesta mediocrità, che nel vero è grandissimo e fermissimo scudo contra la invidia, la qual si dee fuggir quanto più si può. Voglio ancor che'l nostro Cortegiano si guardi di non acquistar nome di bugiardo, nè di vano; il che talor interviene a quegli ancora che nol meritano: però ne' suoi ragionamenti sia sempre avvertito di non uscir della verisimilitudine, e di non dir ancor troppo spesso quelle verità che hanno faccia di menzogna, come molti che non parlan mai se non di miracoli, e voglion esser di tanta autorità, che ogni incredibil cosa a loro sia creduta. Altri nel principio d'una amicizia, per acquistar grazia col nuovo amico, il primo di che gli parlano giurano non aver persona al mondo che più amino che lui, e che vorrebben volontier morir per fargli servizio, e tai cose fuor di ragione; e quando da lui si partono, fanno le viste di piangere, e di non poter dir parola per dolore; così, per voler esser tenuti troppo amorevoli, si fanno estimar bugiardi, e sciocchi adulatori. Ma troppo lungo e faticoso saria voler discorrer tutti i vizii che possono occorrere nel modo del conversare: però per quello ch'io desidero nel ortegiano basti dire, oltre alle cose già dette, ch' el sia tale, he mai non gli manchin ragionamenti buoni, e commodati quelli co' quali parla, e sappia con una certa dolcezza rerear gli animi degli auditori, e con motti piacevoli e faceie discretamente indurgli a festa e riso, di sorte che, senza enir mai a fastidio o pur a saziare, continuamente diletti.

XLII. Io penso che ormai la signora Emilia mi darà lienza di tacere; la qual cosa s'ella mi negarà, io per le paple mie medesime saro convinto non esser quel buon Corteiano di cui ho parlato; chè non solamente i buoni ragionazenti, i quali nè mo nè forse mai da me avete uditi, ma ancor uesti miei, come voglia che si siano, in tutto mi mancano.allor disse, ridendo, il signor Prefetto: Io non voglio he questa falsa opinion resti nell'animo d'alcun di noi. he voi non siate buonissimo Cortegiano; chè certo il desierio vostro di tacere più presto procede dal voler fuggir atica, che da mancarvi ragionamenti. Però, acciò che non aja che in compagnia così degna come è questa, e ragioamento tanto eccellente, si sia lasciato a drieto parte alcua, siate contento d'insegnarci come abbiamo ad usar le acezie, delle quali avete or fatta menzione, e mostrarci arte che s'appartiene a tutta questa sorte di parlar piaceole, per indurre riso e festa con gentil modo, perchè in ero a me pare che importi assai, e molto si convenga al lortegiano. - Signor mio, rispose allor messer Federico, le acezie e i motti sono più presto dono e grazia di natura che 'arte; ma bene in questo si trovano alcune nazioni pronte iù l'una che l'altra, come i Toscani, che în vero sono acussimi. Pare ancor che ai Spagnoli sia assai proprio il moteggiare. Trovansi ben però molti, e di queste e d'ogni ala nazione, i quali per troppo loquacità passan talor i terini, e diventano insulsi ed inetti, perchè non han rispetto lla sorte delle persone con le quai parlano, al loco ove si oyano, al tempo, alla gravità ed alla modestia che essi prorii mantenere devriano.-

XLIII. Allor il signor Preferto rispose: Voi negate che elle facezie sia arte alcuna; e pur, dicendo mal di que' che on servano in esse la modestia e gravità, e non hanno ri-

spetto al tempo ed alle persone con le quai parlano, parmi che dimestriate che ancor questo insegnar si possa, ed abbia in sè qualche disciplina. - Queste regole, Signor mio, rispose messer Federaco, son tanto universali, che ad ogni cosa si confanno e giovano. Ma io bo detto nelle facezie non esser arte, perchè di due sorti solamente parmi che se ne trovino: delle quai l'una s'estende nel ragionar lungo e continuato: come si vede di alcun' uomini, che con tante buona grazia e così piacevolmente narrano ed esprimono una cosa che sia lore intervenuta, e veduta o udita l'abbiano, che coi gesti e con le parole la mettone inanzi agli occhi, e quasi la fan toccar con mano: e questa forse, per non ci aver altro vocabolo, si poria chiamar festività, ovvero urbanità. L'alica sorte di facezie è brevissima, e consiste solamente nei delli pronti ed acuti, come spesso tra noi se n'odono, e de'merdaci; nè senza quel poco di puntura par che abbian grazia: e questi presso agli antichi ancor si nominavano delli; adesso alcuni le chiamano arquzie. Dico adunque che nel primo modo, che è quella festiva narrazione, non è bisogno arte alcuna, perchè la natura medesima crea e forma gli uomini atti a narrare piacevolmente; e da loro il volto, i gesti. la voce e le parole appropriate ad imitar ciò che vogliono. Nell'altro, delle arguzie, che può far l'arte? con ciò sia cosa che quel salso detto dee esser uscito ed aver dato in brocca, prima che paja che colui che lo dice v'abbia potuto pensare; altramente è freddo, e non ha del buono. Però estimo, che 'l tutto sia opera dell' ingegno e della natura. - Riprese allor le parole messer Pietre Bembo, e disse: Il signor Prefetto non vi nega quello che voi dite, cioè che la natura e lo ingegno non abbiano le prime parti, massimamente circa la invenzione; ma certo è che nell'animo di ciascuno, sia pur l'uomo di quanto buono ingegno può essere, nascono dei concetti buoni e mali, e più e meno; ma il giudicio poi e l'arte i lima e corregge, e fa elezione dei buoni e rifiuta i mali. Però, lasciando quello che s'appartiene allo ingegno, dechiarateci quello che consiste nell'arte: cioè, delle facezie e dei motti che inducono a ridere, quai son convenienti al Cortegiano e quai no, ed in qual tempo e

modo si debbano usare; chè questo è quello che 'l signor Prefetto v' addimanda. —

XLIV. Allor messer Federico, pur ridendo, disse: Non è alcun qui di noi al qual io non ceda in ogni cosa, e massimamente nell'esser faceto; eccetto se forse le sciocchezze. che spesso fanno rider altrui più che i bei detti, non fossero esse ancora accettate per facezie. - E così, voltandosi al conte Ludovico ed a messer Bernardo Bibiena, disse: Eccovi i maestri di questo; dai quali, s'io ho da parlare de' detti giocosi, bisogna che prima impari ciò che m'abbia a dire.-Rispose il conte Lupovico: A me pare che già cominciate ad usar quello di che dite non saper niente, cioè di voler far ridere questi signori, burlando messer Bernardo e me: perchè ognun di lor sa, che quello di che ci laudate, in voi è molto più eccellentemente. Però se siete faticato, meglio è dimandar grazia alla signora Duchessa, che faccia differire il resto del ragionamento a domani, che voler con inganni sutterfugger la fatica. - Cominciava messer Federico a rispondere; ma la signora Emilia subito l'interruppe e disse: Non è l'ordine, che la disputa se ne vada in laude vostra; basta che tutti siete molto ben conesciuti. Ma perchè ancor mi ricordo che voi, Conte, jersera mi deste imputazione ch' io non partiva egualmente le fatiche, sarà bene che messer Federaco si riposi un poco, e 'l carico del parlar delle facezie daremo a messer Bernardo Bibiena, perchè non solamente nel ragionar continuo lo conoscemo facetissimo, ma avemo a memoria che di questa materia più volte ci ha promesso voler scrivere, e però possiam creder che già molto ben vi abbia pensato, e per questo debba compiutamente satisfarci. Poi, parlato che si sia delle facezie, messer Federico seguirà in quello che dir gli avanza del Cortegiano. - Allor messer Federico disse: Signora, non so ciò che più mi avanzi: ma io, a guisa di viandante già stanco dalla fatica del lungo camminare a mezzo giorno, riposerommi nel ragionar di messer Bernardo al suon delle sue parole, come sotto qualche amenissimo ed ombroso albero al mormorar soave d'un vivo fonte; poi forse, un poco ristorato, potrò dir qualche altra cosa. - Rispose, ridendo, messer Bernardo: S'io

vi mostro il capo, vederete che ombra si può aspettar dalle foglie del mio albero. Di sentire il mormorio di quel fonte vivo, forse vi verrà fatto, perch'io fui già converso in un fonte, non d'alcuno degli antichi Dei, ma dal nestro Fra Mariano, e da indi in qua mai non m'è mancata l'acqua.— Allor ognun cominciò a ridere, perchè questa piacevolezza, di che messer Bernardo intendeva, essendo intervenuta in Roma alla presenza di Galeotto cardinale di san Pietro in Vincula, a tutti era notissima.

XLV. Cessato il riso, disse la signora Emilia: Lasciale voi adesso il farci ridere con l'operar le facezie, e a noi insegnate come l'abbiamo ad usare, e donde si cavino, e tutto quello che sopra questa materia voi conoscete. E, per non perder più tempo, cominciate omai. - Dubito, disse meser Bernardo, che l'ora sia tarda: ed acciò che 'l mio parlar di facezie non sia infaceto e fastidioso, forse buon sarà diferirlo insino a domani. — Quivi subito risposero molti. non esser ancor, nè a gran pezza, l'ora consueta di dar fine al ragionare. Allora, rivoltandosi messer Bernardo alla signora Duchessa ed alla signora Emilia. Io non voglio fuggir, disse, questa fatica; bench'io, come soglio maravigliarmi dell'audacia di color che osano cantar alla viola in presenza del nostro Jacomo Sansecondo, così non devrei in presenza d'auditori che molto meglio intendon quello che io ho ! dire che io stesso, ragionar delle facezie. Pur, per non da causa ad alcuno di questi signori di ricusar cosa che imposta loro sia, dirò quanto più brevemente mi sarà possibile ciò che mi occorre circa le cose che movono il riso; il qual tanto a noi è proprio, che per descriver l'uomo, si suol dir che egli è un animal risibile: perchè questo riso solamente negli uomini si vede, ed è quasi sempre testimonio d'una certa ilarità che dentro si sente nell'animo, il qual da natura è tirato al piacere, ed appetisce il riposo e 'l recrearsi; onde veggiamo molte cose dagli uomini ritrovate per questo effetto, come le feste, e tante varie sorti di spettacoli. E perchè noi amiamo que' che son causa di tal nostra recreazione, usavano i re antichi, i Romani, gli Ateniesi, e molli altri, per acquistar la benivolenza dei popoli, e pascer gli occhi

e gli animi della moltitudine, far magni teatri ed altri publici edificii: ed ivi mostrar nuovi giochi, corsi di cavalli e di carrette, combattimenti, strani animali, comedie, tragedie e moresche: nè da tal vista erano alieni i severi filosofi. che spesso e coi spettacoli di tal sorte e conviti rilasciavano gli animi affaticati in quegli alti lor discorsi e divini pensieri: la qual cosa volentier fanno ancor tutte le qualità d'uomini: chè non solamente i lavoratori de' campi, i marinari. e tutti quelli che hanno duri ed asperi esercizii alle mani. ma i santi religiosi, i prigionieri che d'ora in ora aspettano la morte, pur vanno cercando qualche rimedio e medicina per recrearsi. Tutto quello adunque che move il riso, esilara l'animo e dà piacere, nè lascia che in quel punto l'uomo si ricordi delle noiose molestie, delle quali la vita nostra è piena. Però a tutti, come vedete, il riso è gratissimo, ed è molto da laudare chi lo move a tempo e di buon modo. Ma che cosa sia questo riso, e dove stia, ed in che modo talor occupi le vene, gli occhi, la bocca e i fianchi, e par che ci voglia far scoppiare, tanto che per forza che vi mettiamo. non è possibile tenerlo, lasciarò disputare a Democrito; il quale, se forse ancor lo promettesse, non lo saprebbe dire.

XLVI. Il loco adunque e quasi il fonte onde nascono i ridicoli consiste in una certa deformità: perchè solamente si ride di quelle cose che hanno in sè disconvenienza, e par che stian male, senza però star male. Io non so altrimenti dichiarirlo; ma se voi da voi stessi pensate, vederete che quasi sempre quel di che si ride è una cosa che non si conviene, e pur non sta male. Quali adunque siano quei modi che debba usar il Cortegiano per mover il riso, e fin a che termine, sforzerommi di dirvi, per quanto mi mostrerà il mio giudicio; perchè il far rider sempre non si convien al Cortegiano, ne ancor di quel modo che fanno i pazzi e gl'imbriachi, ed i sciocchi ed inetti, e medesimamente i buffoni; e benche nelle corti queste sorti d'uomini par che si richieggano, pur non meritano esser chiamati Cortegiani, ma ciascun per lo nome suo, ed estimati tali quai sono. Il termine e misura di far ridere mordendo bisogna ancor es-

ser diligentemente considerato, e chi sia quello che si mede; perchè non s'induce riso col dileggiar un misero e calmitoso, nè ancora un ribaldo e scelerato publico: perdi questi par che meritino maggior castigo che l'esser bushi: e gli animi umani non sono inclinati a beffar i miseri. cetto se quei tali nella sua infelicità non si vantamen. fossero superbi e prosuntuosi. Deesi ancora aver rispetto t quei che sono universalmente grati ed amati da ognus t potenti, perchè talor col dileggiar questi poria l'uom acqistarsi inimicizie pericolose. Però conveniente cosa è befar e ridersi dei vizii collocati in persone ne misere tanto de movano compassione, ne tanto scelerate che paja che mentine esser condennate a pena capitale, nè tanto grandi de un loro piccol sdegno possa far gran danno.

XLVII. Avete ancor a sapere, che dai lochi donde si cavano motti da ridere, si posson medesimamente cavare sentenze gravi, per laudare e per biasimare, e talor con k medesime parole: come, per laudar un uomo liberale, che metta la roba sua in commune con gli amici, suolsi dire che ció ch' egli ha non è suo; il medesimo si può dir per bissimo d'uno che abbia rubato, o per altre male arti acquistate quel che tiene. Dicesi ancor: Colei è una donna d'assai, volendola laudar di prudenza e bontà: il medesimo poria dir chi volesse biasimarla, accennando che fosse donna di moli Ma più spesso occorre servirsi dei medesimi lochi a questo proposito, che delle medesime parole: come a questi di, stando a messa in una chiesa tre cavalieri ed una signora, alla quale serviva d'amore uno dei tre, comparve un povero mendico, e postosi avanti alla signora, cominciolle a domandare elimosina; e così con molta importunità e voce lamentevole gemendo replicò più volte la sua domanda: pur con tutto questo, essa non gli diede mai elimosina, nè ancorgliela negò con fargli segno che s' andasse con Dio, ma stette sempre sopra di sè, come se pensasse in altro. Disse allor il cavalier inamorato a' dui compagni: Vedete ciò ch'io posso sperare dalla mia signora, che è tanto crudele, che non solamente non dà elimosina a quel poveretto ignudo morto di fame, che con tanta passion e tante volte a lei la domanda,

7 Þ

Ξ.

🗉 🗣 📭 non gli dà pur licenza ; tanto gode di vedersi inanzi una persona che languisca in miseria, e in van le domandi mercede. - Rispose un dei dui: Questa non è crudeltà, ma un teito ammaestramento di questa signora a voi, per farvi comescere che essa non compiace mai a chi le domanda con molta importunità. - Rispose l'altro: Anzi è un avvertirlo. che ancor ch'ella non dia quello che se le domanda, pur le piace d'esserne pregata. - Eccovi, dal non aver quella signora dato licenza al povero, nacque un detto di severo biasimo, uno di modesta laude, ed un altro di gioco mordace.

· XLVIII. Tornando adunque a dechiarire le sorti delle facezie appartenenti al proposito nostro, dico che, secondo me, di tre maniere se ne trovano, avvenga che messer Federico solamente di due abbia fatto menzione: cioè di quella urbana e piacevole narrazion continuata, che consiste nell'effetto d'una cosa; e della subita ed arguta prontezza. che consiste in un detto solo. Però noi ve ne giungeremo la terza sorte, che chiamamo burle; nelle quali intervengon le narrazioni lunghe, e i detti brevi, ed ancor qualche operazione. Quelle prime adunque, che consistono nel parlar continuato, son di maniera tale, quasi che l'uomo racconti una novella. E. per darvi un esempio: In que' proprii giorni che mori papa Alessandro Sesto, e fu creato Pio Terzo, essendo in Roma e nel palazzo messer Antonio Agnello, vostro mantuano, signora Duchessa, e ragionando appunto della morte dell'uno e creazion dell'altro, e di ciò facendo varii giudicii con certi suoi amici, disse: Signori, fin al tempo di Catullo cominciarono le porte a parlare senza lingua ed udir senza orecchie, ed in tal modo scoprir gli adulterii; ora, se ben gli uomini non sono di tanto valor com' erano in que' tempi, forse che le porte, delle quai molte, almen qui in Roma, si fanno de' marmi antichi, hanno la medesima virtù che aveano allora; ed io per me credo che queste due ci saprian chiarir tutti i nostri dubii, se noi da loro i volessimo sapere. - Allor quei gentiluomini stettero assai sospesi, ed aspettavano dove la cosa avesse a riuscire; quando messer Antonio, seguitando pur l'andar inanzi e 'ndietro, alzò gli occhi, come all' improviso, ad una delle due porte della sala nella qual passeggiavano, e fermatosi un poco, mostrò col dito a' compagni la inscrizion di quella, che era il nome di papa Alessandro, nel fin del quale era un V ed I, perche significasse, come sapete, Sesto; e disse: Eccovi che questa porta dice: Alessandro papa vi, che vuol significare, che è stato papa per la forza che egli ha usata, e più di quella si è valuto che della ragione. Or veggiamo se da quest' altra potemo intender qualche cosa del nuovo pontifice; — e voltatosi, come per ventura, a quell' altra porta, mostrè la inscrizione d' un N, dui PP, ed un V, che significava Nicolaus Papa Quintus; e subito disse: Oime male nove; eccovi che questa dice: Nihit Papa Valèt. —

XLIX. Or vedete come questa sorte di facezie ha delle elegante e del buono, come si conviene ad uom di corte, o vero o finto che sia quello che si narra; perchè in tal caso è licito fingere quanto all'uom piace, senza colpa; e dicendo la verità, adornarla con qualche bugietta, crescendo o diminuendo secondo 'l bisogno. Ma la grazia perfetta e vera virtu di guesto è il dimostrar tanto bene e senza fatica, così coi gesti come con le parole, quello che l'uomo vuole esprimere, che a quelli che odono paja vedersi inanzi agli occhi far le cose che si narrano. E tanta forza ha questo modo così espresso, che talor adorna e fa piacer sommamente una cosa, che in sè stessa non sarà molto faceta nè ingeniosa. E benchè a queste narrazioni si ricerchino i gesti, e quella efficacia che ha la voce viva, pur ancor in scritto qualche volta si conosce la lor virtù. Chi non ride quando, nella ottava Giornata delle sue Cento Novelle, narra Giovan Boccaccio. come ben si sforzava di cantare un Chirie ed un Sanctus il prete di Varlungo quando sentia la Belcolore in chiesa? Piacevoli narrazioni sono ancora in quelle di Calandrino, ed in molte altre. Della medesima sorte pare che sia il far ridere contrafacendo o imitando, come noi vogliam dire; nella qual cosa fin qui non ho veduto alcuno più eccellente di messer Roberto nostro da Bari.-

L. Questa non sarà poca laude, disse messer Roberto, se sosse vera, perch' io certo m' ingegnerei d' imitare più

+ VERA : = Vattorio Emancele Re & Staire

presto il ben che 'l male, e s' io potessi assimigliarmi ad al cani ch' io conosco, mi terrei per molto felice: ma dubito non saper imitare altro che le cose che fanno ridere, le quali voi dianzi avete detto che consistono in vizio. - Rispose messer Bernardo: In vizio si, ma che non sta male. E sa per dovete, che questa imitazione di che noi parliamo non può essere senza ingegno; perchè, oltre alla maniera d'accommodar le parole e i gesti, e mettere inanzi agli occhi degli auditori il volto e i costumi di colui di cui si parla, bisogna essere prudente, ed aver molto rispetto al loco, al tempo, ed alle persone con le quali si parla, e non descendere alla buffoneria. nè uscire de' termini; le quai cose voi mirabilmente osservate, e però estimo che tutte le conosciate. Chè in vero ad un gentiluomo non si converria fare i volti piangere e ridere, far le voci, lottare da sè a sè, come fa Berto, vestirsi da contadino in presenza d'ognuno, come Strascino; e tai cose, che in essi son convenientissime, per esser quella la lor professione. Ma a noi bisogna per transito e nascosamente rubar questa imitazione, servando sempre la dignità del gentiluomo, senza dir parole sporche o far atti men che onesti, senza distorcersi il viso o la persona così senza ritegno: ma far i movimenti d'un certo modo, che chi ode e vede per le parole e gesti nostri imagini molto più di quello che vede ed ode, e perciò s'induca a ridere. Deesi ancor fuggir in questa imitazione d'esser troppo mordace nel riprendere, massimamente le deformità del volto o della persona: chè si come i vizii del corpo danno spesso bella materia di ridere a chi discretamente se ne vale, così l'usar questo modo troppo acerbamente è cosa non sol da buffone, ma ancor da inimico. Però bisogna, benche difficil sia, circa questo tener, come ho detto, la maniera del nostro messer Roberto, che ognun contrafà, e non senza pungerl' in quelle cose dove hanno difetti, ed in presenza d'essi medesimi; e pur niuno se ne turba, nè par che possa averlo per male: e di questo non ne darò esempio alcuno, perchè ogni di in esso tutti ne vedemo infiniti.

LI. Induce ancor molto a ridere, che pur si contiene sotto la narrazione, il recitar con buona grazia alcuni difetti

d'altri, mediocri però, e non degni di maggior supplicio, come le sciocchezze talor semplici, talor accompagnate da un poco di pazzia pronta e mordace; medesimamente certe affettazioni estreme; talor una grande e ben composta bugia. Come narro pochi di sono messer Cesare nostro una bella sciocchezza, che fu, che ritrovandosi alla presenza del Podestà di questa terra, vide venire un contadino a dolersi che gli era stato rubato un asino; il qual, poi che ebbe detto della povertà sua e dell' inganno fattogli da quel ladro, per far più grave la perdita sua, disse: Messere, se voi aveste veduto il mio asino, ancor più conoscereste quanto io ho ragion di dolermi; chè quando aveva il suo basto adosso, parea propriamente un Tullio. - Ed un de'nostri incontrandosi in una matta di capre, inanzi alle quali era un gran becco, si fermò, e con un volto maraviglioso disse: Guardate bel becco! pare un san Paolo. — Un altro dice il signor Gasparo aver conosciuto, il qual per essere antico servitore del duca Ercole di Ferrara, gli avea offerto dui suoi piccoli figlioli per paggi; e questi, prima che potessero venirlo a servire, erano tutti dui morti: la qual cosa intendendo il signore, amorevolmente si dolse col padre, dicendo che gli pesava molto, perchè in avergli veduti una sol volta gli eran parsi molto belli e discreti figlioli; il padre gli rispose: Signor mio, voi non avete veduto nulla; chè da pochi giorni in qua erano riusciti molto più belli e virtuosi ch' io non arei mai potuto credere, e già cantavano insieme come dui sparvieri. - E stando a questi di un dottor de' nostri a vedere uno, che per giustizia era frustato intorno alla piazza, ed avendone compassione, perchè 'l meschino, benchè le spalle fieramente gli sanguinassero, andava così lentamente come se avesse passeggiato a piacere per passar tempo, gli disse: Cammina, poveretto, ed esci presto di questo affanno. - Allor il buon uomo rivolto, guardandolo quasi con maraviglia, stette un poco senza parlare, poi disse: Quando sarai frustato tu. anderai a modo tuo; ch'io adesso voglio andar al mio. - Dovete ancora ricordarvi quella sciocchezza, che poco fa raccontò il signor Duca di quell'abbate: il quale essendo presente un di che 'l duca Federico ragionava di ciò che si wesse far di così gran quantità di terreno, come s' era canta per far i fondamenti di questo palazzo, che tuttavia si vorava, disse: Signor mio, io ho pensato benissimo dove s' abbia a mettere. Ordinate che si faccia una grandissima ssa, e quivi riponere si potrà, senza altro impedimento. — ispose il duca Federico, non senza risa: E dove metteremo di quel terreno che si caverà di questa fossa? — Soggiunse abbate: Fatela far tanto grande, che l' uno e l' altro vi ia. — Così, benchè il Duca più volte replicasse, che quanto i fossa si facea maggiore, tanto più terren si cavava, mai on gli petè caper nel cervello ch' ella non si potesse far into grande, che l' uno e l' altro metter non vi si potesse, è mai rispose altro se non: Fatela tanto maggiore. — Or edete, che buona estimativa avea questo abbate. —

LII. Disse allor messer Pietro Bembo: E perchè non ite voi guella del vostro commissario fiorentino? il qual ra assediato nella Castellina dal duca di Calavria, e dentro sendosi trovato un giorno certi passatori avvelenati, che ano stati tirati dal campo; scrisse al Duca, che se la guerra aveva da far così crudele, esso ancor farebbe por il mediime in su le pallotte dell'artigliaria, e poi chi n'avesse il eggio, suo danno. - Rise messer Bernardo, e disse: Meser Pietro, se voi non state cheto, io dirò tutte quelle che stesso ho vedute e udite de' vostri Veneziani, che non son oche, e massimamente quando voglion fare il cavalcato-. - Non dite, di grazia, rispose messer Pietro, che io ne icerò due altre bellissime che so de' Fiorentini. - Disse iesser Bernardo: Deono esser più presto Sanesi, che spesso i cadeno. Come a questi di uno, sentendo leggere in consilio certe lettere, nelle quali, per non dir tante volte il none di colui di chi si parlava era replicato questo termine, prelibato, disse a colui che leggeva: Fermatevi un poco ui, e ditemi: cotesto Prelibato, è egli amico del nostro ommune? - Rise messer Pietro, poi disse: Io parlo de'Fioentini, e non de' Sanesi. - Dite adunque liberamente, sogiunse la signora Emilia, e non abbiate tanti rispetti. - Senitò messer Pietro: Quando i signori Fiorentini faceano la aerra contra Pisani, troyaronsi talor per le molte spese

esausti di denari; e parlandosi un giorno in consiglio del modo di troyarne per i bisogni che occorreano, dopo l'essersi proposto molti partiti, disse un cittadino de' più antichi: Io ho pensato dui modi, per li quali senza molto impazzo presto potrem trovar buona somma di denari; e di questi l'uno è, che noi, perchè non avemo le più vive intrate che le gabelle delle porte di Firenze, secondo che v'abbiam undeci porte, subito ve ne facciam far undeci altre, e così raddoppiaremo quella entrata. L'altro modo è, che si dia ordine che subito in Pistoja e Prato s'aprine le zecche, nè più nè meno come in Firenze, e quivi non si faccia altro, giorno e notte, che batter denari, e tutti siano ducati d'oro; e questo partito, secondo me, è più breve, e ancor di minor spesa.—

LIII. Risesi molto del sottil avvedimento di questo cittadino; e, racchetato il riso, disse la signora Emilia: Comportarete voi, messer Bernardo, che messer Pietro burli cos i Fiorentini, senza farne vendetta? — Rispose, pur ridendo, messer Bernardo: Io gli perdono questa ingiuria, perchè s' egli m' ha fatto dispiacere in burlar i Fiorentini, hammi compiaciuto in obedir voi, il che io ancor farei sempre.-Disse allor messer CESARE: Bella grosseria udi' dir io da un Bresciano, il quale essendo stato quest' anno a Venezia alla festa dell'Ascensione, in presenza mia narrava a certi suoi compagni le belle cose che v' avea vedute; e quante mercanzie, e quanti argenti, speziarie, panni e drappi v'erano; pei la Signoria con gran pompa esser uscita a sposar il mare il Bucentoro, sopra il quale erano tanti gentiluomini ben vestiti, tanti suoni e canti, che parea un paradiso; e dimadandogli un di que' suoi compagni, che sorte di musica più gli era piaciuta di quelle che avea udite, disse: Tutte enn buone; pur tra l'altre io vidi un sonar con certa tromba strana, che ad ogni tratto se ne ficcava in gola più di dui palmi, e poi subito la cavava, e di nuovo la reficcava; che non vedeste mai la più gran maraviglia. - Risero allor tutti, conoscendo il pazzo pensier di colui, che s'avea imginato che quel sonatore si ficcasse nella gola quella parte del trombone, che rientrando si nasconde. -

LIV. Soggiunse allor messer Bernardo: Le affettazioni oi mediocri fanno fastidio; ma quando son fuor di misura. nducono da ridere assai : come talor se ne sentono di bocca l'alcuni circa la grandezza, circa l'esser valente, circa la pobilità: talor di donne circa la bellezza, circa la delicatura. Come a questi giorni fece una gentildonna, la qual stando in una gran festa di mala voglia e sopra di sè, le fu domandato a che pensava, che star la facesse così mal contenta; ed essa rispose: Io pensava ad una cosa, che sempre che mi si ricorda mi dà grandissima noja, nè levar me la posso del core: e questo è, che avendo il di del giudicio universale tutti i corpi a resuscitare e comparir ignudi inanzi al tribunal di Cristo, io non posso tolerar l'affanno che sento, pensando che il mio ancor abbia ad esser veduto ignudo. - Queste tali affettazioni, perche passano il grado, inducono più riso che fastidio. Quelle belle bugie mo, così ben assettate, come movano a ridere, tutti lo sapete. E quell'amico nostro, che non ce ne lassa mancare, a questi di me ne raccontò una molto eccellente.

LV. Disse allora il Magnifico Juliano: Sia come si vuole, nè più eccellente nè più sottile non può ella esser di quella che l'altro giorno per cosa certissima affermava un nostro Toscano, mercatante lucchese. - Ditela, - soggiunse la signora Duchessa. Rispose il Magnifico Juliano, ridendo: Questo mercatante, siccome egli dice, ritrovandosi una volta in Polonia, deliberò di comperare una quantità di zibellini, con opinion di portargli in Italia e farne un gran guadagno; e dopo molte pratiche, non potendo egli stesso in persona andar in Moscovia, per la guerra che era tra 'l re di Polonia e'l duca di Moscovia, per mezzo d'alcuni del paese ordinò che un giorno determinato certi mercatanti moscoviti col lor zibellini venissero ai confini di Polonia, e promise esso ancor di trovarvisi, per praticar la cosa. Andando adunque il Lucchese coi suoi compagni verso Moscovia, giunse al Boristene, il qual trovò tutto duro di ghiaccio come un marmo, e vide che i Moscoviti, li quali per lo sospetto della guerra dubitavano essi ancor de' Poloni, erano giá su l'altra riva, ma non s'accostavano, se non quanto era

ni, li Moscoviti cominciarono a parlar alto, e domandar il prezzo che volevano dei loro zibellini, ma tanto era estremo il freddo, che non erano intesi; perchè le parole, prima che giungessero all' altra riva, dove era questo Lucchese e i suoi interpreti, si gielavano in aria, e vi restavano ghiacciate e prese di modo, che quei Poloni che sapeano il costume, presero per partito di far un gran foco proprio al mezzo del fiume, perchè, al lor parere, quello era il termine dove giungeva la voce ancor calda prima che ella fosse dal ghiaccio intercetta; ed ancora il fiume era tanto sodo, che ben poteva sostenere il foco. Onde, fatto questo, le parole, che per spazio d'un'ora erano state ghiacciate, cominciarono a liquefarsi e discender giù mormorando, come la neve dai monti il maggio; e così subito furono intese benissimo, benchè già gli uomini di là fossero partiti: ma perchè a lui parve che quelle parole dimandassero troppo gran prezzo per i zibellini, non volle accettare il mercato, e così se ne ritornò senza. —

LVI. Risero allora tutti: e messer Bernardo, In vero, disse, quella ch'io voglio raccontarvi non è tanto sottile; pur è bella, ed è questa. Parlandosi pochi di sono del paese o Mondo novamente trovato dai marinari portoghesi, e dei varii animali e d'altre cose che essi di colà in Portogallo ripórtano, quello amico del qual v'ho detto affermò, aver veduto una scimia di forma diversissima da quelle che noi siamo usati di vedere, la quale giocava a scacchi eccellentissimamente; e, tra l'altre volte, un di essendo inanzi al re di Portogallo il gentiluom che portata l'avea, e giocando con lei a scacchi, la scimia fece alcuni tratti sottilissimi, di sorte che lo strinse molto; in ultimo gli diede scaccomatto: perchè il gentiluomo turbato, come soglion esser tutti quelli che perdono a quel gioco, prese in mano il re, che era assai grande, come usano i Portoghesi, e diede in su la testa alla scimia una grande scaccata; la qual subito saltò da banda. lamentandosi forte, e parea che domandasse ragione al re del torto che le era fatto. Il gentiluome poi la reinvitò a giocare; essa avendo alquanto ricusato con cenni. pur si

lares

se a giocar di nuovo, e, come l'altra volta avea fatto, così nesta ancora lo ridusse a mal termine: in ultimo, vedendo scimia poter dar scaccomatto al gentiluom, con una nuova alizia volse assicurarsi di non esser più battuta: e chetaiente, senza mostrar che fosse suo fatto, pose la man dera sotto 'l cubito sinistro del gentiluomo, il qual esso per elicatura riposava sopra un guancialetto di taffettà, e preamente levatoglielo, in un medesimo tempo con la man siistra gliel diede matto di pedina, e con la destra si pose il uancialetto in capo, per farsi scudo alle percosse; poi fece n salto inanti al re allegramente, quasi per testimonio della ittoria sua. Or vedete se questa scimia era savia, avveduta prudente. - Allora messer CESARE GONZAGA, Questa, è for-1. disse, che tra l'altre scimie fosse dottore, e di molta aurità: e penso che la Republica delle Scimie Indiane la manasse in Portogallo per acquistar reputazione in paese inconito. — Allora ognun rise e della bugia, e della aggiunta ttagli per messer Cesare.

LVII. Così, seguitando il ragionamento, disse messer ERNARDO: Avele adunque inteso delle facezie che sono nelessetto e parlar continuato, ciò che m'occorre; perciò ora ben dire di quelle che consistono in un detto solo, ed hanno uella pronta acutezza posta brevemente nella sentenza o ella parola: e siccome in quella prima sorte di parlar setivo s'ha da suggir, narrando ed imitando, di rassimigliarsi bussoni e parasiti, ed a quelli che inducono altrui a ridere er le lor sciocchezze; così in questo breve devesi guardare Cortegiano di non parer maligno e velenoso, e dir motti i arguzie solamente per sar dispetto e dar nel core; perchè ili uomini spesso per disetto della lingua meritamente hanno astigo in tutto 'l corpo.

LVIII. Delle facezie adunque pronte, che stanno in un reve detto, quelle sono acutissime, che nascono dalla amguità; benchè non sempre inducono a ridere, perchè più esto sono laudate per ingeniose che per ridicole: come ochi di sono disse il nostro messer Annibal Paleotto ad 10 che gli proponea un maestro per insegnar grammatica suoi figlioli, e poi che gliel' ebbe laudato per molto dotto,

Pun.

venendo al salario disse, che oltre ai denari volea una camera fornita per abitare e dormire, perchè esso non avea letto: allor messer Annibal subito rispose: E come può egli esser dotto, se non ha letto? - Eccovi come ben si valse del vario significato di quel non aver letto. Ma perche questi motti ambigui hanno molto dell'acuto, per pigliar l'uomo le parole in significato diverso da quello che le pigliano tutti gli altri, pare, come ho detto, che più presto movano maraviglia che riso, eccetto quando sono congiunti con altra maniera di detti. Quella sorte adunque di motti che più s'usa per far ridere è quando noi aspettiamo d'udir una cosa, e colui che risponde ne dice un' altra, e chiamasi fuor d'opinione. E se a questo è congiunto lo ambiguo, il motto diventa salsissimo; come l'altr'ieri, disputandosi di fare un bel mattonato nel camerino della signora Duchessa, dopo molte parole voi, Joanni Cristoforo, diceste: Se noi potessimo avere il vescovo di Potenza, e farlo ben spianare, saria molto a proposito, perchè egli è il più bel matto nato ch'io vedessi mai. - Ognun rise molto, perchė dividendo quella parola matto nato faceste lo ambiguo; poi dicendo che si avesse a spianare un vescovo, e metterlo per pavimento d'un camerino, fu fuor di opinione di chi ascoltava; così riusci il motto argutissimo e risibile.

LIX. Ma dei motti ambigui sono molte sorti; però bisogna essere avvertito, ed uccellar sottilissimamente alle parole, e fuggir quelle che fanno il motto freddo, o che paja che siano tirate per i capelli; ovvero, secondo che avemo detto, che abbian troppo dello acerbo. Come ritrovandosi alcuni compagni in casa d'un loro amico, il quale era cieco da un occhio, e invitando quel cieco la compagnia a restar quivi a desinare, tutti si partirono eccetto uno; il qual disse: Ed io vi restarò, perchè veggo esserci vuoto il loco per uno; — e così col dito mostrò quella cassa d'occhio vuota. Vedete che questo è acerbo e discortese troppo, perchè morse colui senza causa, e senza esser stato esso prima punto, e disse quello che dir si poria contra tutti i ciechi; e tai cose universali non dilettano, perchè pare che possano essere pensate. E di questa sorte fu quel detto ad un senza

naso: E dove appicchi tu gli occhiali? — o: Con che fiuti tu l'anno le rose? —

LX. Ma tra gli altri motti, quegli hanno bonissima grazia, che nascono quando dal ragionar mordace del compagno l'uomo piglia le medesime parole nel medesimo senso, e contra di lui le rivolge, pungendolo con le sue proprie arme; come un litigante, a cui in presenza del giudice dal suo avversario fu detto: Che baji tu? — subito rispose: Perchè veggo un ladro. — E di questa sorte fu ancor, quando Galeotto da Narni, passando per Siena, si fermò in una strada a domandar dell'ostaria; e vedendolo un Sanese così corpulento come era, disse ridendo: Gli altri portano le bolgie dietro, e costui le porta davanti. — Galeotto subito rispose: Così si fa in terrà di ladri. —

LXI. Un' altra sorte è ancor, che chiamiamo bischizzi, e questa consiste nel mutare ovvero accrescere o minuire una lettera o sillaba; come colui che disse: Tu dei esser più dotto nella lingua latrina che nella greca. — Ed a voi, Signora, fu scritto nel titolo d'una lettera: Alla signora Emilia Impia. — È ancora faceta cosa interporre un verso o più, pigliandolo in altro proposito che quello che lo piglia l'autore, o qualche altro detto volgato; talor al medesimo proposito, ma mutando qualche parola: come disse un gentiluomo che avea una brutta e dispiacevole moglie, essendogli dimandato come stava, rispose: Pensalo tu, chè Furiarum maxima juxta me cubat. — E messer Jeronimo Donato, andando alle Stazioni di Roma la Quadragesima insieme con molti altri gentiluomini, s'incontrò in una brigata di belle donne romane, e dicendo uno di quei gentiluomini:

Quot coslum stellas, tot habet tua Roma puellas; —
subito soggiunse:

Pascua quotque hædos, tot habet tua Roma cinædos, —

mostrando una compagnia di giovani, che dall'altra banda venivano. Disse ancora messer Marc'Antonio dalla Torre al vescovo di Padoa di questo modo. Essendo un monasterio di donne in Padoa sotto la cura d'un religioso estimato

molto di bona vita e dotto, intervenne che 'l padre, praticando nel monasterio domesticamente, e confessando spesso le madri, cinque d'esse, che altrettante non ve n'erano. s' ingravidorono; e scoperta la cosa, il Padre volse fuggire. e non seppe; il vescovo lo fece pigliare, ed esso subito confessò, per tentazion del diavolo aver ingravidate quelle cinque monache; di modo che monsignor il vescovo era deliberatissimo castigarlo acerbamente. E perchè costui era dotto, avea molti amici, i quali tutti fecer prova d'ajutarle. e con gli altri ancor andò messer Marc'Antonio al vescovo per impetrargli qualche perdono. Il vescovo per modo alcuno non gli voleva udire; alfine, facendo pur essi instanza, e raccomandando il reo, ed escusandolo per la commodità del loco, per la fragilità umana, e per molte altre cause, disse il vescovo: Io non ne voglio far niente, perchè di questo ho io a render ragione a Dio; - e replicando essi, disse il vescovo: Che respondero io a Dio il di del giudicio quando mi dirà: Redde rationem villicationis tuæ? - rispose allor subito messer Marc'Antonio: Monsignor mio, quello che dice lo Evangelio: Domine, quinque talenta tradidisti mihi: ecce alia quinque superlucratus sum. — Allora il vescovo non si potè tenere di ridere, e mitigò assai l'ira sua e la pena preparata al malfattore.

LXII. È medesimamente bello interpretare i nomi e finger qualche cosa, perchè colui di chi si parla si chiami così, ovvero perchè una qualche cosa si faccia; come pochi di sono domandando il Proto da Luca, il qual, come sapete, è molto piacevole, il vescovato di Caglio, il papa gli rispose: Non sai tu che Caglio in lingua spagnola vuol dire taccio? e tu sei un cianciatore; però non si converria ad un vescovo non poter mai nominare il suo titolo senza dir bugia; or caglia adunque. — Quivi diede il Proto una risposta, la quale, ancor che non fosse di questa sorte, non fu però men bella della proposta; chè avendo replicato la domanda sua più volte, e vedendo che non giovava, in ultimo disse: Padre Santo, se la Santità Vostra mi dà questo vescovato, non sarà senza sua utilità, perch' io le lasciarò dui officii. — E che officii hai tu da lasciare? — disse il papa. Rispose il Proto: Io

lasciarò l'officio grande, e quello della Madonna. - Allora non potè il papa, ancor che fosse severissimo, tenersi di ridere. Un altro ancor a Padoa disse, che Calfurnio si domandava così, perchè solea scaldare i forni. E domandando io un giorno a Fedra, perchè era, che facendo la Chiesa il vener santo orazioni non solamente per i Cristiani, ma ancor per i Pagani e per i Giudei, non si facea menzione dei Cardinali. come dei Vescovi e d'altri Prelati, risposemi, che i Cardinali s' intendevano in quella orazione che dice: Oremus pro hareticis et acismaticis. E'l conte Ludovico nostro disse, che io riprendeva una signora che usava un certo liscio che molto lucea, perchè in quel volto, quando era acconcio, così vedeva me stesso come nello specchio; e però, per esser brutto, non avrei voluto vedermi. Di guesto modo fu guello di messer Camillo Palleotto a messer Antonio Porcaro, il qual parlando d'un suo compagno, che confessandosi diceva al sacerdote che digiunava volentieri, ed andava alle messe ed agli officii divini, e facea tutti i beni del mondo, disse: Costui in loco d'accusarsi si lauda: — a cui rispose messer Camillo: Anzi si confessa di queste cose, perché pensa che il farle sia gran peccato. - Non vi ricorda, come ben disse l'altro giorno il signor Prefetto? quando Giovantomaso Galeotto si maravigliava d'un che domandava ducento ducati d'un cavallo: perchè dicendo Giovantomaso che non valeva un quattrino. e che, tra gli altri difetti, fuggiva dall' arme tanto, che non era possibile farglielo accostare, disse il signor Prefetto (voler do riprender colui di viltà): Se 'l cavallo ha questa parte di fuggir dall' arme, maravegliomi che egli non ne domandi mille ducati. -

LXIII. Dicesi ancora qualche volta una parola medesima, ma ad altro fin di quello che s' usa. Come essendo il signor Duca per passar un fiume rapidissimo, e dicendo ad un trombetta: Passa; — il trombetta si volto con la berretta in mano, e con atto di reverenza disse: Passi la Signoria Vostra. — È ancor piacevol maniera di motteggiare, quando l'uomo par che pigli le parole e non la sentenza di colui che ragiona; come quest' anno un Tedesco a Roma, incontrando una sera il nostro messer Filippo Beroaldo, del qual era di-

scepolo, disse: Domine magister, Deus det vobis bonum sero:e 'l Beroaldo subito rispose: Tibi malum cito. - Essendo ancor a tavola col Gran Capitano Diego de Chignones, disse m altro Spagnolo, che pur vi mangiava, per domandar da bere: Vino; - rispose Diego, Y no lo conocistes, - per mordere colui d'esser marrano. Disser ancor messer Jacomo Sadoleto il Beroaldo, che affermava voler in ogni modo andare a Bolgna: Che causa v'induce così adesso lasciar Roma, dove son tanti piaceri, per andar a Bologna, che tutta è involta nei travagli? - Rispose il Beroaldo: Per tre conti m'è forta andar a Bologna, - e già aveva alzati tre dita della man sinistra per assignar tre cause dell'andata sua; quando messer Jacomo subito interruppe, e disse: Questi tre conti che vi fanno andare a Bologna sono, l'uno il conte Ludovico da san Bonifacio, l'altro il conte Ercole Rangone, il terzo il conte de' Pepoli. - Ognun allora rise, perchè questi tre conti eran stati discepoli del Beroaldo, e bei giovani, e studiavano in Bologna. Di questa sorte di motti adunque assai si ride. perchè portan seco risposte contrarie a quello che l'uomo aspetta d'udire, e naturalmente dilettaci in tai cose il nostro errore medesimo; dal quale quando ci troviamo ingannatidi quello che aspettiamo, ridemo,

LXIV. Ma i modi del parlare e le figure che hanno grazia, i ragionamenti gravi e severi, quasi sempre ancor stanno ben nelle facezie e giochi. Vedete che le parole contraposle danno ornamento assai, quando una clausola contraria s'oppone all'altra. Il medesimo modo spesso è facetissimo. Come un Genoese, il quale era molto prodigo nello spendere, essendo ripreso da un usurario avarissimo che gli disse: E quando cessarai tu mai di gittar via le tue facoltà? - Allor, rispose, che tu di rubar quelle d'altri. - E perchè, come già avemo detto, dai lochi donde si cavano facezie che mordano, dai medesimi spesso si possono cavar detti gravi che laudino, per l'uno e l'altro effetto è molto grazioso e gentil modo quando l'uomo consente o conferma quello che dice colui che parla, ma lo interpreta altramente di quello che esso intende. Come a questi giorni, dicendo un prete di villa la messa ai suoi popolani, dopo l'aver publicato le feste di quella , cominciò in nome del popolo la confession genecendo: Io ho peccato in mal fare, in mal dire, in re, — e quel che seguita, facendo menzion di tutti nortali; un compare, e molto domestico del prete, rlo disse ai circostanti: Siate testimonii tutti di per sua bocca confessa aver fatto, perch'io inficarlo al vescovo. — Questo medesimo modo uso dla Pedrada per onorar una signora, con la quale poi che l'ebbe laudata, oltre le virtuose condizioni, pellezza, ed essa rispostogli che non meritava tal esser gia vecchia, le disse: Signora, quello che di vete, non è altro che lo assomigliarvi agli angeli, 10 le prime e più antiche creature che mai for-).—

. Molto servono ancor così i detti giocosi per pune i detti gravi per laudar, le metafore bene accommassimamente se son risposte, e se colui che rirsiste nella medesima metafora detta dall'altro. E modo fu risposto a messer Palla de'Strozzi, il quale rauscito di Fiorenza, e mandandovi un suo per ali, gli disse, quasi minacciando: Dirai da mia parte de' Medici, che la gallina cova. - Il messo fece ata impostagli; e Cosimo, senza pensarvi, subito gli E tu da mia parte dirai a messer Palla, che le galpossono covar fuor del nido. - Con una metafora or messer Camillo Porcaro gentilmente il signor onio Colonna; il quale avendo inteso, che messer a una sua orazione aveva celebrato alcuni signori mosi nell'arme, e, tra gli altri, d'esso aveva fatto ma menzione, dopo l'averlo ringraziato, gli disse: ser Camillo, avete fatto degli amici vostri, quello, ioi denari talor fanno alcuni mercatanti, li quali ritrovano aver qualche ducato falso, per spazzarlo iel solo tra molti buoni, ed in tal modo lo spendevoi per onorarmi, bench'io poco vaglia, m'avete compagnia di così virtuosi ed eccellenti signori, merito loro forsi passerò per buono. - Rispose alr Camillo: Quelli che falsifican li ducati sogliono

così ben dorargli, che all'occhio pajon molto più belli che i buoni; però se così si trovassero alchimisti d'uomini, come si trovano de' ducati, ragion sarebbe sospettar che voi foste falso, essendo, come sete, di molto più bello e lucido metallo, che alcun degli altri. - Eccovi che questo loco è commune all'una e l'altra sorte di motti : e così sono molt'altri, dei quali si potrebbon dar infiniti esempii, e massimamente in detti gravi : come quello che disse il Gran Capitano, il quale, essendosi posto a tavola, ed essendo già occupati tutti i lochi, vide che in piedi erano restati dui gentiluomini italiani, i quali avean servito nella guerra molto bene : e subito esso medesimo si levò, e fece levar tutti gli altri e far loco a que' doi, e disse: Lasciate sentare a mangiar questi signori, che se essi non fossero stati, noi altri non aremmo ora che mangiare. — Disse ancor a Diego Garzia, che lo confortava a levarsi d'un loco pericoloso, dove batteva l'artigliaria: Dapoi che Dio non ha messo paura nell'animo vostro, non la vogliate voi metter nel mio. — E'l re Luigi, che oggi è re di Francia, essendogli, poco dapoi che fu creato re. detto che allor era il tempo di castigar i suoi nemici, che lo aveano tanto offeso mentre era duca d'Orliens, rispose, che non toccava al re di Francia vendicar l'ingiurie fatte al duca d'Orliens.

LXVI. Si morde ancora spesso facetamente con una certa gravità senza indur riso; come disse Gein Ottomani, fratello del Gran Turco, essendo prigione in Roma, che'l giostrare, come noi usiamo in Italia, gli parea troppo per scherzare, e poco per far da dovero. E disse, essendogli referito quanto il re Ferando minore fosse agile e disposto della persona nel correre, saltare, volteggiare e tai cose: che nel suo paese i schiavi facevano questi esercizii, ma i signori imparavano da fanciulli la liberalità, e di questa si laudavano. Quasi ancora di tal maniera, ma un poco più ridicolo, fu quello che disse l'arcivescovo di Fiorenza al cardinale Alessandrino: che gli uomini non hanno altro che la roba, il corpo e l'anima; la roba è lor posta in travaglio dai jurisconsulti, il corpo dai medici, e l'anima dai teologi. - Rispose allor il Magnifico Juliano: A questo giunger si potrebbe quello che diceva Nicoletto, cioè che di raro si trova mai iuisconsulto che litighi, nè medico che pigli medicina, nè teoogo che sia buon cristiano.—

LXVII. Rise messer Bernardo, poi soggiunse: Di questi sono infiniti esempii, detti da gran signori ed uomini gravissimi. Ma ridesi ancora spesso delle comparazioni, come scrisse il nostro Pistoja a Serafino: Rimanda il valigion che t'assimiglia; - chè, se ben vi ricordate, Serafino s'assimigliava molto ad una valigia. Sono ancora alcuni che si dilettano di comparar uomini e donne a cavalli, a cani, ad uccelli, e spesso a casse, a scanni, a carri, a candelieri; il che talor ha grazia, talor è freddissimo. Però in questo bisogna considerare il loco, il tempo, le persone, e l'altre cose che già tante volte avemo detto. - Allor il signor Gaspar Pallaviano, Piacevole comparazione, disse, fu quella che fece il siznor Giovanni Gonzaga nostro, di Alessandro Magno al signor Alessandro suo figliolo. — Io non lo so. — rispose messer Bernardo. Disse il signor Gasparo: Giocava il signor Giovanni a tre dadi, e. come è sua usanza, aveva perduto molti ducati, e tuttavia perdea; ed il signor Alessandro suo figliolo, il quale, ancor che sia fanciullo, non gioca men volentieri che 'l padre, stava con molta attenzione mirandolo, e parea tutto tristo. Il conte di Pianella, che con molti altri gentiluomini era presente, disse: Eccovi, signore, che 'l signor Alessandro sta mal contento della vostra perdita, e si strugge aspettando pur che vinciate, per aver qualche cosa di vinta; però cavatelo di guesta angonia, e prima che perdiate il resto, donategli almen un ducato, acciò che esso ancor possa andare a giocare co' suoi compagni. - Disse allor il signor Giovanni: Voi v'ingannate, perchè Alessandro non pensa a così piccol cosa; ma, come si scrive che Alessandro Magno, mentre che era fanciullo, intendendo che Filippo suo padre avea vinto una gran battaglia ed acquistato un certo regno, cominciò a piangere, ed essendogli domandato perche piangeva, rispose, perchè dubitava che suo padre vincerebbe tanto paese, che non lasciarebbe che vincere a lui: così ora Alessandro mio figliolo si duole e sta per pianger vedendo ch' io suo padre perdo, perche dubita ch' io perda tanto, che non lasci che perder a lui.-

LXVIII. E quivi essendosi riso alquanto, soggionse messer Bernardo: È ancora da fuggire che 'l motteggiar non sia impio: chè la cosa passa poi al voler esser arguto nel biastemare, e studiare di trovar in ciò nuovi modi: onde di quello che l'uomo merita non solamente biasimo ma grave castigo, par che ne cerchi gloria : il che è cosa abominevole: e però questi tali, che voglion mostrar di esser faceti con poca reverenza di Dio, meritano esser cacciati dal consorzio d'ogni gentiluomo. Nè meno quelli che son osceni e sporchi nel parlare, e che in presenza di donne non hanno risnette alcuno, e pare che non piglino altro piacer che di farle arossire di vergogna, e sopra di questo vanno cercando motti eu arguzie. Come quest' anno in Ferrara ad un convito in presenza di molte gentildonne ritrovandosi un Fiorentino ed un Sanese, i quali per lo più, come sapete, sono nemici: disse il Sanese per mordere il Fiorentino: Noi abbiam maritato Siena allo imperatore, ed avemogli dato Fiorenza in dota:e questo disse, perchè di que' di s'era ragionato che Sanesi avean dato una certa quantità di danari allo imperatore, ed esso aveva tolto la lor protezione. Rispose subito il Fiorentino: Siena sarà la prima cavalcata (alla franzese, ma disse il vocabolo italiano); poi la dote si litigherà a bell'agio. - Vedete che il motto fu ingenioso, ma, per esser in presenza di donne, diventò osceno e non conveniente. -

LXIX. Allora il signor Gaspar Pallavicino, Le donne, disse, non hanno piacere di sentir ragionar d'altro; e voi volete levargliele. Ed io per me sonomi trovato ad arossirmi di vergogna per parole dettemi da donne, molto più spesso che da uomini. — Di queste tai donne non parlo io, disse messer Bernardo; ma di quelle virtuose, che meritano reverenza ed onore da ogni gentiluomo. — Disse il signor Gasparo: Bisogneria ritrovare una sottil regola per conoscerle, perchè il più delle volte quelle che sono in apparenza le migliori, in effetto sono il contrario. — Allor messer Bernardo ridendo disse: Se qui presente non fosse il signor Magnifico nostro, il quale in ogni loco è allegato per protettor delle donne, io pigliarei l'impresa di rispondervi; ma non voglio far ingiuria a lui. — Quivi la signora Emilia, pur ridendo, dis-

e: Le donne non hanno bisogno di difensore alcuno contra eccusatore di così poca autorità; però lasciate pur il signor l'asparo in questa perversa opinione, e nata più presto dal suo non aver mai trovato donna che l'abbia voluto vedere, che da mancamento alcuno delle donne; e seguitate voi il ragionamento delle facezie.—

LXX. Allora messer Bernardo, Veramente, signora, disse, omai parmi aver detto de' molti lochi onde cavar si possono motti arguti, i quali poi hanno tanto più grazia. quanto sono accompagnati da una bella narrazione. Pur ancor molt'altri si potrian dire; come quando, o per accrescere o per minuire, si dicon cose che eccedono incredibilmente la verisimilitudine; e di questa sorte fu quella che disse Mario da Volterra d'un prelato, che si tenea tanto grand' nomo, che quando egli entrava in San Pietro s' abbassava per non dare della testa nell' architravo della porta. Disse ancora il Magnifico nostro qui, che Golpino suo servilore era tanto magro e secco, che una mattina, soffiando sott'il foco per accenderlo, era stato portato dal fumo su per lo camino insino alla cima; ed essendosi per sorte traversato ad una di quelle finestrette, aveva avuto tanto di ventura, che non era volato via insieme con esso. Disse ancor messer Augustino Bevazzano, che uno avaro, il qual non aveva voluto vendere il grano mentre che era caro, vedendo che poi s' era molto avvilito, per disperazione s' impiccò ad un trave della sua camera; ed avendo un servitor suo sentito il strepito, corse, e vide il patron impiccato, e prestamente tagliò la fune, e così liberollo dalla morte; dapoi l'avaro, tornato in sè, volse che quel servitor gli pagasse la sua fune che tagliata gli avea. Di questa sorte pare ancor che sia quello che disse Lorenzo de' Medici ad un buffon freddo: Non mi fareste ridere se mi solleticasti. - E medesimamente rispose ad un altro sciocco, il quale una mattina l'avea trovato in letto molto tardi, e gli rimproverava il dormir tanto, dicendogli: Io a quest' ora sono stato in Mercato Nuovo e Vecchio, poi fuor della Porta a San Gallo, intorno alle mura a far esercizio, ed ho fatto mill'altre cose; e voi ancor dormile?-Disse allora Lorenzo: Più vale quello che ho sognato in un'ora io, che quello che avete fatto in quattro voi. —

LXXI. È ancor bello, quando con una risposta l'uomo
riprende quello che par che riprendere non voglia. Come il
marchese Federico di Mantua, padre della signora Duchessa
nostra, essendo a tavola con molti gentiluomini, un d'essi,
dapoi che ebbe mangiato tutto un minestro, disse: Signor
Marchese, perdonatemi; — e così detto, cominciò a sorbire
quel brodo che gli era avanzato. Allora il Marchese subito
disse: Domanda pur perdono ai porci, che a me non fai tu
ingiuria alcuna. — Disse ancora messer Nicolò Leonico, per
tassar un tiranno ch'avea falsamente fama di liberale:
Pensate quanta liberalità regna in costui, che non solamente
dona la roba sua. ma ancor l'altrui. —

LXXII. Assai gentil modo di facezie è ancor quello che consiste in una certa dissimulazione, quando si dice una cosa, e tacitamente se ne intende un'altra; non dico già di quella maniera totalmente contraria, come se ad un nano si dicesse gigante, e ad un negro bianco, ovvero ad un bruttissimo bellissimo, perchè son troppo manifeste contrarietà, benchè queste ancor alcuna volta fanno ridere: ma quando con un parlar severo e grave giocando si dice piacevolmente quello che non s'ha in animo. Come dicendo un gentiluomo una espressa bugia a messer Augustin Foglietta, ed affermandola con efficacia, perchè gli parea pur che esso assai difficilmente la credesse, disse in ultimo messer Augustino: Gentiluomo, se mai spero aver piacer da voi, fatemi tanta grazia che siate contento, ch' io non creda cosa che voi diciate. -Replicando pur costui, e con sacramento, esser la verità, in fine disse: Poiche voi pur così volete, io lo crederò per amor vostro, perchè in vero io farei ancor maggior cosa per voi. -Quasi di questa sorte disse don Joanni di Cardona d'uno che si voleva partir di Roma: Al parer mio, costui pensa male; perchè è tanto scelerato, che stando in Roma ancor col tempo potria esser cardinale. - Di questa sorte è ancor quello che disse Alfonso Santacroce: il qual avendo avuto poco prima alcuni oltraggi dal Cardinale di Pavia, e passeggiando fuori di Bologna con alcuni gentiluomini presso al loco dove si fa la giustizia, e vedendovi un uomo poco prima impiccato, se gli rivoltò con un certo aspetto cogitabondo, e disse, tanto forte che ognun lo senti: Beato tu, che non hai che fare col Cardinale di Pavia.—

LXXIII. E questa sorte di facezie che tiene dell'ironico pare molto conveniente ad uomini grandi, perchè è grave e salsa, e puossi usare nelle cose giocose ed ancor nelle severe. Però molti antichi, e dei più estimati, l'hanno usata, come Catone, Scipione Africano minore; ma sopra tutti in questa dicesi esser stato eccellente Socrate filosofo, ed a'nostri tempi il re Alfonso Primo di Aragona: il quale essendo una mattina per mangiare, levossi molte preziose anella che nelli diti avea, per non bagnarle nello lavar delle mani, e così le diede a quello che prima gli occorse, quasi senza mirar chi fosse. Quel servitore pensò che 'l re non avesse posto cura a cui date l'avesse, e che, per i pensieri di maggior importanza, facil cosa fosse che in tutto se lo scordasse: ed in questo più si confermò, vedendo che 'l re più non le ridomandava; e stando giorni e settimane e mesi senza sentirne mai parola, si pensò di certo esser sicuro. E così essendo vicino all' anno che questo gli era occorso, un' altra mattina. pur quando il re voleva mangiare, si rapresentò, e porse la mano per pigliar le anella; allora il re, accostatosegli all'orecchio, gli disse: Bastinti le prime, chè queste saran buone per un altro. - Vedete come il motto è salso, ingegnoso e grave, e degno veramente della magnanimità d'uno Alessandro.

LXXIV. Simile a questa maniera che tende all' ironico è ancora un altro modo, quando con oneste parole si nomina una cosa viziosa. Come disse il Gran Capitano ad un suo gentiluomo, il quale dopo la giornata della Cirignola, e quando le cose già erano in securo, gli venne incontro armato riccamente quanto dir si possa, come apparecchiato di combattere; ed allor il Gran Capitano, rivolto a don Ugo di Cardona, disse: Non abbiate ormai più paura di tormento di mare, chè Santo Ermo è comparito; — e con quella onesta parola lo punse, perchè sapete che Santo Ermo sempre ai marinari appar dopo la tempesta, e dà segno di tranquil·lità; e così volse dire il Gran Capitano, che essendo compa-

rite questo gentiluomo, era segno che il pericolo già era in tutto passato. Essendo ancor il signor Ottaviano Ubaldino a Fiorenza in compagnia d'alcuni cittadini di molta autorità, e ragionando di soldati, un di quei gli adimando se conosceva Antonello da Forli, il qual allor si era fuggito dal stato di Fiorenza. Rispose il signor Ottaviano: Io non lo conosco altrimenti, ma sempre l'ho sentito ricordare per un sollecito soldato; — disse allor un altro Fiorentino: Vedete come egli è sollecito, che si parte prima che domandi licenza. —

LXXV. Arguti motti son ancor quelli, quando del parlar proprio del compagno l'uomo cava quello che esso non vorria; e di tal modo intendo che rispose il signor duca nostro a quel castellano che perdè San Leo, quando questo stato fu tolto da papa Alessandro e dato al duca Valentino: e fu, che essendo il signor duca in Venezia in quel tempo ch' io ho detto, venivano di continuo molti de' suoi sudditi a dargli secretamente notizia come passavan le cose del stato, e fra gli altri vennevi ancor questo castellano; il quale dopo l'aversi escusato il meglio che seppe, dando la colpa alla sua disgrazia, disse: Signor, non dubitate, chè ancor mi basta l'animo di far di modo, che si potrà recuperar San Leo. -Allor rispose il signor Duca: Non ti affaticar più in questo: chè già il perderlo è stato un far di modo, che 'l si possa recuperare. - Son alcun' altri detti, quando un uomo, conosciuto per ingenioso, dice una cosa che par che proceda da sciocchezza. Come l'altro giorno disse messer Camillo Palleotto d'uno: Questo pazzo, subito che ha cominciato ad arricchire, si è morto. - È simile a questo modo una certa dissimulazion salsa ed acuta, quando un uomo, come ho detto, prudente, mostra non intender quello che intende. Come disse il marchese Federico di Mantua, il quale, essendo stimolato da un fastidioso, che si lamentava che alcuni suoi vicini con lacci gli pigliavano i colombi della sua colombara, e tuttavia in mano ne tenea uno impiccato per un piè insieme col laccio, che così morto trovato l'aveva, gli rispose che si provederia. Il fastidioso non solamente una volta ma molte replicando questo suo danno, col mostrar sempre il colombo così impiccato, dicea pur: E che vi par, Signor, che far si debba di questa cosa? - Il marchese in ultimo. A me par, disse, che per niente quel colombo non sia sepelito in chiesa, perchè essendosi impiccato da sè stesso, è da credere che fosse disperato. - Quasi di tal modo fu quel di Scipione Nasica ad Ennio; che essendo andato Scipione a casa d'Ennio per parlargli, e chiamandol giù dalla strada, una sua fante gli rispose che egli non era in casa; e Scipione udi manifestamente, che Ennio proprio avea detto alla fante che dicesse ch'egli non era in casa; così si parti. Non molto appresso venne Ennio a casa di Scipione, e pur medesimamente lo chiamava stando da basso; a cui Scipione alta voce esso medesimo rispose, che non era in casa, Allora Ennio, Come? non conosco io, rispose, la voce tua? - Disse Scipione: Tu sei troppo discortese: l'altro giorno io credetti alla fante tua che tu non fossi in casa, e ora tu nol vuoi credere a me stesso. -

LXXVI. È ancor bello, quando uno vien morso in quella medesima cosa che esso prima ha morso il compagno: come essendo Alonso Carillo alla corte di Spagna, ed avendo commesso alcuni errori giovenili e non di molta importanza, per comandamento del re fu posto in prigione, e quivi lasciato una notte. Il di seguente ne fu tratto, e così venendo a palazzo la mattina, giunse nella sala dove eran molti cavalieri e dame; e ridendosi di questa sua prigionia, disse la signora Boadilla: Signor Alonso, a me molto pesava di questa vostra disavventura, perchè tutti quelli che vi conoscono pensavano che 'l re dovesse farvi impiccare. - Allora Alonso subito, Signora, disse, io ancor ebbi gran paura di questo; pur aveva speranza che voi mi dimandaste per marito. - Vedete come questo è acuto ed ingenioso; perchè in Spagna, come ancor in molti altri lochi, usanza è che quando si mena uno alle forche, se una meretrice publica l'addimanda per marito, donasegli la vita. Di guesto modo rispose ancor Rafaello pittore a dui cardinali suoi domestici, i quali, per farlo dire, tassavano in presenza sua una tavola che egli avea fatta, dove erano san Pietro e san Paolo, dicendo che quelle due figure eran troppo rosse nel viso. Allora Rafaello subito disse: Signori, non vi maravigliate; chè io questi ho fatto a sommo studio, perchè è da credere che san Pietro e san Paole siano, come qui gli vedete, ancor in cielo così rossi, per vergogna che la Chiesa sua sia governata da tali uomini come sete voi. —

LXXVII. Sono ancor arguti quei motti che hanne in a una certa nascosta suspizion di ridere; come lamentandosi m marito molto, e piangendo sua moglie, che da sè stessa s'era ad un fico impiccata, un altro se gli accostò, e, tiratolo per la veste, disse: Fratello, potrei io per grazia grandissima aver un rametto di quel fico, per inserire in qualche albero dell'orto mio? - Son alcuni altri motti pazienti, e detti lentamente con una certa gravità; come, portando un contadino una cassa in spalla, urtò Catone con essa, poi disse: Guarda. - Rispose Catone: Hai tu altro in spalla che quella cassa? - Ridesi ancor quando un uomo, avendo fatto un errore, per rimediarlo dice una cosa a sommo studio, che par sciocca, e pur tende a quel fine che esso disegna, e con quella s'ajuta per non restar impedito. Come a questi di, in consiglio di Fiorenza ritrovandosi doi nemici, come spesso interviene in queste republiche, l'uno d'essi, il quale era di casa Altoviti, dormiva; e quello che gli sedeva vicino, per ridere, benchè 'l suo avversario, che era di casa Alamanni, non parlasse nè avesse parlato, toccandolo col cubito lo risvegliò, e disse: Non odi tu ciò che il tal dice? rispondi, chè i Signori domandan del parer tuo. - Allor l'Altoviti, tutto sonnacchioso e senza pensar altro, si levò in piedi e disse: Signori, io dico tutto il contrario di quello che ha detto l'Alamanni. -Rispose l'Alamanni: Oh, io non ho detto nulla. - Subito disse l'Altoviti: Di quello che tu dirai. - Disse ancor di questo modo maestro Serafino, medico vostro urbinate, ad un contadino, il qual, avendo avuta una gran percossa in un occhio, di sorte che in vero glielo avea cavato, deliberò pur d'andar per rimedio a maestro Serafino; ed esso vedendolo, benchè conoscesse esser impossibile il guarirlo, per cavargli denari delle mani, come quella percossa gli avea cavato l'occhio della testa, gli promise largamente di guarirlo; e così ogni di gli addimandava denari, affermando che fra cinque o sei di cominciaria a riayer la vista. Il poyer contadino gli daya quel co che aveva: pur, vedendo che la cosa andava in lungo. minciò a dolersi del medico, e dir che non sentiva migliomento alcuno, ne discernea con quell'occhio più che se on l'avesse avuto in capo. In ultimo, vedendo maestro Seifino che poco più potea trargli di mano, disse: Fratello mio, sogna aver pazienza: tu hai perduto l'occhio, nè più v'è imedio alcuno: e Dio voglia che tu non perdi anco quell'alro. — Udendo questo il contadino, si mise a piangere e doersi forte, e disse: Maestro, voi m'avete assassinato e ruato i miei denari: io mi lamentarò al signor Duca; - e facea maggiori stridi del mondo. Allora maestro Serafino in colera, e per svilupparsi. Ah villan traditor, disse, dunque tu ncor vorresti aver dui occhi, come hanno i cittadini e gli omini da bene? vattene in malora: - e queste parole acompagnò con tanta furia, che quel povero contadino spaentato si tacque, e cheto cheto se n'andò con Dio, credenosi d'aver il torto.

LXXVIII. È anco bello quando si dechiara una cosa, o interpreta giocosamente. Come alla corte di Spagna comarendo una mattina a palazzo un cavaliero, il quale era brutssimo, e la moglie, che era bellissima, l'uno e l'altro veiti di damasco bianco, disse la Reina ad Alonso Carillo: he vi par, Alonso, di questi dui? - Signora, rispose Alono, parmi che questa sia la dama e questo lo asco, — che vuol ir schifo. Vedendo ancor Rafael de'Pazzi una lettera del rior di Messina, ch'egli scriveva ad una sua signora, il pprascritto della qual dicea: Esta charta s' ha de dar a quien ausa mi penar: Parmi, disse, che questa lettera vada a Paolo 'olosa. - Pensate come risero i circostanti, perchè ognuno apea che Paolo Tolosa aveva prestato al Prior diece mila ucati; ed esso, per esser gran spenditor, non trovava modo i rendergli. A questo è simile, quando si dà una ammoniion famigliare in forma di consiglio, pur dissimulatamente. ome disse Cosimo de' Medici ad un suo amico, il qual era ssai ricco, ma di non molto sapere, e per mezzo pur di Coimo aveva ottenuto un officio fuori di Firenze: e dimandando ostni nel partir suo a Cosimo, che modo gli parea che egli vesse a tenere per governarsi bene in questo suo officio,

Cosimo gli rispose: Vesti di rosato, e parla poco. — Di questa sorte fu quello che disse il conte Ludovico ad uno che volea passar incognito per un certo loco pericoloso, e non sapea come travestirsi; ed essendone il conte addimandato, rispose: Vestiti da dottore, o di qualche altro abito da savio.— Disse ancor Giannotto de' Pazzi ad un che volea far un sojo d'arme dei più diversi colori che sapesse trovare: Piglia parole ed opre del Cardinale di Pavia. —

LXXIX. Ridesi ancor d'alcune cose discrepanti; come disse uno l'altro giorno a messer Antonio Rizzo d'un certo Forlivese: Pensate s' è pazzo, che ha nome Bartolommeo.-Ed un altro: Tu cerchi un maestro Stalla, e non hai cavalli: - ed. A costui non manca però altro che la roba e'l cervello. - E d'alcun'altre che pajon consentanee; come, a questi dì, essendo stato suspicione che uno amico nostro avesse fatto fare una renunzia falsa d'un beneficio essendo poi malato un altro prete, disse Antonio Torello a quel tale: Che stai tu a far, che non mandi per quel tuo notaro, e vedi di carpir quest' altro beneficio? - Medesimamente d'alcune che non sono consentanee; come l'altro giorno avendo il papa mandato per messer Joan Luca da Pontremolo e per messer Domenico dalla Porta, i quali, come sapete, son tutti dui gobbi, e fattogli Auditori, dicendo voler indrizzare la Rota, disse messer Latin Juvenale: Nostro Signore s'inganna. volendo con dui torti indrizzar la Rota. -

œ.

LXXX. Ridesi ancor spesso quando l'uomo concede quello che se gli dice, ed ancor più, ma mostra intenderlo altramente. Come, essendo il capitan Peralta già condotto in campo per combattere con Aldana, e domandando il capitan Molart, che era patrino d'Aldana, a Peralta il sacramento, s'avea adosso brevi o incanti che lo guardassero da esser ferito: Peralta giurò, che non avea adosso nè brevi nè incanti nè reliquie nè devozione alcuna in che avesse fede. Allor Molart, per pungerlo che fosse marrano, disse: Non vi affaticate in questo, chè senza giurare credo che non abbiate fede nè ancor in Cristo. — È ancor bello usar le metafore a tempo in tai propositi; come il nostro maestro Marc' Antonio, che disse a Botton da Cesena, che lo stimolava con parole: Botton, Bot-

ione, tu sarai un di il bottone, e'l capestro sarà la fenestrella. — Ed avendo ancor maestro Marc' Antonio composto una molto lunga comedia e di varii atti, disse il medesimo Botton pur a maestro Marc' Antonio: A far la vostra comedia bisogneranno per lo apparato quanti legni sono in Schiavonia; — rispose maestro Marc' Antonio: E per l'apparato della tua tragedia basteran tre solamente. —

LXXXI. Spesso si dice ancor una parola, nella quale è una nascosta significazione lontana da quello che par che dir si voglia. Come il signor Prefetto qui, sentendo ragionare d'un capitano, il quale in vero a' suoi di il più delle volte ha perduto, ed allor pur per avventura avea vinto; e dicendo colui che ragionava, che nella entrata che egli avea fatta in quella terra s' era vestito un bellissimo sajo di velluto chermosi, il qual portava sempre dopo le vittorie; disse il signor Prefetto: Dee esser nuovo. — Non meno induce il riso, quando talor si risponde a quello che non ha detto colui con cui si parla, ovver si mostra creder che abbia fatto quello che non ha fatto, e dovea fare. Come Andrea Coscia, essendo andato a visitare un gentiluomo, il quale discortesemente lo lasciava stare in piedi, ed esso sedea, disse: Poichè Vostra Signoria me lo comanda, per obedire io sederò; — e così si pose a sedere.

LXXXII. Ridesi ancor quando l'uomo con buona grazia accusa sè stesso di qualche errore; come l'altro giorno, dicendo io al capellan del signor Duca, che Monsignor mio avea un capellano che dicea messa più presto di lui, mi rispose: Non è possibile;— ed accostatomisi all'orecchio, disse Sappiate, ch'io non dico un terzo delle secrete. — Biagin Crivello ancor, essendo stato morto un prete a Milano, domandò il beneficio al Duca, il qual pure stava in opinion di darlo ad un altro. Biagin in ultimo, vedendo che altra ragione non gli valea, E come? disse; s'io ho fatto amazzar il prete, perchè non mi volete voi dar il beneficio? — Ha grazia ancor spesso desiderare quelle cose che non possono essere; come l'altro giorno un dei nostri, vedendo questi signori che tutti giocavano d'arme, ed esso stava colcato sopra un letto, disse: Oh come mi piaceria, che ancor questo fosse

esercizio da valente uomo e buon soldato! - È ancor bel modo e salso di parlare, e massimamente in persone gravie d'autorità, rispondere al contrario di guello che vorria colui con chi si parla, ma lentamente, e quasi con una certa considerazione dubiosa e sospesa. Come già il re Alfonso primo d' Aragona, avendo donato ad un suo servitore arme. cavali e vestimenti, perchè gli avea detto che la notte avanti sognava che Sua Altezza gli dava tutte quelle cose; e non molto poi dicendogli pur il medesimo servitore, che ancor quella notte avea sognato che gli dava una buona quantità di fiorin d'oro, gli rispose: Non crediate da mo inanzi ai sogni, chè non sono veritevoli. - Di questa sorte rispose ancor il papa al vescovo di Cervia, il qual, per tentar la volontà sua, gli disse: Padre Santo, per tutta Roma e per lo palazzo ancora si dice, che Vostra Santità mi fa governatore. - Añor il papa, Lasciategli dire, rispose, che son ribaldi; non dubitate, che non è vero niente. --

LXXXIII. Potrei forse ancor, signori, raccorre molti altri lochi, donde si cavano motti ridicoli; come le cose dette con timidità, con maraviglia, con minaccia, fuor d'ordine, con troppo collera; oltra di questo, certi casi nuovi, che intervenuti inducono il riso; talor la taciturnità, con una certa maraviglia; talor il medesimo ridere senza proposito: ma a me pare ormai aver detto a bastanza, perchè le facezie che consistono nelle parole credo che non escano di que' termini di che noi avemo ragionato. Quelle poi che sono nell'effetto, avvenga che abbian infinite parti, pur si riducono a pochi capi: ma nell' una e nell' altra sorte la principal cosa è lo ingannar la opinion, e rispondere altramente che quello che aspetta l'auditore; ed è forza, se la facezia ha d'aver grazia, sia condita di quello inganno, o dissimulare o befare o riprendere o comparare, o qual altro modo voglia usar l'uomo. E benchè le facezie inducano tutte a ridere, fanno però ancor in questo ridere diversi effetti; perchè alcune hanno in sè una certa eleganza e piacevolezza modesta, altre pungono talor copertamente, talor publico, altre hanno del lascivetto, altre fanno ridere subito che s' odono, altre quanto più vi si pensa, altre col riso fanno ancor arrossire, altre indumo un poco d'ira; ma in tutti i modi s' ha da considerar la isposizion degli animi degli auditori, perchè agli afflitti pesso i giochi danno maggior afflizione: e sono alcune inermità che, quanto più vi si adopra medicina, tanto più si acrudiscono. Avendo adunque il Cortegiano nel motteggiare dir piacevolezze rispetto al tempo, alle persone, al grado mo, e di non esser in ciò troppo frequente; chè in vero dà hatidio, tutto il giorno, in tutti i ragionamenti, e senza proposito, star sempre su questo: potrà esser chiamato faceto: guardando ancor di non esser tanto acerbo e mordace, che si faccia conoscer per maligno, pungendo senza causa, ovver con odio manifesto; ovver persone troppo potenti, che è imprudenza: ovvero troppo misere, che è crudeltà; ovver troppo scelerate, che è vanità: ovver dicendo cose che offenlan quelli che esso non vorria offendere, che è ignoranza; perchè si trovano alcuni che si credon esser obligati a dir e punger senza rispetto ogni volta che possono, vada pur poi a cosa come vuole. E tra questi tali son quelli, che per dire ma parola argutamente, non guardan di macular l'onor d'una nobil donna; il che è malissima cosa, e degna di gravissimo castigo, perchè in questo caso le donne sono nel numero dei miseri, e però non meritano in ciò essere mordute, chè non hanno arme da difendersi. Ma, oltre a questi rispetti, bisogna che colui che ha da esser piacevole e faceto, sia formato l'una certa natura atta a tutte le sorti di piacevolezze. ed i quelle accommodi i costumi, i gesti e'l volto; il quale mant' è più grave e severo e saldo, tanto più fa le cose che on dette parer salse ed argute.

LXXXIV. Ma voi, messer Federico, che pensaste di riosarvi sotto questo sfogliato albero e nei miei secchi ragioamenti, credo che ne siate pentito, e vi paja esser entrato
ell'osteria di Montefiore: però ben sarà che, a guisa di
ratico corrieri, per fuggir un tristo albergo, vi leviate un
oco più per tempo che l'ordinario, e seguitiate il cammin
ostro. — Anzi, rispose messer Federico, a così buon albergo
ono io venuto, che penso di starvi più che prima non aveva
leliberato: però riposerommi pur ancor fin a tanto che voi
liate fine a tutto'l ragionamento proposto, del quale avete

lasciato una parte che al principio nominaste, che son le burle; e di ciò non è buono che questa compagnia sia defraudata da voi. Ma si come circa le facezie ci avete insegnato molte belle cose, e fattoci audaci nello usarle, per esempio di tanti singolari ingegni e grand'uomini, e principi e re e papi, credo medesimamente che nelle burle ci darete tanto ardimento, che pigliaremo segurtà di metterne in opera qualch'una ancor contra di voi. — Allora messer Bernado ridendo, Voi non sarete, disse, i primi; ma forse non vi verrà fatto, perchè omai tante n'ho ricevute, che mi guardo da ogni cosa; come i cani, che, scottati dall'acqua calda, hanno paura della fredda. Pur, poichè di questo ancor volete ch'io dica, penso potermene espedire con poche parole.

LXXXV. E parmi che la burla non sia altro, che un inganno amichevole di cose che non offendano, o almen poco: e si come nelle facezie il dir contra l'aspettazione, così nelle burle il far contra l'aspettazione induce riso. E queste tanto più piacciono e sono laudate, quanto più hanno dello ingenioso e modesto; perchè chi vuol burlar senza rispetto spesso offende, e poi ne nascono disordini e gravi inimicizie. Ma i lochi donde cavar si posson le burle son quasi i medesimi delle facezie. Però, per non replicarli, dico solamente, che di due sorti burle si trovano, ciascuna delle quali in più parti poi divider si poria. L' una è, quando s' inganna ingeniosamente con bel modo e piacevolezza chi si sia: l'altra, quando si tende quasi una rete, e mostra un poco d'esca. talchè l'uomo corre ad ingannarsi da sè stesso. Il primo modo è tale, quale fu la burla che a questi di due gran signore, ch' io non voglio nominare, ebbero per mezzo d'uno Spagnuolo chiamato Castiglio. - Allora la signora Duchessa, E perchè, disse, non le volete voi nominare? - Rispose messer Bernardo: Non vorrei che lo avessero a male. - Replico la signora Duchessa ridendo: Non si disconvien talor usare le burle ancor coi gran signori; ed io già ho udito molte esserne state fatte al Duca Federico, al Re Alfonso d'Aragona, alla Reina donna Isabella di Spagna, ed a molti altri gran principi; ed essi non solamente non lo aver avuto a male, ma aver premiato largamente i burlatori. — Rispose

messer Bernardo: Nè ancor con questa speranza le nominaro io. - Dite come vi piace, - soggiunse la signora Du-CHESSA. Allor seguitò messer Bernardo, e disse: Pochi di sono, che nella corte di chi io intendo capitò un contadin bergamasco per servizio di un gentiluom cortegiano, il qual fu tanto ben divisato di panni, ed acconcio così attilatamente. che, avvenga che fosse usato solamente a guardar buoi, nè sanesse far altro mestiero, da chi non l'avesse sentito ragionare saria stato tenuto per un galante cavaliero; e così essendo detto a quelle due signore, che quivi era capitato un Spagnolo servitore del cardinale Borgia, che si chiamava Castiglio, ingeniosissimo, musico, danzatore, ballatore, e più accorto cortegiano che fosse in tutta Spagna, vennero in estremo desiderio di parlargli, e subito mandarono per esso: e dopo le onorevoli accoglienze, lo fecero sedere, e cominciarono a parlargli con grandissimo riguardo in presenza d'ognuno; e pochi eran di quelli che si trovavano presenti, che non sapessero che costui era un vaccaro bergamasco. Però. vedendosi che quelle signore l'intertenevano con tanto rispetto e tanto l'onoravano, furono le risa grandissime: tanto più che'l buon uomo sempre parlava del suo nativo parlare zaffi bergamasco. Ma quei gentiluomini che faceano la burla aveano prima detto a queste signore, che costui, tra l'altre cose, era gran burlatore, e parlava eccellentemente tutte le lingue, e massimamente lombardo contadino: di sorte che sempre estimarono che fingesse; e spesso si voltavano l' una all'altra con certe maraviglie, e diceano: Udite gran cosa, come contrafà questa lingua! - In somma, tanto durò questo ragionamento, che ad ognuno doleano gli fianchi per le risa: e fu forza che esso medesimo desse tanti contrasegni della sua nobilità, che pur in ultimo queste signore, ma con gran fatica, credettero ch' el sosse quello che egli era.

LXXXVI. Di questa sorte burle ogni di veggiamo; ma tra l'altre quelle son piacevoli, che al principio spaventano, e poi riescono in cosa secura; perche il medesimo burlato si ride di se stesso, vedendosi aver avuto paura di niente. Come essendo io una notte alloggiato in Paglia, intervenne che nella medesima osteria ov'ero io, erano ancor tre altri

compagni, dui da Pistoja, l'altro da Prato, i quali dopo cena si misero, come spesso si fa, a giocare: così non y'andò molto che uno dei dui Pistolesi, perdendo il resto, restò senza un quattrino, di modo che cominciò a disperarsi, e maledire e biastemare fieramente; e così rinegando, se n'ando a dormire. Gli altri dui avendo alguanto giocato, deliberarono fare una burla a questo che era ito al letto. Onde, sentendo che esso già dormiva, spensero tutti i lumi, e velarono il foco; poi si misero a parlar alto, e far i maggiori rumori del mondo, mostrando venire a contenzion del gioco, dicendo uno: Tu hai tolto la carta di sotto: - l'altro negandolo, con dire: E tu hai invitato sopra flusso: il gioco vadi a monte:e cotai cose, con tanto strepito, che colui che dormiva si risvegliò; e sentendo che costoro giocavano e parlavano così come se vedessero le carte, un poco aperse gli occhi, e non vedendo lume alcuno in camera, disse: E che diavol farete voi tutta notte di gridare? - Poi subito si rimise giù, come per dormire. I dui compagni non gli diedero altrimenti risposta, ma seguitarono l'ordine suo; di modo che costui, meglio risvegliato, cominciò a maravigliarsi; e vedendo certo che ivi non era nè foco nè splendor alcuno, e che pur costor giocavano e contendevano, disse: E come potete voi veder le carte senza lume? - Rispose uno delli dui: Tu dei aver perduto la vista insieme con li denari: non vedi tu, se qui abbiam due candele? - Levossi quello che era in letto su le braccia, e quasi adirato, disse: O ch' io sono ebriaco o cieco, o voi dite le bugie. - Li dui levaronsi, ed andarono al letto tentoni, ridendo, e mostrando di credere che colui si facesse beffe di loro; ed esso pur replicava; Io dico che non vi veggo. - In ultimo li dui cominciarono a mostrar di maravigliarsi forte, e l'uno disse all'altro: Oimè, parmi ch'el dica da dovero: dà qua quella candela, e veggiamo se forse gli si fosse intorbidata la vista. - Allor quel meschino tenne per fermo d'esser diventato cieco, e piangendo dirottamente disse: O fratelli miei, io son cieco; — e subito cominciò a chiamar la Nostra Donna di Loreto, e pregarla che gli perdonasse le biastemme e le maledizioni che gli aveva datc per aver perduto i denari. I dui compagni pur lo confortavano, e dicevano: E' non è possibile che tu non ci vegghi; egli è una fantasia che tu t'hai posta in capo. - Oimè, replicava l'altro, che questa non è fantasia, nè vi veggo io altrimenti che se non avessi mai avuti occhi in testa. - Tu hai pur la vista chiara, - rispondeano li dui, e diceano l'un l'altro: Guarda come egli apre ben gli occhil e come gli ha belli! e chi poria creder ch' ei non vedesse? — Il poveretto tuttavia piangea più forte, e domandava misericordia a Dio. In ultimo costoro gli dissero: Fa voto d'andare alla nostra Donna di Loreto devotamente scalzo ed ignudo, che questo è il miglior rimedio che si possa avere; e noi frattanto andaremo ad Acqua Pendente e quest'altre terre vicine, per veder di qualche medico, e non ti mancaremo di cosa alcuna possibile. - Allora quel meschino subito s'inginocchiò nel letto, e con infinite lacrime ed amarissima penitenza dello aver biastemato, fece voto solenne d'andare ignudo a Nostra Signora di Loreto, ed offerirle un pajo d'occhi d'argento, e non mangiar carne il mercore, nè ova il venere, e digiunar pane ed acqua ogni sabbato ad onore di Nostra Signora, se gli concedeva grazia di recuperar la vista. I dui compagni, entrati in un'altra camera, accesero un lume, e se ne vennero con le maggior risa del mondo davanti a questo poveretto; il quale, benche fosse libero di così grande affanno, come potete pensare, pur era tanto attonito della passata paura, che non solamente non potea ridere, ma nè pur parlare: e li dui compagni non faceano altro che stimolarlo, dicendo, che era obligato a pagar tutti questi voti, perchè avea ottenuta la grazia domandata.

LXXXVII. Dell'altra sorte di burle, quando l'uomo inganna sè stesso, non darò io altro esempio, se non quello che a me intervenne, non è gran tempo: perchè a questo carneval passato, Monsignor mio di San Pietro ad Vincula, il qual sa come io mi piglio piacer, quando son maschera, di burlar Frati, avendo prima ben ordinato ciò che fare intendeva, venne insieme un di con Monsignor d'Aragona ed alcuni altri cardinali a certe finestre in Banchi, mostrando voler star quivi a veder passar le maschere, come è usanza di Roma. Io, essendo maschera, passai, e vedendo un Frate

cosi da un canto che stava un poco sospeso, giudicai aver trovata la mia ventura, e subito gli corsi come un famelico falcone alla preda: e prima domandatogli chi egli era, ed esso rispostomi, mostrai di conoscerlo, e con molte parole cominciai ad indurlo a credere che 'l barigello l' andava cercando per alcune male informazioni che di lui s' erano avate, e confortarlo che venisse meco insino alla cancellaria, chè io guivi lo salvarei. Il Frate, pauroso e tutto tremante, parea che non sapesse che si fare, e dicea dubitar, se si dilungava da San Celso, d'esser preso. Io pur facendogli buon animo, gli dissi tanto, che mi montò in groppa; ed allor a me parve d'aver appien compito il mio disegno: così subito cominciai a rimettere il cavallo per Banchi, il qual andava saltellando, e traendo calci. Imaginate or voi, che bella vista facea un Frate in groppa d'una maschera, col volare del mantello e scuotere il capo inanzi e 'ndrieto, che sempre parea che andasse per cadere. Con questo bel spettacolo cominciarono que' signori a tirarci ova dalle finestre, poi tutti i banchieri, e quante persone y'erano; di modo che non con maggior impeto cadde dal cielo mai la grandine, come da quelle finestre cadeano l'ova, le quali per la maggior parte sopra di me venivano: ed io per esser maschera non mi curava, e pareami che quelle risa fossero tutte per lo Frate e non per me: e per questo più volte tornai inanzi e'ndietro per Banchi, sempre con quella furia alle spalle: benchè il Frate quasi piangendo mi pregava ch'io lo lasciassi scendere, e non facessi questa vergogna all'abito; poi di nascosto il ribaldo si facea dar ova ad alcuni staffieri posti quivi per questo effetto, e mostrando tenermi stretto per non cadere, me le schiacciava nel petto, spesso in sul capo, e talor in su la fronte medesima; tanto ch'io era tutto consumato. In ultimo. quando ognuno era stanco e di ridere e di tirar ova, mi saltò di groppa, e calatosi indietro lo scapolaro, mostrò una gran zazzara, e disse: Messer Bernardo, io son un famiglio di stalla di San Pietro ad Vincula, e son quello che governa il vostro muletto. - Allor io non so qual maggiore avessi o dolore e ira o vergogna; pur, per men male, mi posi a fuggire verso casa, e la mattina seguente non osava comparere; ma risa di questa burla non solamente il di seguente, ma lasi insino adesso son durate. —

LXXXVIII. E così essendosi per lo raccontarla alquanto inovato il ridere, soggiunse messer Bernardo: È ancor un aodo di burlare assai piacevole, onde medesimamente si avano facezie, quando si mostra credere che l'uomo vodia fare una cosa, che in vero non vuol fare. Come esendo jo in sul ponte di Leone una sera dopo cena, e anlando insieme con Cesare Beccadello scherzando, cominsiammo l'un l'altro a pigliarsi alle braccia, come se lottare rolessimo: e questo perchè allor per sorte parea, che in su quel ponte non fosse persona: e stando così, sopragiunsero lui Franzesi, i quali vedendo questo nostro debatto, dimanarono che cosa era, e fermaronsi per volerci spartire, con pinion che noi facessimo questione da dovero. Allor io tosto. iutatemi, dissi, signori, chè questo povero gentiluomo a erti tempi di luna ha mancamento di cervello; ed ecco he adesso si vorria pur gittar dal ponte nel fiume. - Allora uei dui corsero, e meco presero Cesare, e tenevanlo stretssimo: ed esso, sempre dicendomi ch'io era pazzo, mettea iù forza per svilupparsi loro dalle mani, e costoro tanto ù lo stringevano: di sorte, che la brigata cominciò a veere questo tumulto, ed ognun corse; e quanto più il buon esare battea delle mani e piedi, chè già cominciava enare in collera, tanto più gente sopragiungea; e per la rza grande che esso metteva, estimavano fermamente che plesse saltar nel fiume, e per questo lo stringevan più: di odo che una gran brigata d'uomini lo portarono di peso l'osteria, tutto scarmigliato e senza berretta, pallido dalla llera e dalla vergogna, chè non gli valse mai cosa che cesse, tra perchè quei Franzesi non lo intendevano, tra rchè io ancor conducendogli all' osteria sempre andaya lendomi della disavventura del poveretto, che fosse così mazzito.

LXXXIX. Or, come avemo detto, delle burle si poria rlar largamente; ma basti il replicare, che i lochi onde si vano sono i medesimi delle facezie. Degli esempii poi avemo infiniti, chè ogni di ne veggiamo; e tra gli

altri, molti piacevoli ne sono nelle Novelle del Boccaccie. come quelle che facevano Bruno e Buffalmacco al suo Calandrino ed a Maestro Simone, e molte altre di donne, che veramente sono ingeniose e belle. Molti uomini piacevoli di questa sorte ricordomi ancor aver conosciuti a miei di, e tra gli altri in Padoa uno scolar siciliano, chiamato Ponzio: il qual vedendo una volta un contadino che aveva un paro di grossi capponi, fingendo volergli comperare fece mercato con esso, e disse che andasse a casa seco, chè, oltre al prezzo, gli darebbe da far colazione : e così lo condusse in parte dove era un campanile, il quale è diviso dalla chiesa, tanto che andar vi si può d'intorno; e proprio ad una delle qualtro facce del campanile rispondeva una stradetta piccola. Ouivi Ponzio, avendo prima pensato ciò che far intendeva, disse al contadino: Io ho giocato questi capponi con un mio compagno, il qual dice che questa torre circonda ben quaranta piedi, ed io dico di no; e appunto allora quand' io ti trovai aveva comperato questo spago per misurarla; però, prima che andiamo a casa, voglio chiarirmi chi di noi abbia vinto: - e così dicendo, trassesi della manica quel spago, e diello da un capo in mano al contadino, e disse: Dà qua;e tolse i capponi, e prese il spago dall'altro capo; e, come misurar volesse, cominciò a circondar la torre, avendo prima fatto affermar il contadino e tener il spago dalla parte che era opposta a quella faccia che rispondeva nella stradetta; alla quale come esso fu giunto, così ficcò un chiodo nel muro, a cui annodò il spago; e lasciatolo in tal modo, cheto cheto se n'andò per quella stradetta coi capponi. Il contadino per buon spazio stette fermo aspettando pur che colui finisse di misurare; in ultimo, poi che più volte ebbe detto: Che fate voi tanto? - volse vedere, e trovò che quello che tenea lo spago non era Ponzio, ma era un chiodo fitto nel muro, il qual solo gli restò per pagamento dei capponi. Di questa sorte fece Ponzio infinite burle. Molti altri sono ancora stati uomini piacevoli di tal maniera, come il Gonella, il Meliolo in quei tempi, ed ora il nostro frate Mariano, e frate Serafino qui, e molti che tutti conoscete. Ed in vero, questo modo è lodevole in uomini che non facciano altra professione; ma le burle del Cortegiano par che si debbano allontanar un poco più dalla scurrilità. Deesi ancora guardar che le burle non passino alla barraria; come vedemo molti mali uomini che vanno per lo mondo con diverse astuzie per guadagnar denari, fingendo or una cosa ed or un'altra: e che non siano anco troppo acerbe; e sopra tutto aver rispetto e reverenza, così in questo come in tutte l'altre cose, alle donne, e massimamente dove intervenga offesa della onestà.—

XC. Allora il signor Gasparo, Per certo, disse, messer Bernardo, voi sete pur troppo parziale a queste donne. E Derche volete voi che più rispetto abbiano gli uomini alle donne, che le donne agli uomini? Non dee a noi forse esser Lanto caro l'onor nostro, quanto ad esse il loro? A voi pare adunque che le donne debban pungere e con parole e con beffe gli uomini in ogni cosa senza riservo alcuno, e gli uo-Dnini se ne stiano muti, e le ringrazino da vantaggio? - Rispose allor messer Bernardo: Non dico io che le donne non debbano aver nelle facezie e nelle burle quei rispetti agli nomini che avemo già detti: dico ben che esse possono con più licenza morder gli uomini di poca onestà, che non possono gli uomini mordere esse; e questo perchè noi stessi avemo fatta una legge, che in noi non sia vizio nè mancamento nè infamia alcuna la vita dissoluta, e nelle donne sia tanto estremo obbrobrio e vergogna, che quella di chi una volta si parla male, o falsa o vera che sia la calunnia che se le dà, sia per sempre vituperata. Però essendo il parlar dell'onestà delle donne tanto pericolosa cosa d'offenderle gravemente, dico che dovemo morderle in altro, e astenerci da questo: perchè pungendo la facezia o la burla troppo acerbamente, esce del termine che già avemo detto convenirsi a gentiluomo. -

XCI. Quivi, facendo un poco di pausa messer Bernardo, disse il signor Ottavian Fregoso ridendo: Il signor Gaspar potrebbe rispondervi, che questa legge che voi allegate che noi stessi avemo fatta non è forse così fuor di ragione come a voi pare; perchè essendo le donne animali imperfettissimi, e di poca o niuna dignità a rispetto degli uomini, biso-

gnava, poi che da sè non erano capaci di far atto alcuno virtuoso, che con la vergogna e timor d'infamia si ponesse loro un freno, che quasi per forza in esse introducesse qualche buona qualità; e parve che più necessaria loro fosse la continenza che alcuna altra, per aver certezza dei figlioli: onde è stato forza con tutti gl'ingegni ed arti e vie possibili far le donne continenti, e quasi conceder loro che in tutte l'altre cose siano di poco valore, e che sempre facciano il contrario di ciò che devriano. Però essendo lor licito far tutti gli altri errori senza biasimo, se noi le vorremo mordere di quei difetti i quali, come avemo detto, tutti ad esse sono conceduti, e però a loro non sono disconvenienti nè esse se ne curano, non moveremo mai il riso; perchè già voi avete detto che'l riso si move con alcune cose che son disconvenienti.—

XCII. Allor la signora Duchessa, In questo modo, disse, signor Ottaviano, parlate delle donne: e poi vi dolete che esse non v'amino? - Di questo non mi doglio io, rispose il signor Ottaviano, anzi le ringrazio, poichè con lo amarmi non m'obligano ad amar loro; ne parlo di mia opinione, ma dico che'l signor Gasparo potrebbe allegar queste ragioni. - Disse messer Bernardo: Gran guadagno in vero fariano le donne se potessero riconciliarsi con dui suoi tanto gran nemici, quanto siete voi e'l signor Gasparo. - Io non son lor nemico, rispose il signor Gaspano, ma voi siete ben nemico degli uomini; chè se pur volete che le donne non siano mordute circa questa onestà, dovreste mettere una legge ad esse ancor, che non mordessero gli uomini in quello che a noi così è vergogna, come alle donne la incontinenza. E perchè non fu così conveniente ad Alonso Carillo la risposta che diede alla signora Boadilla della speranza che avea di campar la vita, perchè essa lo pigliasse per marito; come a lei la proposta, che ognun che lo conoscea pensava che 'l Re lo avesse da far impiccare! E perchè non su così licito a Riciardo Minutoli gabbar la moglie di Filippello e farla venir a quel bagno, come a Beatrice far uscire del letto Egano suo marito, e fargli dare delle bastonate da Anichino, poi che un gran pezzo con lui giaciuta si fu? E

quell' altra che si lego lo spago al dito del piede, e fece creder al marito proprio non esser dessa? Poichè voi dite che quelle burle di donne nel Jovan Boccaccio son così ingeniose e belle.—

XCIII. Allora messer Bernardo ridendo, Signori, disse. essendo stato la parte mia solamente disputar delle facezie. io non intendo passar quel termine; e già penso aver detto, perchè a me non paja conveniente morder le donne nè in detti nè in fatti circa l'onestà, e ancor ad esse aver posto tegola, che non pungan gli uomini dove lor duole. Dico pen che delle burle e motti che voi, signor Gasparo, allecate, quello che disse Alonso alla signora Boadilla, avvenga he tocchi un poco la onestà, non mi dispiace, perchè è tiato assai da lontano, ed è tanto occulto che si può intenere semplicemente, di modo che esso potea dissimularlo, d affermare non l'aver detto a quel fine. Un altro ne disse l parer mio disconveniente molto: e questo fu, che passando i Reina davanti la casa pur della signora Boadilla, vide donso la porta tutta dipinta con carboni, di quegli animali isonesti che si dipingono per l'osterie in tante forme; ed ccostatosi alla Contessa di Castagneto, disse: Eccovi, Signo-1, le teste delle fiere che ogni giorno ammazza la signora loadilla alla caccia. - Vedete che questo, avvenga che sia igeniosa metafora, e ben tolta dai cacciatori, che hanno er gloria aver attaccate alle lor porte molte teste di fiere, ur è scurrile e vergognoso: oltra che non fu risposta; chè il spondere ha molto più del cortese, perchè par che l'uomo ia provocato; e forza è che sia all' improviso. Ma, tornando proposito delle burle delle donne, non dico io che faccian ene ad ingannar i mariti, ma dico che alcuni di quegl'inanni che recita Jovan Boccaccio delle donne son belli ed ngeniosi assai, e massimamente quelli che voi proprio vete detti. Ma, secondo me, la burla di Riciardo Minutoli assa il termine, ed è più acerba assai che quella di Bearice, chè molto più tolse Riciardo Minutoli alla moglie di 'ilippello, che non tolse Beatrice ad Egano suo marito; erchė Riciardo con quello inganno sforzo colei, e fecela ar di sè stessa quello che ella non voleva; e Beatrice

ingannò suo marito per far essa di sè stessa quello che le piaceva.

XCIV. Allor il signor Gasparo, Per niuna altra causa. disse, si può escusar Beatrice, eccetto che per amore; il che si deve così ammettere negli uomini, come nelle donne. - Allora messer Bernardo. In vero, rispose, grande escusazione d'ogni fallo portan seco le passioni d'amore; nientedimeno io per me giudico che un gentiluomo di valore il qual ami, debba, così in questo come in tutte l'altre cose, esser sincero e veridico: e se è vero che sia viltà e mancamento tanto abominevole l'esser traditore ancora contra un nemico, considerate quanto più si deve estimar grave tal errore contra persona che s'ami: ed io credo che ogni gentil innamorato toleri tante fatiche, tante vigilie, si sottoponga a tanti pericoli, sparga tante lacrime, usi tanti modi e vie di compiacere l'amata donna, non per acquistarne principalmente il corpo, ma per vincer la rocca di quell' animo, spezzare quei durissimi diamenti, scaldar que' freddi ghiacci, che spesso ne' delicati petti stanno di queste donne; e questo credo sia il vero e sodo piacere, e'l fine dove tende la intenzione d'un nobil core: e certo io per me amérei meglio, essendo innamorato, conoscer chiaramente che quella a cui io servissi mi redamasse di core e m'avesse donato l'animo, senza averne mai altra satisfazione, che goderla ed averne ogni copia contra sua voglia: chè in tal caso a me pareria esser patrone d'un corpo morto. Però quelli che conseguono i suoi desiderii per mezzo di queste burle, che forse piuttosto tradimenti che burle chiamar si poriano, fanno ingiuria ad altri: nè con tutto ciò han quella satisfazione che in amor desiderar si deve. possedendo il corpo senza la volontà. Il medesimo dico d'alcun' altri, che in amore usano incantesmi, malie, e talor forza, talor sonniferi, e simili cose; e sappiate, che li doni ancora molto diminuiscono i piaceri d'amore, perché l'uomo può star in dubio di non essere amato, ma che quella donna faccia dimostrazion d'amarlo per trarne utilità. Però vedete gli amori di gran donne essere estimati. perchè par che non possano proceder d'altra causa che da proprio e vero amore, nè si dee credere che una gran signora mai dimostri amare un suo minore, se non l'ama

1

.6

å. ₫.

5

E

ŧ

XCV. Allor il signor GASPAR. Io non nego, rispose, che la intenzione, le fatiche e i pericoli degl'innamorati non debbano aver principalmente il fin suo indrizzato alla vittoria dell'animo più che del corpo della donna amata: ma dico che questi inganni, che voi negli uomini chiamate tradimenti e nelle donne burle, son ottimi mezzi per giugnere a questo fine. perché sempre chi possede il corpo delle donne è ancora signor dell'animo: e, se ben vi ricorda, la moglie di Filippello, dopo tanto rammarico per lo inganno fattole da Riciardo, conoscendo quanto più saporiti fossero i basci dell'amante che quei del marito, voltata la sua durezza in dolce amore verso Riciardo, tenerissimamente da quel giorno inanzi l'amò. Eccovi che quello che non aveva potuto far il sollicito frequentare, i doni, e tant'altri segni così lungamente dimostrati, in poco d'ora fece lo star con lei. Or vedete che pur questa burla, o tradimento, come vogliate dire, fa buona via per acquistar la rôcca di quell' animo. - Allora messer Bernardo, Voi, disse, fate un presupposto falsissimo: chè se.le donne dessero sempre l'animo a chi lor tiene il corpo, non se ne trovaria alcuna che non amasse il marito più che altra persona del mondo; il che si vede in contrario. Ma Jovan Boccaccio era, come sete ancor voi, a gran torto nemico delle donne. -

XCVI. Rispose il signor Gaspar: Io non son già lor nemico; mà ben pochi uomini di valor si trovano, che generalmente tengan conto alcuno di donne, se ben talor per qualche suo disegno mostrano il contrario. — Rispose allora messer Bennardo: Voi non solamente fate ingiuria alle donne, ma ancor a tutti gli uomini che l'hanno in reverenza; nientedimeno io, come ho detto, non voglio per ora uscir del mio primo proposito delle burle, ed entrar in impresa così difficile, come sarebbe il difender le donne contra voi, che sete grandissimo guerriero: però darò fine a questo mio ragionamento, il qual forse è stato molto più lungo che non bisognava, ma certo men piacevole che voi non aspettavate. E poi ch' io veggio le donne starsi così chete, e sopportar le

ingiurie da voi così pazientemente come fanno, estimarò de mo inanzi esser vera una parte di quello che ha detto il si gnor Ottaviano, cioè che esse non si curano che di lor si detto male in ogni altra cosa, pur che non siano mordute de poca onestà. — Allora una gran parte di quelle donne, ber averle la signora Duchessa fatto così cenno, si levarome in piedi, e ridendo tutte corsero verso il signor Gasparo, come per dargli delle busse, e farne come le Baccanti d'Orfeo, tuttavia dicendo: Ora vedrete, se ci curiamo che di noi si dica male. —

XCVII. Così, tra per le risa, tra per lo levarsi ognun in piedi, parve che 'l sonno, il quale omai occupava gli occhi e l'animo d'alcuni, si partisse: ma il signor Gasparo cominciò a dire: Eccovi, che per non aver ragione voglion valers della forza, ed a questo modo finire il ragionamento, dandoci, come si suol dire, una licenza bracciesca. - Allor, Non vi verrà fatto, rispose la signora Emilia; che, poichè avete veduto messer Bernardo stanco del lungo ragionare, avete cominciato a dir tanto mal delle donne, con opinione di non aver chi vi contradica; ma noi metteremo in campo un cavalier più fresco, che combatterà con voi, acciò che l'error vostro non sia così lungamente impunito. -- Così, rivoltandosi al Magnifico Juliano, il qual fin allora poco parlato avea, disse: Voi sete estimato protettor dell'onor delle donne; però adesso è tempo che dimostriate non aver acquistato questo nome falsamente: e se per lo adietro di tal professione avele maj avuto remunerazione alcuna, ora pensar dovete, reprimendo così acerbo nemico nostro, d'obligarvi molto più tutte le donne, e tanto, che, avvenga che mai non si faccia altro che pagarvi, pur l'obligo debba sempre restar vivo, nè mai si possa finir di pagare. -

XCVIII. Allora il Magnifico Juliano, Signora mia, rispose, parmi che voi facciate molto onore al vostro nemico, e pochissimo al vostro difensore; perchè certo insin a qui niuna cosa ha detta il signor Gasparo contra le donne, che messer Bernardo non gli abbia ottimamente risposto; e credo che ognun di noi conosca, che al Cortegiano si convien aver grandissima reverenza alle donne, e che chi è discreto e cor-

tese non deve mai pungerle di poca onestà, nè scherzando nè da dovero: però il disputar questa così palese verità è quasi un metter dubio nelle cose chiare. Parmi ben che 'l signor Ottaviano sia un poco uscito de' termini, dicendo che le donne sono animali imperfettissimi, e non capaci di far atto alcuno virtuoso, e di poca o niuna dignità a rispetto dezli uomini: e perchė spesso si dà fede a coloro che hanno rnolta autorità, se ben non dicono così compitamente il vero, ed ancor quando parlano da beffe, hassi il signor Gaspar Lasciato indur dalle parole del signor Ottaviano a dire che sali uomini savii d'esse non tengon conto alcuno: il che è falsissimo; anzi, pochi uomini di valore ho io mai conosciuti. che non amino ed osservino le donne: la virtù delle quali, e conseguentemente la dignità, estimo io che non sia punto inferior a quella degli uomini. Nientedimeno, se si avesse da venire a questa contenzione, la causa delle donne averebbe grandissimo disfavore; perchè questi signori hanno formato un Cortegiano tanto eccellente, e con tante divine condizioni, che chi averà il pensiero a considerarlo tale, imaginerà i meriti delle donne non poter aggiungere a quel termine. Ma, se la cosa avesse da esser pari, bisognarebbe prima che un tanto ingenioso e tanto eloquente quanto sono il conte Ludovico e messer Federico, formasse una Donna di Palazzo con tutte le perfezioni appartenenti a donna, così come essi banno formato il Cortegiano con le perfezioni appartenenti ad nomo; ed allor se quel che difendesse la lor causa fosse d'ingegno e d'eloquenza mediocre, penso che, per esser ajutato dalla verità, dimostreria chiaramente, che le donne son così virtuose come gli uomini.—Rispose la signora Emiua: Anzi molto più: e che così sia, vedete che la virtù è femina, e'l vizio maschio, -

XCIX. Rise allor il signor Gasparo, e voltatosi a messer Nicolò Frigio, Che ne credete voi, Frigio? — disse. Rispose il Frigio: Io ho compassione al signor Magnifico, il quale, ingannato dalle promesse e lusinghe della signora Emilia, è incorso in errore di dir quello di che io in suo servizio mi vergogno. — Rispose la signora Emilia, pur ridendo: Ben vi vergognarete voi di voi stesso quando vedrete il signor Ga-

sparo, convinto, confessar il suo e'l vostro errore, e domandar quel perdono, che noi non gli vorremo concedere. -Allora la signora Duchessa: Per esser l'ora molto tarda, voglio, disse, che differiamo il tutto a domani: tanto più perchè mi par ben fatto pigliar il consiglio del signor Magnifico: cioè che, prima che si venga a questa disputa, così si formi una Donna di Palazzo con tutte le perfezioni, come hanno formato questi signori il perfetto Cortegiano. - Signora, disse allor la signora Emilia, Dio voglia che noi non ci abbattiamo a dar questa impresa a qualche congiurato col signor Gasparo, che ci formi una Cortegiana che non sappia far altro che la cucina e filare. - Disse il Frigio: Ben è questo il suo proprio officio. - Allor la signora Duchessa, Io voglio, disse, confidarmi del signor Magnifico, il qual, per esser di quello ingegno e giudicio che son certa, imaginerà quella perfezion maggiore che desiderar si può in donna, ed esprimeralla ancor ben con le parole, e così averemo che opporre alle false calunnie del signor Gasparo. —

C. Signora mia, rispose il Magnifico, io non so come buon consiglio sia il vostro, impormi impresa di tanta importanza, ch' io in vero non mi vi sento sufficiente; nè sono io come il Conte e messer Federico, i quali con la eloquenza sua hanno formato un Cortegiano che mai non fu nè forse può essere. Pur se a voi piace ch' io abbia questo carico. sia almen con quei patti che hanno avuti quest'altri signori; cioè che ognun possa dove gli parerà contradirmi, ch'io questo estimarò non contradizione, ma ajuto; e forse col correggere gli errori miei, scoprirassi quella perfezion della Donna di Palazzo, che si cerca. - Io spero, rispose la signora Duchessa, che 'l vostro ragionamento sarà tale, che poco vi si potrà contradire. Sicchè, mettete pur l'animo a questo sol pensiero, e formateci una tal donna, che questi nostri avversarii si vergognino a dir ch' ella non sia pari di virtù al Cortegiano: del quale ben sarà che messer Federico non ragioni più, chè pur troppo l'ha adornato, avendogli massimamente da esser dato paragone d'una donna. - A me, Signora, disse allor messer Federico, ormai poco o niente avanza che dir sopra il Cortegiano; e quello che penato aveva, per le facezie di messer Bernardo m' è uscito di nente. — Se così è, disse la signora Duchessa, dimani riduzendoci insieme a buon' ora, aremo tempo di satisfar all'una cosa e l'altra. — E, così detto, si levarono tutti in piedi; e, presa riverentemente licenza dalla signora Duchessa, ciascun i fa alla stanza sua.

## IL TERZO LIBRO DEL CORTEGIANO

DEL CONTE BALDESAR CASTIGLIONE

A MESSER ALFONSO ARIOSTO.

I. Leggesi che Pitagora sottilissimamente e con bel modo trovò la misura del corpo d'Ercole; e questo, che sapendosi, quel spazio nel quale ogni cinque anni si celebravan i giochi Olimpici in Acaja presso Elide inanzi al tempio di Giove Olimpico esser stato misurato da Ercole, e fatto un stadio di seicento e venticinque piedi, de' suoi proprii; e gli altri stadii, che per tutta Grecia dai posteri poi furono instituiti, esser medesimamente di seicento e venticinque piedi, ma con tutto ciò alquanto più corti di quello: Pitagora facilmente conobbe a quella proporzion quanto il piè d'Ercole fosse stato maggior degli altri piedi umani; e così, intesa la misura del piede, a quella comprese, tutto 'l corpo d'Ercole tanto esser stato di grandezza superiore agli altri uomini proporzionalmente, quanto quel stadio agli altri stadii. Voi adunque, messer Alfonso mio, per la medesima ragione da questa piccol parte di tutto 'l corpo potete chiaramente conoscer quanto la corte d'Urbino fosse a tutte l'altre della Italia superiore, considerando quanto i giochi, li quali son ritrovati per recrear gli animi affaticati dalle faccende più ardue, fossero a quelli che s'usano nell'altre corti della Italia superiori. E se queste eran tali, imaginate quali eran poi l'altre operazion virtuose, ov'eran gli animi intenti e totalmente dediti; e di questo io confidentemente ardisco di parlare con speranza d'esser creduto, non laudando cose tanto

inliche che mi sia licito fingere, e possendo approvar quant'io ragiono col testimonio di molti uomini degni di ede, che vivono ancora, e presenzialmente hanno veduto e conosciuto la vita e i costumi che in quella casa fiorirono un empo; ed io mi tengo obligato, per quanto posso, di sforarmi con ogni studio vendicar dalla mortal oblivione questa :hiara memoria, e scrivendo farla vivere negli animi dei osteri. Onde forse per l'avvenire non mancherà chi per juesto ancor porti invidia al secol nostro; chè non è alcun he legga le maravigliose cose degli antichi, che nell' animo uo non formi una certa maggior opinion di coloro di chi si crive, che non pare che possano esprimer quei libri, avenga che divinamente siano scritti. Così noi desideramo he tutti quelli, nelle cui mani verrà questa nostra fatica, se ur mai sarà di tanto favor degna che da nobili cavalieri e alorose donne meriti esser veduta, presumano e per fermo ngano, la Corte d'Urbino esser stata molto più eccellente l ornata d'uomini singolari, che noi non potemo scrivendo primere: e se in noi fosse tanta eloquenza, quanto in essi a valore, non aremmo bisogno d'altro testimonio per far ie alle parole nostre fosse da quelli che non l'hanno veduto ito piena fede.

man

II. Essendosi adunque ridotta il seguente giorno all' ora onsueta la compagnia al solito loco, e postasi con silenzio sedere, rivolse ognun gli occhi a messer Federico ed al agnifico Juliano, aspettando qual di lor desse principio a gionare. Onde la Signora Duchessa, essendo stata alquanto neta, Signor Magnifico, disse, ognun desidera veder questa ostra Donna ben ornata; e se non ce la mostrate di tal odo che le sue bellezze tutte si veggano, estimaremo che siate geloso. — Rispose il Magnifico: Signora, se io la nessi per bella, la mostrarei senza altri ornamenti, e di iel modo che volse veder Paris le tre Dee; ma se queste onne, che pur lo sanno fare, non mi ajutano ad acconciar-. io dubito che non solamente il Signor Gasparo e'l Frigio. a tutti quest'altri signori aranno giusta causa di dirne ale. Però, mentre che ella sta pur in qualche opinion di belzza, forse sarà meglio tenerla occulta, e veder quello che

avanza a messer Federico a dir del Cortegiano, che senza dubio è molto più bello che non può esser la mia Donna. -Ouello ch' io mi aveva posto in animo, rispose messer Froz-RICO, non è tanto appartenente al Cortegiano, che non si possa lasciar senza danno alcuno; anzi è quasi diversa materia da quella che sin qui s'è ragionata. - E che cosa è egli adunque? - disse la signora Duchessa. Rispose messer FEDERICO: Io m' era deliberato, per quanto poteva, di chiarir le cause di queste compagnie ed ordini di cavalieri fatti da gran principi sotto diverse insegne: com' è quel di San Michele nella casa di Francia; quel del Gartier, che è sollo il nome di San Giorgio, nella casa d'Inghilterra: il Toison d'oro in quella di Borgogna: ed in che modo si diano queste dignità, e come se ne privino quelli che lo meritano: onde siano nate, chi ne siano stati gli autori, ed a che fine l'abbiano instituite: perchè pur nelle gran corti son questi cavalieri sempre onorati. Pensava ancor, se'l tempo mi fosse bastato, oltre alla diversità de' costumi che s' usano nelle corti de' principi cristiani nel servirgli, nel festeggiare, e farsi vedere nei spettacoli publici, parlar medesimamente qualche cosa di quella del Gran Turco, ma molto più particolarmente di quella del Sofi re di Persia: chè, avendo io inteso da mercatanti che lungamente son stati in quel paese, gli uomini nobili di là esser molto valorosi e di gentil costumi, ed usar nel conversar l'un con l'altro, nel servir donne. ed in tutte le sue azioni molta cortesia e molta discrezione, e, quando occorre, nell'arme, nei giochi e nelle feste molta grandezza, molta liberalità e leggiadria, sonomi dilettato di saper quali siano in queste cose i modi di che essi più s'appressano, in che consisteno le lor pompe ed attilature d'abiti e d'arme; in che siano da noi diversi ed in che conformi; che maniera d'intertenimenti usino le lor donne, e con quanta modestia favoriscano chi le serve per amore. Ma invero non è ora conveniente entrar in questo ragionamento, essendovi massimamente altro che dire, e molto più al nostro proposito che questo. ---

III. Anzi, disse il signor Gasparo, e questo e molte altre cose son più al proposito, che 'l formar questa Donna di 'alazzo: atteso che le medesime regole che son date per lo ortegiano, servono ancor alla Donna: perchè così deve ella ver rispetto ai tempi e lochi, ed osservar, per quanto comorta la sua imbecillità, tutti quegli altri modi di che tanto de ragionato, come il Cortegiano. E però in loco di questo. on sarebbe forse stato male insegnar qualche particolarità i quelle che appartengono al servizio della persona del Prinipe, che pur al Cortegian si convien saperle, ed aver grazia i farle: o veramente dir del modo che s'abbia a tener neli esercizii del corpo, e come cavalcare, maneggiar l'arme, ottare, ed in che consiste la difficoltà di queste operazioni. Disse allor la signora Duchessa ridendo: I Signori non si ervono alla persona di così eccellente Cortegiano, come è uesto: gli esercizii poi del corpo, e forze e destrezze della ersona, lasciaremo che messer Pietro Monte nostro abbia gra d'insegnar, quando gli parerà tempo più commodo: erche ora il Magnifico non ha da parlar d'altro che di quela Donna, della qual parmi che voi già cominciate aver aura, e però vorreste farci uscir di proposito. - Rispose il aigio: Certo è, che impertinente e fuor di proposito è ora parlar di donne, restando massimamente ancora che dire el Cortegiano, perchè non si devria mescolar una cosa con altra. - Voi sete in grande errore, rispose messer CESAR ONZAGA: perchè come corte alcuna, per grande che ella a, non può aver ornamento o splendore in sè nè allegria ınza donne, nè Cortegiano alcun essere aggraziato, piaceole o ardito, nè fa mai opera leggiadra di cavalleria, se non iosso dalla pratica e dall' amore e piacer di donne: così anora il ragionar del Cortegiano è sempre imperfettissimo, ele donne, interponendovisi, non danno lor parte di quella razia, con la quale fanno perfetta ed adornano la Cortegiaia. - Rise il signor Ottaviano, e disse: Eccovi un poco di uell' esca che fa impazzir gli uomini.-

IV. Allor il signor Magnifico, voltatosi alla signora uchessa, Signora, disse, poichè pur così a voi piace, io irò quello che m'occorre, ma con grandissimo dubio di non alisfare; e certo molto minor fatica mi saria formar una Sipora che meritasse esser regina del mondo, che una per-

fetta Cortegiana: perchè di questa non so io da che pigliame lo esempio: ma della regina non mi bisogneria andar tropo lontano, e solamente basteriami imaginar le divine condizioni d'una Signora ch'io conosco, e, quelle contemplando, indrizzar tutti i pensier miei ad esprimer chiaramente con le parole quello che molti veggon con gli occhi; e quando altro non potessi, lei nominando solamente, avrei satisfatto all'obligo mio. - Disse allora la signora Duchessa: Non uscite dei termini, signor Magnifico, ma attendete all'ordine dato, e formate la Donna di Palazzo, acciò che questa così nobil Signora abbia chi possa degnamente servirla. -- Seguitò il MAGNIFICO: Io adunque, Signora, acciò che si vegga che i comandamenti vostri possono indurmi a provar di far quello ancora ch' io non so fare, dirò di questa Donna eccellente come io la vorrei; e formata ch'io l'averò a modo mio. non potendo poi averne altra, terrolla come mia a guisa di Pigmalione. E perchè il signor Gaspar ha detto, che le medesime regole che son date per lo Cortegiano, serveno ancor alla Donna: io son di diversa opinione; chè, benchè alcune qualità siano communi, e così necessarie all'uomo come alla donna, sono poi alcun'altre che più si convengono alla donna che all'uomo, ed alcune convenienti all'uomo, dalle quali essa deve in tutto esser aliena. Il medesimo dico degli esercizii del corpo; ma sopra tutto parmi che nei modi, maniere, parole, gesti, portamenti suoi, debba la donna essere molto dissimile dall' uomo: perchè come ad esso conviene mostrar una certa virilità soda e ferma, così alla donna sta ben aver una tenerezza molle e delicata, con maniera in ogni suo movimento di dolcezza feminile, che nell'andar e stare e dir ciò che si voglia sempre la faccia parer donna, senza similitudine alcuna d'uomo. Aggiungendo adunque questa avvertenza alle regole che questi signori hanno insegnato al Cortegiano, penso ben che di molte di quelle ella debba potersi servire, ed ornarsi d'ottime condizioni, come dice il signor Gaspar; perchè molte virtù dell'animo estimo io che siano alla donna necessarie così come all' uomo; medesimamente la nobilità, il fuggire l'affettazione, l'esser aggraziata da natura in tutte l'operazion sue, l'esser di buoni costumi.

ingeniosa, prudente, non superba, non invidiosa, non maledica. non vana, non contenziosa, non inetta, sapersi guadagnar e conservar la grazia della sua Signora e di tutti gli altri, far bene ed aggraziatamente gli esercizii che si convengono alle donne. Parmi ben che in lei sia poi più necessaria la bellezza che nel Cortegiano, perchè in vero molto manca a quella donna a cui manca la bellezza. Deve ancor esser più circonspetta, ed aver più riguardo di non dar occasion che di sè si dica male, e far di modo che non solamente non sia macchiata di colpa, ma nè anco di sospizione, perchè la donna non ha tante vie da difendersi dalle false calunnie, come ha l'uomo. Ma perchè il conte Ludovico ha esplicato molto minutamente la principal profession del Cortegiano, ed ha voluto ch' ella sia quella dell' arme: parmi ancora conveniente dir, secondo il mio giudicio, qual sia quella della Donna di Palazzo: alla qual cosa quando io averò satisfatto, pensarommi d'esser uscito della maggior parte del mio debito.

V. Lasciando adunque quelle virtù dell'animo che le hanno da esser communi col Cortegiano, come la prudenza, la magnanimità, la continenza, e molte altre; e medesimamente quelle condizioni che si convengono a tutte le donne, come l'esser buona e discreta, il saper governar le facoltà del marito e la casa sua e i figlioli quando è maritata, e tutte quelle parti che si richieggono ad una buona madre di famiglia: dico, che a quella che vive in corte parmi convenirsi sopra ogni altra cosa una certa affabilità piacevole, per la qual sappia gentilmente intertenere ogni sorte d'uomo con ragionamenti grati ed onesti, ed accommodati al tempo e loco, ed alla qualità di quella persona con cui parlerà, accompagnando coi costumi placidi e modesti, e con quella onestà che sempre ha da componer tutte le sue azioni, una pronta vivacità d'ingegno, donde si mostri aliena da ogni grosseria: ma con tal maniera di bontà, che si faccia estimar non men pudica, prudente ed umana, che piacevole, arguta e discreta: e però le bisogna tener una certa mediocrità difficile, e quasi composta di cose contrarie, e giugner a certi termini appunto, ma non passargli. Non deve adunque que-

sta Donna, per volersi far estimar buona ed onesta, esse tanto ritrosa e mostrar tanto d'aborrire e le compagnie e i ragionamenti ancor un poco lascivi, che ritrovandovisi se ne levi : perchè facilmente si poria pensar ch'ella fingesse d'esser tanto austera per nascondere di sè quello ch'ella dubitasse ch'altri potesse risapere; e i costumi così selvatichi son sempre odiosi. Non deve tampoco, per mostrar d'esse libera e piacevole, dir parole disoneste, nè usar una cert domestichezza intemperata e senza freno, e modi da far cre der di sè quello che forse non è; ma ritrovandosi a tai ragionamenti, deve ascoltargli con un poco di rossore e vergogna. Medesimamente fuggir un errore, nel quale jo k veduto incorrer molte; che è, il dire ed ascoltare volentier chi dice mal d'altre donne : perchè quelle che, udendo narrar modi disonesti d'altre donne, se ne turbano e mostrano non credere, ed estimar quasi un mostro che una donni sia impudica, danno argomento che, parendo lor quel difetto tanto enorme, esse non lo commettano; ma quelle che van sempre investigando gli amori dell'altre, e gli narrano così minutamente e con tanta festa, par che lor n'abbianc invidia, e che desiderino che ognun lo sappia, acciò che il medesimo ad esse non sia ascritto per errore; e cosi vengon in certi risi, con certi modi, che fanno testimonio che allor senton sommo piacere. E di qui nasce che gli uomini, benchè paja che le ascoltino volentieri, per lo più delle volte le tengono in mala opinione, ed hanno lor pochissimo riguardo, e par loro che da esse con que' modi siano invitati a passar più avanti, e spesso poi scorrono a termini che dan loro meritamente infamia, ed in ultimo le estimano così poco, che non curano il lor commercio, anzi le hanno in fastidio: e, per contrario, non è uomo tanto procace ed insolente, che non abbia riverenza a quelle che sono estimate buone ed oneste; perchè quella gravità temperata di sapere e bontà è quasi un scudo contra la insolenza e bestialità dei crosontuosi; onde si vede che una parola, un riso, un atto di henivolenza, per minimo ch' egli sia, d' una donna onesta, è più apprezzato da ognuno, che tutte le demostrazioni e carezze di quelle che così senza riservo mostran poca vergogna; e

se non sono impudiche, con quei risi dissoluti, con la loquazità, insolenza, e tai costumi scurrili, fanno segno d'essere.

VI. E perchè le parole sotto le quali non è subjetto di qualche importanza son vane e puerili, bisogna che la Donna di Palazzo, oltre al giudicio di conoscere la qualità di colui con cui parla, per intertenerlo gentilmente, abbia notizia di molte cose; e sappia, parlando, elegger quelle che sono a proposito della condizion di colui con cui parla, e sia cauta in non dir talor non volendo parole che lo offendano. Si guardi, laudando sè stessa indiscretamente, ovvero con l'esser troppo prolissa, non gli generar fastidio. Non vada mescolando nei ragionamenti piacevoli e da ridere cose di gravità, nè meno nei gravi facezie e burle. Non mostri inettamente di saper quello che non sa, ma con modestia cerchi d'onorarsi di quello che sa, fuggendo, come si è detto l'affettazione in ogni cosa. In questo modo sarà ella ornata di buoni costumi, e gli esercizii del corpo convenienti a donna farà con suprema grazia, e i ragionamenti suoi saranno copiosi, e pieni di prudenza, onestà e piacevolezza; e così sarà essa non solamente amata ma reverita da tutto 'l mondo, e forse degna d'esser agguagliata a questo gran Cortegiano, così delle condizioni dell'animo come di quelle del corpo.-

VII. Avendo insin qui detto il Magnifico, si tacque, e stette sopra di sè, quasi come avesse posto fine al suo ragionamento. Disse allora il signor Gasparo: Voi avete veramente, signor Magnifico, molto adornata questa Donna, e fattola di eccellente condizione: nientedimeno parmi che vi siate tenuto assai al generale, e nominato in lei alcune cose tanto grandi, che credo vi siate vergognato di chiarirle; e più presto le avete desiderate, a guisa di quelli che bramano talor cose impossibili e sopranaturali, che insegnate. Però vorrei che ci dichiariste un poco meglio quai siano gli esercizii del corpo convenienti a Donna di Palazzo, e di che modo ella debba intertenere, e quai sian queste molte cose di che voi dite che le si conviene aver notizia; e se la prudenza, la magnanimità, la continenza, e quelle molte altre virtù che avete detto, intendete che abbian ad ajutarla sola-

mente circa il governo della casa, dei figlioli e della famiglia; il che però voi non volete che sia la sua prima professione: o veramente allo intertenere, e far aggraziatamente questi esercizii del corpo: e per vostra fè guardate a non mettere queste povere virtù a così vile officio. che abbiano da vergognarsene. - Rise il Magnifico, e disse: Pur non potete far, signor Gasparo, che non mostriate mal animo verso le donne: ma in vero a me pareva aver detto assai, e massimamente presso a tali auditori; chè non penso già che sia alcun qui che non conosca, che, circa gli esercizii del corpo, alla donna non si convien armeggiare, cavalcare, giocare alla palla, lottare, e molte altre cose che si convengono agli uomini. — Disse allora l'Unico Aretino: Appresso gli antichi s' usava che le donne lottavano nude con gli uomini; ma noi avemo perduta questa buona usanza insieme con molt' altre. - Soggiunse messer Cesare Gonzaga: Edio a' miei di ho veduto donne giocare alla palla, maneggiar l'arme, cavalcare, andare a caccia, e far quasi tutti gli esercizii che possa fare un cavaliero.

VIII. Rispose il Magnifico: Poi ch'io posso formar questa Donna a modo mio, non solamente non voglio ch'ella usi questi esercizii virili così robusti ed asperi, ma voglio che quegli ancora che son convenienti a donna faccia con riguardo, e con quella molle delicatura che avemo detto convenirsele; e però nel danzar non vorrei vederla usar movimenti troppo gagliardi e sforzati, nè meno nel cantar o sonar quelle diminuzioni forti e replicate, che mostrano più arte che dolcezza: medesimamente gl'instrumenti di musica che ella usa, secondo me, debbono esser conformi a questa intenzione. Imaginatevi come disgraziata cosa saria veder una donna sonare tamburi, piffari o trombe, o altri tali instrumenti; e questo perchè la loro asprezza nasconde e leva quella soave mansuetudine, che tanto adorna ogni atto che faccia la donna. Però quando ella viene a danzar o far musica di che sorte si sia, deve indurvisi con lasciarsene alquanto pregare, e con una certa timidità, che mostri quella nobile vergogna che è contraria della impudenza. Deve ancor accommodar gli abiti a questa intenzione, e vestirsi di sorte, che non paja vana e leggiera. Ma perchè alle donne è licito e debito aver più cura della hellezza che agli uomini, e diverse sorti sono di bellezza; deve questa donna aver giudicio di conoscer quai sono quegli abiti che le accrescon grazia, e più accommodati a quegli esercizii ch' ella intende di fare in quel punto, e di quelli servirsi: e conoscendo in sè una bellezza vaga ed allegra, deve ajutarla coi movimenti, con le parole e con gli abiti, che tutti tendano allo allegro; così come un' altra, che si senta aver maniera mansueta e grave, deve ancor accompagnarla coi modi di quella sorte, per accrescer quello che è dono della natura. Così essendo un poco più grassa o più magra del ragionevole, o bianca o bruna, ajutarsi con gli abiti, ma dissimulatamente più che sia possibile; e tenendosi delicata e polita, mostrar sempre di non mettervi studio o diligenza alcuna.

IX. E perchè il signor Gasparo domanda ancor, quai siano queste molte cose di che ella deve aver notizia, e di che modo intertenere, e se le virtù deono servire a questo intertenimento; dico che voglio che ella abbia cognizion di ciò che questi signori han voluto che sappia il Cortegiano: e li quelli esercizii che avemo detto che a lei non si convengo-10. voglio che ella n'abbia almen quel giudicio che possono tver delle cose coloro che non le oprano: e questo per saper audare ed apprezzar i cavalieri più e meno, secondo i merii. E per replicar in parte in poche parole quello che già s'è letto, voglio che questa Donna abbia notizia di lettere, di nusica, di pittura, e sappia danzar e festeggiare; accomparnando con quella discreta modestia e col dar buona opinion li se ancora le altre avvertenze che son state insegnate al lortegiano. E così sarà nel conversare, nel ridere, nel gioare, nel motteggiare, in somma in ogni cosa, gratissima; d intertenerà accommodatamente, e con motti e facezie onvenienti a lei, ogni persona che le occorrerà. E benchè a continenza, la magnanimità, la temperanza, la fortezza l'animo, la prudenza e le altre virtú paja che non imporino allo intertenere, io voglio che di tutte sia ornata, non anto per lo intertenere, benché però ancor a questo possono ervire, quanto per esser virtuosa, ed aceiò che queste virtù

la faccian tale che meriti esser onorata, e che ogni sua operazion sia di quelle composta.—

X. Maravigliomi pur, disse allora ridendo il signor Ga-SPAR, che poichè date alle donne e le lettere e la continenza e la magnanimità e la temperanza, che non vogliate apcor che esse governino le città, e faccian le leggi, e conducano gli eserciti: e gli uomini si stiano in cucina o a filare. - Rispose il Magnifico, pur riderido: Forse che questo ancora non sarebbe male: - poi soggiunse: Non sapete vei che Platone, il quale in vero non era molto amico delle done, dà loro la custodia della città; e tutti gli altri officii marziali dà agli uomini? Non credete voi che molte se ne trovassero, che saprebbon così ben governar le città e gli eserciti, come si faccian gli uomini? Ma io non ho lor dati questi officii, perchè formo una Donna di Palazzo, non una Regina, Conosco ben che voi vorreste tacitamente rinovar quella falsa calunnia, che jeri diede il signor Ottaviano alle donne; cioè, che siano animali imperfettissimi, e non capaci di far atto alcun virtuoso, e di pochissimo valore e di niuna dignità, a rispetto degli uomini: ma in vero ed esso e voi sareste in grandissimo errore se pensaste questo. -

XI. Disse allora il signor GASPAR: Io non voglio rinovar le cose già dette, ma voi ben vorreste indurmi a dir qualche parola che offendesse l'animo di queste signore, per farmele nemiche, così come voi col lusingarle falsamente volete guadagnar la loro grazia. Ma esse sono tanto discrete sopra le altre, che amano più la verità, ancora che non sia tanto in suo favore, che le laudi false; nè hanno a male, che altri dica che gli uomini siano di maggior dignità, e confessaranno che voi avete detto gran miracoli, ed attribuito alla Donna di Palazzo alcune impossibilità ridicole, e tante virtù, che Socrate e Catone e tutti i filosofi del mondo vi sono per niente; chè, a dir pur il vero, maravigliomi che non abbiate avuto vergogna a passar i termini di tanto. Chè ben bastar vi dovea far questa Donna di Palazzo bella, discreta, onesta, affabile, e che sapesse intertenere, senza incorrere in infamia, con danze, musiche, giochi, risi, motti, e l'altre cose che ogni di vedemo che s' usano in corte; ma il vo-

lerle dar cognizion di tutte le cose del mondo, ed attribuirle quelle virtù che così rare volte si son vedute negli nomini. ancora nei secoli passati, è una cosa che nè sopportare nè appena ascoltar si può. Che le donne siano mo animali imperfetti, e per conseguente di minor dignità che gli uomini. e non capaci di quelle virtù che sono essi, non voglio io altrimenti affermare, perchè il valor di queste signore bastaria a farmi mentire: dico ben che uomini sapientissimi hanno lasciato scritto che la natura, perciò che sempre intende e disegna far le cose più perfette, se potesse, produrria continuamente uomini; e quando nasce una donna, è difetto o error della natura, e contra quello che essa vorrebbe fare: cone si vede ancor d'uno che nasce cieco, zoppo, o con rualche altro mancamento, e negli arbori molti frutti che ion maturano mai: così la donna si può dire animal prodotto sorte e per caso; e che questo sia, vedete l'operazion del-'nomo e della donna, e da quelle pigliate argomento della erfezion dell' uno e dell' altro. Nientedimeno, essendo queti difetti delle donne colpa di natura che l' ha prodotte tali. on devemo per questo odiarle, nè mancar di aver loro quel ispetto che vi si conviene: ma estimarle da più di quello he elle si siano, parmi error manifesto. -

XII. Aspettava il Magnifico Juliano che 'l signor Gasparo seguitasse più oltre; ma vedendo che già tacea, disse: Della imperfezion delle donne parmi che abbiate addotto una reddissima ragione: alla quale, benchè non si convenga forse ra entrar in queste sottilità, rispondo, secondo il parer di chi sa e secondo la verità, che la sostanza in qualsivoglia cosa non può in sè ricevere il più o il meno: chè, come niun sasso può esser più perfettamente sasso che un altro quanto alla esenza del sasso, ne un legno più perfettamente legno che 'altro, così un uomo non può essere più perfettamente uono che l'altro; e conseguentemente non sarà il maschio più perfetto che la femina, quanto alla sostanza sua formale, perchè l'uno e l'altro si comprende sotto la specie dell'uomo, e ruello in che l'uno dall'altro son differenti è cosa accidenale, e non essenziale. Se mi direte adunque che l'uomo sia più perfetto che la donna, se non quanto alla essenza, almen

quanto agli accidenti; rispondo, che questi accidenti bisogna che consistano o nel corpo o nell'animo: se nel corpo, per esser l'uomo più robusto, più agile, più leggiero, o più tolerante di fatiche, dico che questo è argomento di pochissima perfezione, perchè tra gli uomini medesimi quelli che hanne queste qualità più che gli altri non son per quelle più estimati; e nelle guerre, dove son la maggior parte delle opere laboriose e di forza, i più gagliardi non son però i più pregiati: se nell'animo, dico che tutte le cose che possono intendere gli uomini, le medesime possono intendere ancor le donne; e dove penetra l'intelletto dell'uno, può penetrare eziandio quello dell'altra.—

XIII. Quivi avendo il Magnifico Juliano fatto un poco di pausa, soggiunse ridendo: Non sapete voi, che in filosofia si tiene questa proposizione; che quelli che son molli di carne, sono atti della mente? perciò non è dubio, che le donne per esser più molli di carne, sono ancor più atte della mente, e d'ingegno più accommodato alle speculazioni che gli uomini. - Poi seguito: Ma, lasciando questo, perche voi diceste ch'io pigliassi argomento della perfezion dell'un e dell'altro dalle opere, dico, se voi considerate gli effetti della natura, trovarete ch'ella produce le donne tali come sono, non a caso, ma accommodate al fine necessario: chè benchè le faccia del corpo non gagliarde e d'animo placido, cor molte altre qualità contrarie a quelle degli uomini, pur le condizioni dell' uno e dell' altro tendono ad un sol fine concernente alla medesima utilità. Chè secondo che per quella debole fievolezza le donne son meno animose, per la medesima sono ancor poi più caute: però le madri nutriscono i figlioli. i padri gli ammaestrano, e con la fortezza acquistano di fuori quello, che esse con la sedulità conservano in casa, che non è minor laude. Se considerate poi l'istorie antiche (benchè gli uomini sempre siano stati parcissimi nello scrivere le laudi delle donne) e le moderne, trovarete che continuamente la virtù è stata tra le donne così come tra gli uomini; e che ancor sonosi trovate di quelle che hanno mosso delle guerre, e conseguitone gloriose vittorie; governato i regni con somma prudenza e giustizia, e fatto tutto quello che s'ab-

- gli uomini. Circa le scienze, non vi ricorda aver inte che hanno saputo filosofia? altre che sono state ssime in poesia? altre che han trattato le cause, ed e difeso inanzi ai giudici eloquentissimamente? Delianuali saria lungo narrare, nè di ciò bisogna far o. Se adunque nella sostanza essenziale l'uomo non fetto della donna, nè meno negli accidenti; e di ltre la ragione, veggonsi gli effetti: non so in che questa sua perfezione.
- . E perchè voi diceste che intento della natura è i produr le cose più perfette, e però, s'ella potesre produrria l'uomo, e che il produr la donna è più ore o difetto della natura che intenzione: rispondo. o totalmente si nega; nè so come possiate dire che non intenda produr le donne, senza le quali la spea conservar non si può, di che più che d'ogni altra siderosa essa natura. Perciò col mezzo di questa a di maschio e di femina produce i figlioli, i quali beneficii ricevuti in puerizia ai padri già vecchi, i nutriscono, poi gli rinovano col generar essi anfiglioli, dai quali aspettano in vecchiezza ricever he essendo giovani ai padri hanno prestato; onde . quasi tornando in circolo, adempie la eternità, ed odo dona la immortalità ai mortali. Essendo adunque tanto necessaria la donna quanto l'uomo, non vedo causa l'una sia fatta a caso più che l'altro. È ben la natura intende sempre produr le cose più perfetb intende produr l'uomo in specie sua, ma non più che femina; anzi, se sempre producesse maschio, imperfezione; perchè come del corpo e dell'anima i composito più nobile che le sue parti, che è l'uodella compagnia di maschio e di femina risulta un onservativo della specie umana, senza il quale le lestruiriano. E però maschio e femina da natura pre insieme, nè può esser l'un senza l'altro: così n si dee chiamar maschio che non ha la femina, la diffinizione dell'uno e dell'altro; nè femina quella ha il maschio. E perchè un sesso solo dimostra im-

perfezione, attribuiscono gli antichi teologi l'uno e l'altre pio Dio: onde Orfeo disse che Jove era maschio e femina; ele gesi nella Sacra Scrittura che Dio formò gli uomini machio e femina a sua similitudine; e spesso i poeti, parlande di Dei, confondono il sesso.—

XV. Allora il Signor Gasparo, Io non vorrei, disse, ch noi entrassimo in tali sottilità, perchè queste donne non c'intenderanno; e benchè io vi risponda con ottime ragioni, an crederanno, o almen mostraranno di credere, ch' io abbia il i torto, e subito daranno la sentenza a suo modo. Pur, poichi noi vi siamo entrati, dirò questo sole, che, come sapete eser opinion d'uomini sapientissimi, l'uomo s'assimiglia alle forma, la donna alla materia; e però, così come la forma i più perfetta che la materia, anzi le dà l'essere, così l'nome è più perfetto assai che la donna. E ricordomi aver già ndite che un gran filosofo in certi suoi problemi dice: Onde è che naturalmente la donna ama sempre quell'uomo che è state il primo a ricever da lei amorosi piaceri? e per contrario l'uomo ha in odio quella donna che è stata la prima a congiungersi in tal modo con lui? - e, soggiungendo la causa, afferma, questo essere perchè in tal atto la donna riceve dall'uomo perfezione, e l'uomo dalla donna imperfezione; e però ognun ama naturalmente quella cosa che lo fa perfetto. ed odia quella che lo fa impersetto. Ed, oltre a ciò, grande argomento della perfezion dell' uomo e della imperfezion della donna è, che universalmente ogni donna desidera esser somo, per un certo instinto di natura, che le insegna desiderar la sua perfezione. -

XVI. Rispose subito il Magnifico Juliano: Le meschise non desiderano l'esser uomo per farsi più perfette, ma per aver libertà, e fuggir quel dominio che gli uomini si hanno vendicato sopra esse per sua propria autorità. E la similitudine che voi date della materia e forma non si confà in ogui cosa; perchè non così è fatta perfetta la donna dall'uomo, come la materia dalla forma: perchè la materia riceve l'esser dalla forma e senza essa star non può, anzi quanto più di materia hanno le forme tanto più hanno d'imperfezione, e separate da essa son perfettissime; ma la donna non

iceve lo essere dall' uomo, anzi così come essa è fatta peretta da lui, essa ancor fa perfetto lui; onde l' una e l' altro nsieme vengono a generare, la qual cosa far non possono deun di loro per sè stessi. La causa poi dell' amor perpetuo lella donna verso 'l primo con cui sia stata, e dell' odio del' uomo verso la prima donna, non darò io già a quello che là il vostro Filosofo ne' suoi problemi, ma alla fermezza e tabilità della donna, ed alla instabilità dell' uomo: nè senza agion naturale; perchè essendo il maschio calido, naturalente da quella qualità piglia la leggerezza, il moto e la inlabilità; e, per contrario, la donna dalla frigidità la quiete gravità ferma, e più fisse impressioni. —

XVII. Allora la signora Emilia rivolta al signor Magni-20. Per amor di Dio, disse, uscite una volta di queste vore materie e forme, e maschi e femine, e parlate di modo e siate inteso; perchè noi avemo udito e molto ben inteso male che di noi ha detto il signor Ottaviano e'l signor Gaaro: ma or non intendemo già in che modo voi ci difenate: però questo mi par un uscir di proposito, e lasciar ll'animo d'ognuno quella mala impressione, che di noi nno data questi nostri nemici. -- Non ci date questo no-3. Signora, rispose il signor GASPAR, chè più presto si nviene al signor Magnifico, il qual col dar laudi false alle nne, mostra che per esse non ne sian di vere. - Soggiunil Magnifico Juliano: Non dubitate, Signora, che al tutto risponderà; ma io non voglio dir villania agli uomini così nza ragione, come hanno fatto essi alle donne; e se per rte qui fosse alcuno che scrivesse i nostri ragionamenti, on vorrei che poi in loco dove fossero intese queste matee forme, si vedessero senza risposta gli argomenti e le gioni che il signor Gasparo contra di voi adduce. - Non , signor Magnifico, disse allora il signor Gasparo, come questo negar potrete, che l'uomo per le qualità naturali n sia più perfetto che la donna, la quale è frigida di sua mplessione, e l'uomo calido; e molto più nobile e più perto è il caldo che 'l freddo, per essere attivo e produttivo; come sapete, i cieli qua giù tra noi infondono il caldo sonente, e non il freddo, il quale non entra nelle opere della

natura; e però lo esser le donne frigide di complessione, credo che sia causa della viltà e timidità loro. —

XVIII. Ancor volete, rispose il Magnifico Juliano, pur entrar nelle sottilità; ma vederete che ogni volta peggio ve n' avverrà: e che così sia, udite. Io vi confesso che la calidità in sè è più perfetta che la frigidità; ma questo non seguita nelle cose miste e composite, perchè, se così fosse, que corpo che più caldo fosse, quel saria più perfetto; il che è falso, perchė i corpi temperati son perfettissimi. Dicovi arcora, che la donna è di complession frigida in comparazion dell'uomo, il quale per troppo caldo è distante dal temperamento; ma, quanto in sè, è temperata, o almen più propinqua al temperamento che non è l'uomo, perchè ha in sè quell'umido proporzionato al calor naturale che nell'uomo per la troppa siccità più presto si risolve e si consuma. Ha ancor una tal frigidità che resiste e conforta il calor naturale, e lo fa più vicino al temperamento; e nell' uomo il superfino caldo presto riduce il calor naturale all'ultimo grado, il quale, mancandogli il nutrimento, pur si risolve; e però, perchè gli uomini nel generar si diseccano più che le donne, spesso interviene che son meno vivaci che esse: onde questa perfezione ancor si può attribuire alle donne, che, vivendo più lungamente che gli uomini, eseguiscono più quello che è intento della natura che gli uomini. Del calore che infondono i cieli sopra noi non si parla ora, perchè è equivoco a quello di che ragioniamo: chè essendo conservativo di tutte le cose che son sotto 'l globo della luna, così calde come fredde, non può esser contrario al freddo. Ma la timidità nelle donne. avvenga che dimostri qualche imperfezione, nasce però da laudabil causa, che è la sottilità e prontezza dei spiriti, i quali rapresentano tosto le specie allo intelletto, e però si perturbano facilmente per le cose estrinseche. Vederete ben molte volte alcuni, che non hanno paura nè di morte nè d'altre, nè con tutto ciò si possono chiamare arditi, perchè non conoscono il pericolo, e vanno come insensati dove vedono la strada, e non pensano più; e questo procede da una certa grossezza di spiriti ottusi: però non si può dire che un pazzo sia animoso; ma la vera magnanimità viene da una propria deliberazione e determinata volontà di far così, e da estimare più l'onore e'l debito che tutti i pericoli del mondo; e, benchè si conosca la morte manifesta, esser di core e d'animo tanto saldo, che i sentimenti non restino impediti nè si spaventino, ma faccian l'officio loro circa il discorrere e pensare, così come se fossero quietissimi. Di questa sorte avemo veduto ed inteso esser molti grand' uomini; medesimamente molte donne, le quali, e negli antichi secoli e nei presenti, hanno mostrato grandezza d'animo, e fatto al mondo effetti degni d'infinita laude, non men che s'abbian fatto gli uomini. —

XIX. Allor il Frigio, Quegli effetti, disse, cominciarono quando la prima donna errando fece altrui errar contra Dio. e per eredità lasciò all' umana generazion la morte, gli affanni e i dolori, e tutte le miserie e calamità che oggidi al mondo si sentono. - Rispose il Magnifico Juliano: Poichè nella sacrestia ancor vi giova d'entrare, non sapete voi, che quello error medesimamente fu corretto da una Donna, che ci apportò molto maggior utilità che quella non n'avea fatto danno, di modo che la colpa che fu pagata con tai meriti si chiama felicissima? Ma io non voglio or dirvi quanto di dignità tutte le creature umane siano inferiori alla Vergine nostra Signora, per non mescolar le cose divine in questi nostri folli ragionamenti; nè raccontar quante donne con infinita costanza s'abbiano lasciato crudelmente ammazzare dai tiranni per lo nome di Cristo, nè quelle che con scienza disputando hanno confuso tanti idolatri: e se mi diceste, che questo era miracolo e grazia dello Spirito Santo, dico che niuna virtù merita più laude, che quella che è approvata per testimonio di Dio. Molte altre ancor, delle quali tanto non si ragiona, da voi stesso potete vedere, massimamente leggendo San Jeronimo, che alcune de' suoi tempi celebra con tanle maravigliose laudi, che ben poriano bastar a qualsivoglia santissimo uomo.

XX. Pensate poi quante altre ci sono state delle quali non si fa menzione alcuna, perchè le meschine stanno chiuse senza quella pomposa superbia di cercare appresso il volgo nome di santità, come fanno oggidi molt' uomini ipocriti ma-

1 Frati

ledetti, i quali, scordati o più presto facendo poco caso della dottrina di Cristo, che vuole che quando l'uom digiuna si unga la faccia perchè non paja che digiuni, e comanda che le orazioni, le elemosine e l'altre buone opere si faccine non in piazza, nè in sinagoghe, ma in secrete, tanto che h man sinistra non sappia della destra, affermano, non eser maggior bene al mondo che 'l dar buon esempio: e così col collo torto e gli occhi bassi, spargendo fama di non voler narlare a donne, nè mangiar altro che erbe crude, affumati, con le toniche squarciate, gabbano i semplici; che non si guardan poi da falsar testamenti, mettere inimicizie mortali tra marito e moglie, e talor veneno, usar malie, incanti ed ogni sorte di ribalderia; e poi allegano una certa autorità di suo capo che dice. Si non caste tamen caute; e par loro con questa medicare ogni gran male, e con buona ragione persuadere a chi non è ben cauto, che tutti i peccati, per gravi che siano, facilmente perdona Iddio, pur che stiano secreti, e non nasca il mal esempio. Così, con un velo di santità e con questa secretezza, spesso tutti i lor pensieri volgono a contaminare il casto animo di qualche donna; spesso a seminare odii tra fratelli: a governare stati: estollere l'uno e deprimer l'altro; far decapitare, incarcerare e proscrivere uomini; esser ministri delle scelerità e quasi depositarii delle rubarie che fanno molti principi. Altri senza vergogna si dilettano d'apparer morbidi e freschi, con la cotica ben rasa, e ben vestiti: ed alzano nel passeggiar la tonica per mostrar le calze tirate, e la disposizion della persona nel far le riverenze. Altri usano certi sguardi e movimenti ancor nel celebrar la messa, per i quali presumeno essere aggraziati, e farsi mirare. Malvagi e scelerati uomini, alienissimi non solamente dalla religione, ma d'ogni buon costume; e quando la lor vita dissoluta è lor rimproverata, si fan beffe e ridonsi di chi lor ne parla, e quasi si ascrivono i vizii a laude. -Allora la signora Emilia: Tanto piacer, disse, avete di dir mal de' frati, che fuor d'ogni proposito siete entrato in questo ragionamento. Ma voi fate grandissimo male a mormorar dei religiosi, e senza utilità alcuna vi caricate la coscienza: chè se non fossero quelli che pregano Dio per noi altri, aremmo ancor molto maggior flagelli che non avemo. — Rise allora il Magnifico Juliano, e disse: Come avete voi, Signora, così ben indovinato ch' io parlava de' frati, non avendo io loro fatto il nome? ma in vero, il mio non si chiama mormorare, anzi parlo io ben aperto e chiaramente; nè dico dei buoni, ma dei malvagi e rei, e dei quali ancor non parlo la millesima parte di ciò ch' io so. — Or non parlate de' frati, rispose la signora Emilia; ch'io per me estimo grave peccato l'ascoltarvi, e però io, per non ascoltarvi, levarommi di qui.—

XXI. Son contento, disse il Magnifico Juliano, non parlar più di questo; ma, tornando alle laudi delle donne, dico che'l signor Gasparo non mi troverà uomo alcun singolare. ch' io non vi trovi la moglie, o figliola, o sorella, di merito eguale e talor superiore: oltra che molte son state causa di infiniti beni ai loro uomini, e talor hanno corretto di molti loro errori. Però essendo, come avemo dimostrato, le donne naturalmente capaci di quelle medesime virtù che son gli uomini, ed essendosene più volte veduto gli effetti, non so perchè, dando loro io quello che è possibile che abbiano e spesso hanno avuto e tuttavia hanno, debba esser estimato dir miracoli, come m' ha opposto il signor Gasparo; atteso che sempre sono state al mondo, ed ora ancor sono, donne così vicine alla Donna di Palazzo che ho formata io, come uomini vicini all' uomo che hanno formato questi signori. -Disse allora il signor Gasparo: Quelle ragioni che hanno la esperienza in contrario, non mi pajon buone; e certo s' io vi addimandassi quali siano o siano state queste gran donne tanto degne di laude, quanto gli uomini grandi ai quali son state moglie, sorelle o figliole, o che siano loro state causa di bene alcuno, o quelle che abbiano corretto i loro errori. penso che restareste impedito. -

XXII. Veramente, rispose il Magnifico Juliano, niuna altra cosa poria farmi restar impedito, eccetto la moltitudine; e se'l tempo mi bastasse, vi contarei a questo proposito la istoria d'Ottavia moglie di Marc' Antonio e sorella d'Augusto; quella di Porcia figliola di Catone e moglie di Bruto; quella di Gaja Cecilia moglie di Tarquinio Prisco; quella di Cornelia figliola di Scipione; e d'infinite altre che

sono notissime: e non solamente delle nostre, ma ancom delle barbare; come di quella Alessandra, moglie pur d'Alessandro re de' Giudei, la quale dopo la morte del marito, vedendo i popoli accesi di furore, e già corsi all'arme per ammazzare doi figlioli che di lui le erano restati, per vendetta della crudele e dura servitù nella quale il padre sempre gli avea tenuti, fu tale, che subito mitigò quel giusto sdegno, e con prudenza in un punto fece benivoli ai figlioli quegli animi che 'l padre con infinite ingiurie in molt' anni avea fatti loro inimicissimi. — Dite almen, rispose la signora Exi-LIA, come ella fece. - Disse il Magnifico: Questa, vedendo i figlioli in tanto pericolo, incontenente fece gittare il corpo d'Alessandro in mezzo della piazza: poi, chiamati a sè i cittadini, disse, che sapea gli animi loro esser accesi di giustissimo sdegno contra suo marito, perchè le crudeli ingiurie che esso iniquamente gli avea fatte lo meritavano; e che come mentre era vivo avrebbe sempre voluto poterlo far rimanere da tal scelerata vita, così adesso era apparecchiata a fame fede, e loro ajutar a castigarnelo così morto, per quanto si notea: e però si pigliassero quel corpo, e lo facessino mangiar ai cani, e lo straziassero con que' modi più crudeli che imaginar sapeano: ma ben gli pregava che avessero compassione a quegli innocenti fanciulli, i quali non potevano non che aver colpa, ma pur esser consapevoli delle male opere del padre. Di tanta efficacia furono queste parole, che'l fiero sdegno già conceputo negli animi di tutto quel popolo, subito fu mitigato, e converso in così piatoso affetto, che non solamente di concordia elessero quei figlioli per loro signori, ma ancor al corpo del morto diedero onoratissima sepoltura. -Quivi fece il Magnifico un poco di pausa; poi soggiunse: Non sapete voi, che la moglie e le sorelle di Mitridate mostrarono molto minor paura della morte, che Mitridate? e la moglie di Asdrubale, che Asdrubale? Non sapete che Armonia, figliola di Jeron siracusano, volse morire nell'incendio della patria sua? - Allor il Frigio, Dove vada ostinazione, certo è, disse, che talor si trovano alcune donne che mai non mutariano proposito; come quella che non potendo più dir al marito forbeci, con le mani glie ne facea segno. -

XXIII. Rise il Magnifico Juliano, e disse: La ostinacione che tende a fine virtuoso si dee chiamar costanza: come fu di quella Epicari, libertina romana, che essendo consapevole d'una gran congiura contra di Nerone, fu di tanta costanza, che, straziata con tutti i più asperi tormenti che imaginar si possano, mai non palesò alcuno dei complici: e nel medesimo pericolo molti nobili cavalieri e senatori timidamente accusarono fratelli, amici, e le più care ed intime persone che avessero al mondo. Che direte voi di quell' altra che si chiamava Leona? in onor della quale gli Ateniesi dedicarono inanzi alla porta della rôcca una leona di bronzo senza lingua, per dimostrar in lei la costante virtù della taciturnità: perchè essendo essa medesimamente consapevole d'una congiura contra i tiranni, non si spaventò per la morte di dui grandi uomini suoi amici, e benchè con infiniti e crudelissimi tormenti fosse lacerata, mai non palesò alcuno dei congiurati. - Disse allor madonna Marghe-RITA GONZAGA: Parmi che voi narriate troppo brevemente queste opere virtuose fatte da donne; chè se ben questi nostri nemici l'hanno udite e lette, mostrano non saperle, e vorriano che se ne perdesse la memoria: ma se fate che noi altre le intendiamo, almen ce ne faremo onore. -

XXIV. Allor il Magnifico Juliano, Piacemi, rispose. Or io voglio dirvi d'una, la qual fece quello che io credo che 'l signor Gasparo medesimo confessarà che fanno pochissimi uomini; — e comincio: In Massilia fu già una consuetudine, la quale s'estima che di Grecia fosse traportata, la quale era, che publicamente si servava veneno temperato con cicuta, e concedevasi il pigliarlo a chi approvava al senato doversi levar la vita, per qualche incommodo che in essa sentisse, ovver per altra giusta causa, acciò che chi troppo avversa fortana patito avea o troppo prospera gustato, in quella non perseverasse o questa non mutasse. Ritrovandosi adunque Sesto Pompeo.... - Ouivi il Frigio, non aspettando che 'l Magnifico Juliano passasse più avanti, Questo mi par, disse, il Principio d'una qualche lunga fabula. — Allora il Magnifico JULIANO, voltatosi ridendo a madonna Margherita, Eccovi, disse, che'l Frigio non mi lascia parlare. Io voleva or con-

tarvi d'una donna, la quale avendo dimostrate al senato e ragionevolmente dovea morire, allegra e senza timor ales tolse in presenza di Sesto Pompeo il veneno, con tanta stanza d'animo, e così prudenti ed amorevoli ricordi ai s che Pompeo e tutti gli altri, che videro in una donna la sapere e sicurezza nel tremendo passo della morte, restannon senza lacrime confusi di molta maraviglia.

XXV. Allora il signor GASPARO, ridendo, Io ancora ricordo, disse, aver letto una orazione, nella quale un i lice marito domanda licenza al senato di morire, ed appr averne giusta cagione, per non poter tolerare il continuo stidio del cianciare di sua moglie, e più presto vuol bere veneno, che voi dite che si servava publicamente per tal fetti, che le parole della moglie. - Rispose il Magnifico LIANO: Quante meschine donne ariano giusta causa di don dar licenza di morir, per non poter tolerare, non dirò le parole, ma i malissimi fatti dei mariti! ch' io alcune ne nosco, che in questo mondo patiscono le pene che si dit esser nell'inferno. - Non credete voi, rispose il signor SPARO, che molti mariti ancor siano che dalle mogli ha tal tormento, che ogni ora desiderano la morte? - E che piacere, disse il Magnifico, possono far le mogli ai mai che sia così senza rimedio come son quelli che fanno i riti alle mogli? le quali, se non per amore, almen per tit sono ossequenti ai mariti. - Certo è, disse il signor Gasp che quel poco che talor fanno di bene procede da timo perchè poche ne sono al mondo che nel secreto dell'an suo non abbiano in odio il marito. - Anzi in contrario, spose il Magnifico; e se ben vi ricorda quanto avele le nore le mogli an in tutte le istorie si conosce che quasi-1 più che essi le mogli. Qua ste voi o legs

marito facesse verso
cce quella Cammo
ignor Gaspa

— Nè i

lal segno d'i

aata di tanta modestia e gentil costumi, che non men per questo che per la bellezza era maravigliosa; e sopra l'altre cose con tutto il core amava suo marito, il quale si chiamava Sinatto. Intervenne che un altro gentiluomo, il quale era di molto maggior stato che Sinatto, e quasi tiranno di quella città dove abitavano, s'inamorò di questa giovane: e dopo l'aver lungamente tentato per ogni via e modo d'acquistarla, e tutto in vano, persuadendosi che lo amor che essa portava al marito fosse la sola cagione che ostasse a'suoi desiderii, fece ammazzar questo Sinatto. Così poi sollicitando continuamente, non ne potè mai trar altro frutto che quello che prima avea fatto: onde, crescendo ogni di più questo amore, deliberò torla per moglie, benchè essa di stato gli fosse molto inferiore. Così richiesti li parenti di lei da Sinorige (chè così si chiamava lo innamorato), cominciarono a persuaderia a contentarsi di questo, mostrandole, il consentir essere utile assai, e'l negarlo pericoloso per lei e per tutti loro. Essa, poi che loro ebbe alquanto contradetto, rispose in ultimo, esser contenta. I parenti fecero intendere la nuova a Sinorige; il qual allegro sopra modo, procurò che subito si celebrassero le nozze. Venuto adunque l'uno e l'altro a questo effetto solennemente nel tempio di Diana, Camma fece portar una certa bevanda dolce, la quale essa avea composta; e così davanti al simulacro di Diana in presenza di Sinorige ne beyve la meta; poi di sua mano, perchè questo nelle nozze s'usava di fare, diede il rimanente allo sposo; il qual tutto lo bevvè. Camma come vide il disegno suo riuscito, tutta lieta appiè della imagine di Diana s'inginocchiò, e disse: O Dea, tu che conosci lo intrinseco del cor mio, siami buon testimonio, come difficilmente dopo che'l mio caro consorte mori, contenuta mi sia di non mi dar la morte, e con quanta fatica abbia sofferto il dolore di star in questa amara vita, nella quale non ho sentito alcuno altro bene o piacere, fuor che la speranza di quella vendetta che or mi trovo aver conseguita: però allegra e contenta vado a trovar la dolce compagnia di quella anima, che in vita ed in morte più che me stessa ho sempre amata. E tu, scelerato, che pensasti esser mio marito, in iscambio del letto nuziale dà ordine che apparecchiato ti sia il sepolero, ch' io di te fo scrificio all'ombra di Sinatto. - Sbigottito Sinorige di queste parole, e già sentendo la virtù del veneno che lo perturbaya. cercò molti rimedii; ma non valsero: ed ebbe Camma di tanto la fortuna favorevole, o altro che si fosse, che inanzi che essa morisse, seppe che Sinorige era morto. La qual cosa intendendo, contentissima si pose al letto con gli occhi al cielo, chiamando sempre il nome di Sinatto, e dicende: O dolcissimo consorte, or ch'io ho dato per gli ultimi doni alla tua morte e lacrime e vendetta, nè veggio che più altra cosa qui a far per te mi resti, fuggo il mondo, e questa senna te crudel vita, la quale per te solo già mi fu cara. Vienni adunque incontra, signor mio, ed accogli così volontieri questa anima, come essa volontieri a te ne viene: --- e di questo modo parlando, e con le braccia aperte, quasi che in quel punto abbracciar lo volesse, se ne mori. Or dite, Frigio. che vi par di questa? - Rispose il Frigio: Parmi che voi vorreste far piangere queste donne. Ma poniamo che questo ancer fosse vero, io vi dico che tai donne non si trovano più al mondo. -

XXVII. Disse il Magnifico: Si troyan si; e che sia vero, udite. A'di miei fu in Pisa un gentiluomo, il cui nome era messer Tomaso; non mi ricordo di qual famiglia, ancom che da mio padre, che fu suo grande amico, sentissi più volte ricordarla. Questo messer Tomaso adunque, passando un di sopra un piccolo legnetto da Pisa in Sicilia per sue bisogne, fu soprapreso d'alcune fuste de' Mori, che gli furono adosso così all'improviso, che quelli che governavano il legnetto non se n'accorsero; e benchè gli uomini che dentro v'erano si difendessino assai, pur, per esser essi pochi, e gl'inimici molti, il legnetto con quanti v'eran sopra rimase nel poter dei Mori, chi ferito e chi sano, secondo la sorte, e con essi messer Tomaso, il qual s'era portato valorosamente, ed avea morto di sua mano un fratello d'un dei capitani di quelle fuste. Della qual cosa il Capitanio sdegnato, come possete pensare, della perdita del fratello, volse costui per suo prigioniero; e battendolo e straziandolo ogni giorno, lo condusse in Barberia, dove in gran miseria aveva deliberato tenerlo in vita sua captivo e con gran pena. Gli altri tutti, chi per una e chi per un'altra via, furono in capo d'un tempo liberi. eritornarono a casa, e riportarono alla moglie, che Madonna Argentina avea nome, ed ai figlioli, la dura vita e 'l grand'affanno in che messer Tomaso viveva ed era continuamente per vivere senza speranza, se Dio miracolosamente non l'ajutava. Della qual cosa poi che essa e loro furono chiariti, tentati alcun altri modi di liberarlo, e dove esso medesimo già s'era acquetato di morire, intervenne che una solerte pietà svegliò tanto l'ingegno e l'ardir d'un suo figliolo, che si chiamava Paolo, che non ebbe risguardo a niuna sorte di pericolo, e deliberò o morir o liberar il padre: la qual cosa gli venne fatta, di modo che lo condusse così cautamente, che prima fu in Ligorno, che si risapesse in Barberia ch'e' fosse di là partito. Quindi messer Tomaso sicuro, scrisse alla moglie, e le fece intendere la liberazion sua, e dove era, e come il di seguente sperava di vederla. La buona e gentil donna, sopragiunta da tanta e non pensata allegrezza di dover così presto, e per pietà e per virtù del figliolo, vedere il marito, il quale amava tanto, e già credea fermamente non dover mai più vederlo: letta la lettera, alzò gli occhi al cielo, e, chiamato il nome del marito, cadde morta in terra; nè mai con rimedii che se le facessero, la fuggita anima più ritornò nel corpo. Crudel spettacolo, e bastante a temperar le volontà umane, e ritrarle dal desiderar troppo efficacemente le soverchie allegrezze! -

XXVIII. Disse allora ridendo il Frigio: Che sapete voi, ch'ella non morisse di dispiacere, intendendo che 'l marito tornava a casa? — Rispose il Magnifico: Perchè il resto della vita sua non si accordava con questo; anzi penso che quell'anima, non potendo tolerare lo indugio di vederlo con gli occhi del corpo, quello abbandonasse, e tratta dal desiderio volasse subito dove, leggendo quella lettera, era volato il pensiero. — Disse il signor Gasparo: Può esser che questa donna fosse troppo amorevole, perchè le donne in ogni cosa sempre s'attaccano allo estremo, che è male; e vedete, che per essere troppo amorevole fece male a sè stessa, ed al marito, ed ai figlioli, ai quali converse in amaritudine il piacere di

quella pericolosa e desiderata liberazione. Però non dovelo già allegar questa per una di quelle donne, che sono state causa di tanti beni. - Rispose il Magnifico: Io la allego ne una di quelle che fanno testimonio, che si trovino mogliche amino i mariti: chè di quelle che siano state causa di meti beni al mondo potrei dirvi un numero infinito, e narrari delle tanto antiche che quasi pajon fabule, e di quelle che appresso agli uomini sono state inventrici di tai cose, che hanno meritato esser estimate Dee, come Pallade, Cerere: e delle Sibille, per bocca delle quali Dio tante volte ha parlato e rivelato al mondo le cose che aveano a venire: e di quelle che hanno insegnato a grandissimi uomini, come Assesia e Diotima, la quale ancora con sacrificii prolungo dieci anni il tempo d'una peste che aveva da venire in Atene. Petrei dirvi di Nicostrata, madre d'Evandro, la quale mostri le lettere ai Latini; e d'un'altra donna ancor, che fu maestre di Pindaro lirico; e di Corinna e di Saffo, che furono eccellentissime in poesia: ma io non voglio cercar le cose tant lontane. Dicovi ben, lasciando il resto, che della grandeza di Roma furono forse non minor causa le donne che gli wmini. - Questo, disse il signor Gaspano, sarebbe bello di intendere. -

XXIX. Rispose il Magnifico: Or uditele. Depo la espignazion di Troja molti Trojani, che a tanta ruina avanzare no, fuggirono chi ad una via chi ad un'altra; dei quali una parte, che da molte procelle furono battuti, vennero in Italia. nella contrata ove il Tevere entra in mare. Così discesi in terra per cercar de' bisogni loro, cominciarono a scorrere il paese: le donne, che erano restate nelle navi, pensarono tra sè un utile consiglio, il qual ponesse fine al pericoloso e lungo error maritimo, ed in loco della perduta patria una nuova loro ne recuperasse; e, consultate insieme, essendo absenti gli uomini, abrusciarono le navi; e la prima che tal opera cominció, si chiamava Roma. Pur temendo la iracondia degli uomini i quali ritornavano, andarono contra essi; ed alcune i mariti, alcune i suoi congiunti di sangue abbracciando e basciando con segno di benivolenza, mitigarono quel primo impeto; poi manifestarono loro quietamente la usa del lor prudente pensiero. Onde i Trojani, si per la scessità, si per esser benignamente accettati dai paesani, rono contentissimi di ciò che le donne avean fatto, e quivi starono coi Latini, nel loco dove poi su Roma; e da questo ocesse il costume antico appresso i Romani, che le donne contrando basciavano i parenti. Or vedete quanto queste mne giovassero a dar principio a Roma.

XXX. Nè meno giovarono allo augumento di guella le mne sabine, che si facessero le trojane al principio: chè rendosi Romolo concitato generale inimicizia di tutti i suoi icini per la rapina che fece delle lor donne, fu travagliato guerre da ogni banda; delle quali, per esser nomo valoso, testo s'espedi con vittoria, eccetto di quella de' Sabini. e su grandissima, perchè Tito Tazio re de' Sabini era vaitissimo e savio: ende essendo stato fatto uno acerbo fatto arme tra Romani e Sabini, con gravissimo danno dell'una lell'altra parte, ed apparecchiandosi nuova e crudel batdia, le donne sabine, vestite di nero, co' capelli sparsi e erati, piangendo, meste, senza timore dell'arme che già mo per ferir mosse, vennero nel mezzo tra i padri e i mapregandogli che non volessero macchiarsi le mani del igne de'soceri e dei generi; e se pur erano mal contenti tal parentato, voltassero l'arme contra esse, chè molto eglio loro era il morire che vivere vedove, o senza padri e telli. e ricordarsi che i suoi figlioli fossero nati di chi loro esse morti i lor padri, o che esse fossero nate di chi lor esse morti i lor mariti. Con questi gemiti piangendo, molte loro nelle braccia portavano i suoi piccoli figliolini, dei ali già alcuni cominciavano a snodar la lingua, e parea a chiamar volessero e far festa agli avoli loro: ai quali le nne mostrando i nepoti, e piangendo, Ecco, diceano, il igne vostro, il quale voi con tanto impeto e furor cercate sparger con le vostre mani. - Tanta forza ebbe in questo o la pietà e la prudenza delle donne, che non solamente li doi re nemici fu fatta indissolubile amicizia e confedeione, ma, che più maravigliosa cosa fu, vennero i Sabini abitare in Roma, e dei dui popoli fu fatto un solo; e così lto accrebbe questa concordia le forze di Roma, mercè

- 11

delle saggie e magnanime donne; le quali in tanto da Remolo furono remunerate, che, dividendo il popolo in trenta curie, a quelle pose i nomi delle donne Sabine.

XXXI. Quivi essendosi un poco il Magnifico Julimo fermato, e vedendo che 'l signor Gasparo non parlava, Non vi par, disse, che queste donne fossero causa di bene ati loro uomini, e giovassero alla grandezza di Roma? — Rispose il signor Gasparo: In vero queste furono degne di molta laude; ma se voi così voleste dir gli errori delle donne come le buone opere, non areste taciuto che in questa guerra di Tito Tazio una donna tradi Roma, ed insegnò la strada ai nemici d'occupar il Capitolio, onde poco mancò che i Romani tutti non fossero distrutti. - Rispose il Magnifico Juliano: Voi mi fale menzion d'una sola donna mala, ed io a voi d'infinite bune; ed, oltre le già dette, io potrei addurvi al mio proposito mille altri esempii delle utilità fatte a Roma dalle donne, e dirvi perchè già fosse edificato un tempio a Venere Armata, ed un altro a Venere Calva, e come ordinata la festa delle Ancille a Junone, perchè le ancille già liberarono Roma dalle insidie de'nemici. Ma, lasciando tutte queste cose, quel magnanimo fatto d'aver scoperto la congiurazion di Catilina, di che tanto si lauda Cicerone, non ebbe egli principalmente origine da una vil femina? la quale per questo si poria dir che fosse stata causa di tutto 'l bene che si vanta Cicerone aver fatto alla republica romana. E se'l tempo mi bastasse, vi mostrarei forse ancor le donne spesso aver corretto di molti errori degli uomini; ma temo che questo mio ragionamento ormai sia troppo lungo e fastidioso: perchè avendo, secondo il poter mio, satisfatto al carico datomi da queste signore, penso di dar loco a chi dica cose più degne d'esser udite, che non posso dir io. -

XXXII. Allor la signora Emilia, Non defraudate, disse, le donne di quelle vere laudi che loro sono debite; e ricordatevi che se 'l signor Gasparo, ed ancor forse il signor Ottaviano, vi odono con fastidio, noi, e tutti quest' altri signori, vi udiamo con piacere.—Il Magnifico pur volea por fine, ma tutte le donne cominciarono a pregarlo che dicesse: onde egli ridendo, Per non mi provocar, disse, per nemico il si-

gnor Gaspar più di quello che egli si sia, dirò brevemente d'alcune che mi occorrono alla memoria, lasciandone molte ch' io potrei dire; - poi soggiunse: Essendo Filippo di Demetrio intorno alla città di Chio, ed avendola assediata. mando un bando, che a tutti i servi che della città fuggivano, ed a sè venissero, prometteva la libertà, e le mogli dei lor patroni. Fu tanto lo sdegno delle donne per così ignominioso bando, che con l'arme vennero alle mura, e tanto ferocemente combatterono, che in poco tempo scacciarono Filippo con vergogna e danno: il che non aveano potuto far gli uomini. Queste medesime donne essendo coi lor mariti, padri e fratelli, che andavano in esilio, pervenute in Leuconia, fecero un atto non men glorioso di questo: chè gli Eritrei, che ivi erano co'suoi confederati, mossero guerra a questi Chii: li quali non potendo contrastare, tolsero patto col giuppon solo e la camiscia uscir della città. Intendendo le donne così vituperoso accordo, si dolsero, rimproverandogli che lasciando l'arme uscissero come ignudi tra nemici; e rispondendo essi, già aver stabilito il patto, dissero che portassero lo scudo e la lanza e lasciassero i panni, e rispondessero ai nemici, questo essere il loro abito. E così facendo essi per consiglio delle lor donne ricopersero in gran parte la vergogna, che in tutto fuggir non poteano. Avendo ancor Ciro in un fatto d'arme rotto un esercito di Persiani. essi in fuga correndo verso la città incontrarono le lor donne fuor della porta, le quali fattesi loro incontra, dissero: Dove fuggite voi, vili uomini? volete voi forse nascondervi in noi, onde sete usciti? - Queste ed altre tai parole udendo gli uomini, e conoscendo quanto d'animo erano inferiori alle lor donne, si vergognarono di sè stessi, e ritornando verso i nemici, di nuovo con essi combatterono, e gli ruppero. —

XXXIII. Avendo insin qui detto il Magnifico Juliano, fermossi, e, rivolto alla signora Duchessa, disse: Or, Signora, mi darete licenza di tacere. — Rispose il signor Gaspano: Bisogneravi pur tacere, poiche non sapete più che vi dire. — Disse il Magnifico ridendo: Voi mi stimolate di modo, che vi mettete a pericolo di bisognar tutta notte udir

laudi di donne; ed intendere di molte Spartane, che hanno avuta cara la morte gloriosa dei figlioli; e di quelle che gli hanno rifiutati, o morti esse medesime, quando gli hanno veduti usar viltà. Poi, come le donne Saguntine nella ruina della patria loro prendessero l'arme contra le genti d'Annibale; e come essendo lo esercito de' Tedeschi superato da Mario, le lor donne, non potendo ottener grazia di viver libere in Roma al servizio delle Vergini Vestali, tutte s'ammazzassero insieme coi lor piccoli figliolini; e di mille altre, delle quali tutte le istorie antiche son piene. — Allora il signor Gasparo, Deh, signor Magnifico, disse, Dio sa come passarono quelle cose; perchè que' secoli son tanto da noi lontani, che molte bugie si posson dire, e non v'è chi le riprovi. —

XXXIV. Disse il Magnifico: Se in ogni tempo vorrete misurare il valor delle donne con quel degli uomini, trovarete che elle non son mai state nè ancor sono adesso di virtà punto inferiori agli uomini: chè, lasciando quei tanto antichi, se venite al tempo che i Goti regnarono in Italia, trovarete tra loro essere stata una regina Amalasunta, che governò lungamente con maravigliosa prudenza: poi Teodelinda, regina de' Longobardi, di singolar virtù: Teodora, greca imperatrice: ed in Italia fra molte altre fu singolarissima signora la contessa Matilda, delle laudi della quale lasciarò parlare al conte Ludovico, perchè fu della casa sua. -Anzi, disse il Conte, a voi tocca, perchè sapete ben che non conviene che l'uomo laudi le cose sue proprie. - Soggiunse il Magnifico: E quante donne famose ne' tempi passati trovate voi di questa nobilissima casa di Montefeltro! quante della casa Gonzaga, da Este, de' Pii! Se de' tempi presenti poi parlare vorremo, non ci bisogna cercar esempii troppo di lontano, che gli avemo in casa. Ma io non voglio ajutarmi di quelle che in presenza vedemo, acciò che voi non mostriate consentirmi per cortesia quello che in alcun modo negar non mi potete. E, per uscir di Italia, ricordatevi che a' di nostri avemo veduto Anna regina di Francia, grandissima signora non meno di virtù che di stato; che se di giustizia e clemenza, liberalità e santità di vita, comparare la vorrete alli re Carlo e Ludoyico, dell'uno e dell'altro de'quali fu moglie, non la trovarete punto inferiore d'essi. Vedete madonna Margherita, figliola di Massimiliano imperatore, la quale con somma prudenza e giustizia insino a qui ha governato e tuttora governa il stato suo.

XXXV. Ma, lasciando a parte tutte l'altre, ditemi, Signor Gaspar, qual re o qual principe è stato a' nostri di ed ancor molt' anni prima in cristianità, che meriti esser comparato alla regina Isabella di Spagna? - Rispose il signor GASPARO: Il re Ferrando suo marito. - Soggiunse il Magni-Fico: Questo non negherò io; chè, poichè la Regina lo giudicò degno d'esser suo marito, e tanto lo amò ed osservò, non si può dire ch'el non meritasse d'esserle comparato: ben credo che la riputazion ch' egli ebbe da lei fosse dote non minor che 'l regno di Castiglia. - Anzi, rispose il signor Gaspar, penso io che di molte opere del re Ferrando fosse laudata la regina Isabella. - Allor il Magnifico, Se i popoli di Spagna, disse, i signori, i privati, gli uomini e le donne, poveri e ricchi, non si son tutti accordati a voler mentire in laude di lei, non è stato a' tempi nostri al mondo più chiaro esempio di vera bontà, di grandezza d'animo, di prudenza, di religione, d'onestà, di cortesia, di liberalità, in somma d'ogni Virtù, che la regina Isabella; e benchè la fama di quella signora in ogni loco e presso ad ogni nazione sia grandissima, quelli che con lei vissero e furono presenti alle sue azioni lutti affermano, questa fama esser nata dalla virtù e meriti di lei. E chi vorrà considerare l'opere sue, facilmente conoscerà esser così il vero: chè, lasciando infinite cose che fanno fede di questo, e potrebbonsi dire se fosse nostro proposito, ognun sa che quando essa venne a regnare trovò la maggior parte di Castiglia occupata da' grandi; nientedimeno il tutto recuperò così giustificatamente e con tal modo, che i medesimi che ne furono privati le restarono affezionatissimi, e contenti di lasciar quello che possedevano. Notissima cosa è ancora, con quanto animo e prudenza sempre difendesse i regni suoi da potentissimi inimici; e medesimamente a lei sola si può dar l'onor del glorioso acquisto del regno di Granata; che in così lunga e difficil guerra contra nemici ostinati, che

combattevano per le facoltà, per la vita, per la legge sua, ed, al parer loro, per Dio, mostrò sempre col consiglio e con la persona propria tanta virtà, che forse a' tempi nostri pochi principi hanno avuto ardire non che di imitarla, ma pur d'averle invidia. Oltre a ciò, affermano tutti quegli che la conobbero, essere stato in lei tanto divina maniera di governare, che parea quasi che solamente la volontà sua bastasse. perchè senza altro strepito ognuno facesse quello che doveva; tal che appena osavano gli uomini in casa sua propria e secretamente far cosa che pensassino che a lei avesse da dispiacere: e di questo in gran parte fu causa il maraviglioso giudicio ch' ella ebbe in conoscere ed eleggere i ministri atti a quelli officii nei quali intendeva d'adoperargli; e così ben seppe congiungere il rigor della giustizia con la mansuetudine della clemenza e la liberalità, che alcun buono a' suoi di non fu che si dolesse d'esser poco remunerato, nè alcun malo d'esser troppo castigato. Onde nei popoli verso di lei nacque una somma riverenza, composta d'amore e timore; la quale negli animi di tutti ancor sta così stabilita, che par quasi che aspettino che essa dal cielo i miri, e di lassù debba darle laude o biasimo; e perciò col nome suo e coi modi da lei ordinati si governano ancor que' regni, di maniera che, benchè la vita sia mancata, vive l'autorità, come rota che, lungamente con impeto voltata, gira ancor per buon spazio da sè, benchè altri più non la mova. Considerate oltre di questo. signor Gasparo, che a'nostri tempi tutti gli uomini grandi di Spagna e famosi in qualsivoglia cosa, sono stati creati dalla regina Isabella; e Gonsalvo Ferrando, Gran Capitano, molto più di questo si prezzava, che di tutte le sue famose vittorie, e di quelle egregie e virtuose opere, che in pace ed in guerra fatto l'hanno così chiaro ed illustre, che se la fama non è ingratissima, sempre al mondo publichera le immortali sue lode, e farà fede, che alla età nostra pochi re o gran principi avemo avuti, i quali stati non siano da lui di magnanimità, sapere, e d'ogni virtù superati.

XXXVI. Ritornando adunque in Italia dico, che ancor qui non ci mancano eccellentissime signore; che in Napoli avemo due singolar regine; e poco fa pur in Napoli mori l'al-

tra regina d'Ongaria, tanto eccellente signora quanto voi sapete, e bastante di far paragone allo invitto e glorioso re Mattia Corvino, suo marito. Medesimamente la duchessa Isabella d'Aragona, degna sorella del re Ferrando di Napoli: la quale, come oro nel foco, così nelle procelle di fortuna ha mostrata la virtù e 'l valor suo. Se nella Lombardia verrete. v'occorrerà la signora Isabella marchesa di Mantua: alle eccellentissime virtù della quale ingiuria si faria parlando così sobriamente, come saria forza in questo loco a chi pur volesse parlarne. Pesami ancora che tutti non abbiate conosciuta la duchessa Beatrice di Milano sua sorella, per non aver mai più a maravigliarvi di ingegno di donna. E la duchessa Eleonora d'Aragona, duchessa di Ferrara, e madre dell'una e l'altra di queste due signore ch' io v' ho nominate, fu tale, che le eccellentissime sue virtù faceano buon testimonio a tutto 'i mondo, che essa non solamente era degna figliola di Re, ma che meritava esser regina di molto maggior stato che non aveano posseduto tutti i suoi antecessori. E, per dirvi d'un' altra, quanti uomini, conoscete voi al mondo, che avessero tolerato gli acerbi colpi della fortuna così moderatamente, come ha fatto la regina Isabella di Napoli? la quale, dopo la perdita del regno, lo esilio e morte del re Federico suo marito, e duo figlioli, e la prigionia del Duca di Calabria suo primogenito, pur ancor si dimostra esser regina, e di tal modo sopporta i calamitosi incommodi della misera povertà, che ad ognuno fa fede che, ancor che ella abbia mutato fortuna, non ha mutatò condizione. Lascio di nominar infinite altre signore, ed ancor donne di basso grado: come molte Pisane, che alla difesa della lor patria contra Fiorentini hanno mostrato quell'ardire generoso, senza timore alcuno di morte, che mostrar potessero i più invitti animi che mai fossero al mondo; onde da molti nobili poeti sono state alcune di lor celebrate. Potrei dirvi d'alcune eccellentissime in lettere. in musica, in pittura, in scultura; ma non voglio andarmi più rivolgendo tra questi esempii, che a voi tutti sono notissimi. Basta che, se nell'animo vostro pensate alle donne che voi stessi conoscete, non vi fia difficile comprendere che

esse per il più non sono di valore o meriti inferiori ai padri, fratelli e mariti loro; e che molte sono state causa di bene agli uomini, e spesso hanno corretto di molti loro errori; e se adesso non si trovano al mondo quelle gran regine, che vadano a subjugare paesi lontani, e facciano magni edificii, piramidi e città, come quella Tomiris, regina di Scizia, Artemisia, Zenobia, Semiramis o Cleopatra, non ci son ancor uomini come Cesare, Alessandro, Scipione, Lucullo, e quegli altri imperatori romani. —

XXXVII. Non dite così, rispose allora ridendo il Fugio, chè adesso più che mai si trovan donne come Cleorata o Semiramis; e se già non hanno tanti stati, forze e ricchesze, loro non manca però la buona volontà di imitarle almen nel darsi piacere, e satisfare più che possano a tutti i suoi appetiti. - Disse il Magnifico Juliano: Voi volete pur, Frigio, uscire de' termini: ma se si trovano alcune Cleopatre. non mancano infiniti Sardanapali; che è assai peggio. -Non fate, disse allor il signor Gaspano, queste comparazioni, nè crediate già che gli uomini siano più incontinenti che le donne: e guando ancor fossero, non sarebbe peggio, perchè dalla incontinenza delle donne nascono infiniti mali, che non nascono da quella degli uomini: e però, come jeri fu detto, essi prudentemente ordinato, che ad esse sia licito senza biasimo mancar in tutte l'altre cose, acciò che possano mettere ogni lor forza per mantenerse in questa sola virtù della castità, senza la quale i figlioli sariano incerti, e quello legame che stringe tutto 'l mondo per lo sangue, e per amar naturalmente ciascun quello che ha prodotto, si discioglieria: però alle donne più si disdice la vita dissoluta che agli pomini, i quali non portano nove mesi i figlioli in corpo. -

XXXVIII. Allora il MAGNIFICO, Questi, rispose, veramente sono belli argomenti che voi fate, e non so perchè non gli mettiate in scritto. Ma, ditemi, per qual causa non s'è ordinato, che negli uomini così sia vituperosa cosa la vita dissoluta come nelle donne, atteso che se essi sono da natura più virtuosi e di maggior valore, più facilmente ancora poriano mantenersi in questa virtù della continenza, e i figlioli nè più nè meno sariano certi; chè sebben le donne fossero lascive,

archè gli uomini fossero continenti e non consentissero alla sscivia delle donne, esse da sè a sè e senza altro ajuto già son porian generare. Ma se volete dir il vero, voi ancor consecte che noi di nostra autorità ci avemo vendicato una lienza, per la quale volemo che i medesimi peccati in noi iano leggerissimi, e talor meritino laude, e nelle donne non ossano a bastanza essere castigati se non con una vitupessa morte, o almen perpetua infamia. Però, poiche questa pinion è invalsa, parmi che conveniente cosa sia castigar ncor acerbamente quelli che con bugie danno infamia alle onne; ed estimo ch' ogni nobil cavaliero sia obligato a dinder sempre con l'arme, dove bisogna, la verità, e masmamente quando conosce qualche donna esser falsamente llunniata di poca onestà.

XXXIX. Ed io, rispose ridendo il signor Gasparo, non lamente affermo esser debito d'ogni nobil cavaliero quello ne voi dite, ma estimo gran cortesia e gentilezza coprir nalche errore, ove per disgrazia, o troppo amore, una donna a incorsa; e così veder potete ch'io tengo più la parte delle onne, dove la ragion me lo comporta, che non fate voi. Non ego già che gli uomini non si abbiano preso un poco di liertà: e questo perchè sanno, che per la opinion universale ì essi la vita dissoluta non porta così infamia come alle onne: le quali, per la imbecillità del sesso, sono molto più iclinate agli appetiti che gli uomini, e se talor si astengono al satisfare ai suoi desiderii, lo fanno per vergogna, non erchè la volontà non sia loro prontissima: e però gli uomini anno posto loro il timor d'infamia per un freno che le tenga uasi per forza in questa virtù, senza la quale, per dir il vero. iriano poco d'apprezzare; perchè il mondo non ha utilità alle donne, se non per lo generare dei figlioli. Ma ciò non itervien degli uomini, i quali governano le città, gli esercie fanno tante altre cose d'importanza: il che, poi che voi plete così, non voglio disputar come sapessero far le donne: asta che non lo fanno: e quando è occorso agli uomini far aragon della continenza, così hanno superato le donne in nesta virtù come ancora nell'altre, benchè voi non lo conentiate. Ed io circa questo non voglio recitarvi tante istorie

o fabule quante avete fatto voi, e rimettovi alla continenza solamente di dui grandissimi signori giovani, e su la vittoria, la quale suol far insolenti ancora gli uomini bassissimi: edell'uno è quella d'Alessandro Magno verso le donne bellissime di Dario, nemico e vinto; l'altra di Scipione, a cui, essendo di ventiquattro anni, ed avendo in Ispagna vinto per forza una città, fu condotta una bellissima e nobilissima giovane, presa tra molt'altre: ed intendendo Scipione, questa esser sposa d'un signor del paese, non solamente s'astenne da ogni atto disonesto verso di lei, ma immaculata la rese al marito, facendole di sopra un ricco dono. Potrei dirvi di Senocrate, il quale fu tanto continente, che una bellissima donna essendosegli colcata accanto ignuda, e facendogli tutte le carezze, ed usando tutti i modi che sapea, delle quai cose era bonissima maestra, non ebbe forza mai di far che mostrasse pur un minimo segno d'impudicizia, avvenga che ella in questo dispensasse tutta una notte; e di Pericle, che udendo solamente uno che laudava con troppo efficacia la bellezza d'un fanciullo, lo riprese agramente: e di molt'altri continentissimi di lor propria volontà, e non per vergogna o paura di castigo, da che sono indotte la maggior parte di quelle donne che in tal virtù si mantengono: le quali però ancor con tutto questo meritano esser laudate assai, e chi falsamente dà loro infamia d'impudicizia è degno, come avete detto, di gravissima punizione. -

XL. Allora messer Cesare, il qual per buon spazio taciuto avea, Pensate, disse, di che modo parla il signor Gasparo a biasimo delle donne, quando queste son quelle cose ch'ei dice in laude loro. Ma se'l signor Magnifico mi concede ch' io possa in loco suo rispondergli alcune poche cose circa quanto egli, al parer mio, falsamente ha detto contra le donne, sarà bene per l'uno e per l'altro: perchè esso si riposerà un poco, e meglio poi potra seguitare in dir qualche altra eccellenza della Donna di Palazzo; ed io mi terrò per molta grazia l'aver occasione di far insieme con lui questo officio di buon cavaliero, cioè difender la verità. — Anzi ve ne priego, rispose il signor Magnifico; chè già a me parea aver satisfatto, secondo le forze mie, a quanto io doveva, e

che questo ragionamento fosse ormai fuor del proposito mio. -Soggiunse messer Cesare: Non voglio già parlar della utilità che ha il mondo dalle donne, oltre al generar i figlioli: perchè a bastanza s' è dimostrato, quanto esse siano necessarie non solamente all'esser ma ancor al ben esser nostro; ma dico, signor Gaspar, che se esse sono, come voi dite, più inclinate agli appetiti che gli uomini, e con tutto questo se ne astengono più che gli uomini, il che voi stesso consentite: sono tanto più degne di laude, quanto il sesso loro è men forte per resistere agli appetiti naturali; e se dite che lo fanno per vergogna, parmi che in loco d'una virtù sola ne diate lor due; chè se in esse più può la vergogna che l'appetito, e perciò si astengono dalle cose mal fatte, estimo che questa vergogna, che in fine non è altro che timor d'infamia, sia una rarissima virtù, e da pochissimi uomini posseduta. E s'io potessi senza infinito vituperio degli uomini dire come molti d'essi siano immersi nella impudenza, che è il vizio contrario a questa virtù, contaminarei queste sante orecchie che m'ascoltano: e per il più questi tali ingiuriosi a Dio ed alla natura sono uomini già vecchi, i quali fan professione chi di sacerdozio, chi di filosofia, chi delle sante leggi; e governano le republiche con quella severità Catoniana nel viso, che promette tutta la integrità del mondo; e sempre allegano, il sesso feminile esser incontinentissimo: nė mai essi d'altro si dolgon più, che del mancar loro il vigor naturale per poter satisfare ai loro abominevoli desiderii, i quali loro restano ancor nell' animo, quando già la natura li nega al corpo; e però spesso trovano modi dove le forze non sono necessarie.

XII. Ma io non voglio dir più avanti; e bastami che mi consentiate che le donne si astengano più dalla vita impudica che gli uomini; e certo è, che d'altro freno non sono ritenute, che da quello che esse stesse si mettono: e che sia vero, la più parte di quelle che son custodite con troppo stretta guardia, o battute dai mariti o padri, sono men pudiche che quelle che hanno qualche libertà. Ma gran freno è generalmente alle donne l'amor della vera virtù e'l desiderio d'onore, del qual molte, che io a'miei di ho conosciute,

fanno più stima che della vita propria; e se volete dir il vero, ognun di noi ha veduto giovani nobilissimi, discreti, savii, valenti e belli, aver dispensato molt'anni amando, senza lasciare adrieto cosa alcuna di sollecitudine, di doni, di preghi, di lacrime, in somma di ciò che imaginar si può; e tutto in vano. E se a me non si potesse dire, che le qualità mie non meritarono mai ch'io fossi amato, allegherei il testimonio di me stesso, che più d'una volta per la immutabile e troppo severa onestà d'una donna sui vicino alla morte. — Rispose il signor Gasparo: Non vi maravigliate di questo: perchè le donne che son pregate sempre negano di compiacer chi le prega; e quelle che non son pregate, pregano altrui. —

XLII. Disse messer CESARE: Io non ho mai conosciuti questi, che siano dalle donne pregati; ma si ben molti. li quali, vedendosi aver in vano tentato e speso il tempo scioccamente, ricorrono a questa nobil vendetta, e dicoro aver ayuto abondanza di quello che solamente s'hanno imaginato: e par loro che il dir male e trovar invenzioni, acciò che di qualche nobil donna per lo volgo si levino fabule vitunerose. sia una sorte di cortegiania. Ma questi tali, che di qualche donna di prezzo villanamente si dànno vanto, o vero o falso, meritano castigo e supplicio gravissimo; e se talor loro vien dato, non si può dir quanto siano da laudar quelli che tale officio fanno. Chè se dicon bugie, qual scelerità può esser maggiore, che privar con inganno una valorosa donna di quello che essa più che la vita estima? e non per altra causa. che per quella che la devria fare d'infinite laudi celebrata? Se ancora dicon vero, qual pena poria bastare a chi è così perfido, che renda tanta ingratitudine per premio ad una donna, la qual, vinta dalle false lusinghe, dalle lacrime finte, dai preghi continui, dai lamenti, dalle arti, insidie e perjurii, s' ha lasciato indurre ad amar troppo; poi, senza riservo, s' è data incautamente in preda a così maligno spirto? Ma, per rispondervi ancor a questa inaudita continenza d'Alessandro e di Scipione, che avete allegata, dico ch' io non voglio negare che e l'uno e l'altro non facesse atto degno di molta laude; nientedimeno, acció che non possiate dire che per raccontarvi cose antiche io vi narri fabule, voglio allegarvi

una donna de' nostri tempi di bassa condizione, la qual mostrò molto maggior continenza che questi dui grand' uomini.

XLIII. Dico adunque, che io già conobbi una bella e delicata giovane, il nome della quale non vi dico, per non dar materia di dir male a molti ignoranti, i quali subito che intendono una donna esser inamorata, ne fan mal concetto. Questa adunque essendo lungamente amata da un nobile e ben condizionato giovane, si volse con tutto l'animo e cor suo adamar lui : e di questo non solamente io, al quale essa di sua volontà ogni cosa confidentemente dicea, non altrimenti che s' io non dirò fratello ma una sua intima sorella fossi stato, ma tutti quelli che la vedeano in presenza dell'amato giovane, erano ben chiari della sua passione. Così amando essa ferventissimamente quanto amar possa un amorevolissimo animo, durò dui anni in tanta continenza, che mai non fece segno alcuno a questo giovane d'amarlo, se non quelli che nasconder non potea; nè mai parlar gli volse, nè da lui accettar lettere, nè presenti, che dell'uno e dell'altro non passava mai giorno che non fosse sollecitata: e quanto lo desiderasse, io ben lo so; che se talor nascosamente potea aver cosa che del giovane fosse stata, la tenea in tante delizie, che parea che da quella le nascesse la vita ed ogni suo bene: nè pur mai in tanto tempo d'altro compiacer gli velse che di vederlo e di lasciarsi vedere, e qualche volta intervenendo alle feste publiche ballar con lui, come con gli altri. E perchè le condizioni dell' uno e dell'altro erano assai convenienti, essa e'l giovane desideravano che un tanto amor terminasse felicemente, ed esser insieme marito e moglie. Il medesimo desideravano tutti gli altri uomini e donne di quella città, eccetto il crudel padre di lei; il qual per una perversa e strana opinion volse maritarla ad un altro più ricco; ed in ciò dalla infelice fanciulla non fu con altro contradetto, che con amarissime lacrime. Ed essendo successo così malavventurato matrimonio, con molta compassion di quel popolo e desperazion dei poveri amanti, non bastò però questa percossa di fortuna per estirpare così fondato amor dei cori nè dell' uno nè dell' altra; che dopo ancor per spazio di tre anni durò, avvenga che essa pruden-

tissimamente lo dissimulasse, e per ogni via cercasse di troncar que' desiderii, che ormai erano senza speranza. Ed in questo tempo seguitò sempre la sua ostinata volontà della continenza: e vedendo che onestamente aver non potea colui che essa adorava al mondo, elesse non volerlo a modo alcuno, e seguitar il suo costume di non accettare ambasciate, nè doni, nè pur sguardi suoi; e con questa terminata volontà la meschina, vinta dal crudelissimo affanno, e divenuta per la lunga passione estenuatissima, in capo di tre anni se ne mori: e prima volse rifiutare i contenti e piacer suoi tanto desiderati, in ultimo la vita propria, che la onestà. Ne le mancavan modi e vie da satisfarsi secretissimamente, e senza pericoli d'infamia o d'altra perdita alcuna: e pur si astenne da quello che tanto da sè desiderava, e di che tanto era continuamente stimolata da quella persona, che sola al mondo. desiderava di compiacere: nè a ciò si mosse per paura, o per alcun altro rispetto, che per lo solo amore della vera virtu. Che direte voi d'un' altra? la quale in sei mesi quasi ogni notte giacque con un suo carissimo innamorato: nientedimeno, in un giardino copioso di dolcissimi frutti, invitata dall' ardentissimo suo proprio desiderio, e da' preghi e lacrime di chi più che la propria vita le era caro, s'astenne dal gustargli; e. benchè fosse presa e legata ignuda nella stretta catena di quelle amate braccia, non si rese mai per vinta. ma conservò immaculato il fior della onestà sua?

XLIV. Parvi, signor Gasparo, che questi sian atti di continenza eguali a quella d'Alessandro? il quale, ardentissimamente inamorato non delle donne di Dario, ma di quella fama e grandezza che lo spronava coi stimoli della gloria a patir fatiche e pericoli per farsi immortale, non che le altre cose ma la propria vita sprezzava per acquistar nome sopra tutti gli uomini; e noi ci maravigliamo che con tai pensieri nel core s'astenesse da una cosa la qual molto non desiderava? chè, per non aver mai più vedute quelle donne, non è possibile che in un punto l'amasse, ma ben forse l'aborriva, per rispetto di Dario suo nemico; ed in tal caso ogni suo atto lascivo verso di quelle saria stato ingiuria e non amore: e però non è gran cosa che Alessandro, il quale

10n meno con la magnanimità che con l'arme vinse il mondo, s' astenesse da far ingiuria a femine. La continenza ancor di Scipione è veramente da laudar assai; nientedimeno. se ben considerate, non è da aguagliare a quella di queste due donne: perchè esso ancora medesimamente si astenne da cosa non desiderata, essendo in paese nemico, capitano nuovo, nel principio d'una impresa importantissima; avendo nella patria lasciato tanta aspettazion di sè, ed avendo anor a rendere conto a giudici severissimi, i quali spesso castigavano non solamente i grandi ma i piccolissimi errori: e tra essi sapea averne de' nimici; conoscendo ancor che, se altramente avesse fatto, per esser quella donna nobilissima e ad un nobilissimo signor maritata, potea concitarsi tanti nemici e talmente, che molto gli arian prolungata e forse in tutto tolta la vittoria. Così per tante cause e di tanta importanza s'astenne da un leggiero e dannoso appetito, mostrando continenza ed una liberale integrità: la quale, come si scrive, gli diede tutti gli animi di que' popoli, e gli valse un altro esercito ad espugnar con benivolenza i cori, che forse per forza d'arme sariano stati inespugnabili; sicchè questo piuttosto un stratagema militare dir si poria, che pura continenza: avvenga ancora che la fama di questo non sia molto sincera, perchè alcuni scrittori d'autorità affermano, questa giovane esser stata da Scipione goduta in amorose delizie; ma di quello che vi dico io, dubio alcuno non ė. —

XLV. Disse il Frigio: Dovete averlo trovato negli Evangelii. — Io stesso l'ho veduto, rispose messer Cesare, e però n'ho molto maggior certezza che non potete aver nè voi nè altri, che Alcibiade si levasse dal letto di Socrate non altrimenti che si facciano i figlioli dal letto dei padri: chè pur strano loco e tempo era il letto e la notte per contemplar quella pura bellezza, la qual si dice che amava Socrate senza alcun desiderio disonesto; massimamente amando più la bellezza dell'animo che del corpo, ma nei fanciulli, e no nei vecchi, ancor che siano più savii. E certo non si potea già trovar miglior esempio per laudar la continenza degli uomini, che quello di Senocrate; che essendo versato negli stu-

dii . astretto ed obligato dalla profession sua, che è la filosofia, la quale consiste nei buoni costumi e non nelle parole, vecchio, esausto del vigor naturale, non potendo nè mostrando segno di potere, s'astenne da una femina publica. la quale per questo nome solo potea 'venirgli a fastidio. Più crederei che fosse stato continente, se qualche segno di risentirsi avesse dimostrato, ed in tal termine usato la continenza; ovvero astenutosi da quello che i vecchi più desiderano che le battaglie di Venere, cioè dal vino: ma per conprobar ben la continenza senile, scrivesi che di questo era pieno e grave. E qual cosa dir si può più aliena dalla continenza d'un vecchio, che la ebrieta? e se lo astenerse dalle cose veneree in quella pigra e fredda età merita tanta laude, quanta ne deve meritar in una tenera giovane, come quelle due di chi dianzi v'ho detto? delle quali l'una imponendo durissime leggi a tutti i sensi suoi, non solamente agli occhi negava la sua luce, ma toglieva al core quei pensieri, che soli lungamente erano stati dolcissimo cibo per tenerlo in vita; l'altra, ardente inamorata, ritrovandosi tante volte sola nelle braccia di quello che più assai che tutto'l resto del mondo amava, contra sè stessa e contra colui che più che sè stessa le era caro combattendo, vincea quello ardente desiderio che spesso ha vinto e vince tanti savii uomini. Non vi pare ora, signor Gasparo, che dovessino i scrittori vergognarsi di far memoria di Senocrate in questo caso. e chiamarlo per continente? che chi potesse sapere, io metterei pegno che esso tutta quella notte sino al giorno seguente ad ora di desinare dormi come morto, sepolto nel vino; nè mai, per stropicciar che gli facesse quella femina, potè aprir gli occhi, come se fosse stato allopiato.-

XLVI. Quivi risero tutti gli uomini e donne; e la signora Emilia, pur ridendo, Veramente, disse, signor Gasparo, se vi pensate un poco meglio, credo che trovarete ancor qualche altro bello esempio di continenza simile a questo. — Rispose messer Cesare: Non vi par, Signora, che bello esempio di continenza sia quell'altro che egli ha allegato di Pericle? Maravigliomi ben ch'el non abbia ancor ricordato la continenza e quel bel detto che si scrive di colui,

a chi una donna domando troppo gran prezzo per una notte, ed esso le rispose, che non comprava così caro il pentirsi. — Rideasi tuttavia: e messer Cesare avendo alquanto taciuto, Signor Gasparo, disse, perdonatemi s'io dico il vero, perchè in somma queste sono le miracolose continenze che di sè stessi scrivono gli uomini, accusando per incontinenti le donne, nelle quali ogni di si veggono infiniti segni di continenza: chè certo se ben considerate, non è rôcca tanto inespugnabile nè così ben difesa, che essendo combattuta con la millesima parte delle machine ed insidie, che per espugnar il costante animo d'una donna s'adoprano, non si rendesse al primo assalto. Quanti creati da signori, e da essi fatti ricchi e posti in grandissima estimazione, avendo nelle mani le lor fortezze e rôcche, onde dependeva tutto 'l stato e la vita ed ogni ben loro, senza vergogna o cura d'esser chiamati traditori le hanno perfidamente per avarizia date a chi non doveano! e Dio volesse che a' di nostri di questi tali fosse tanta carestia, che non avessimo molto maggior fatica a ritrovar qualcuno che in tal caso abbia fatto quello che dovea, che nominar quelli che hanno mancate. Non vedemo noi tant' altri che vanno ogni di ammazzando nomini per le selve, e scorrendo per mare, solamente per rubar danari? Quanti prelati vendono le cose della chiesa di Dio! quanti jurisconsulti falsificano testamenti! quanti perjurii fanno, quanti falsi testimonii, solamente per aver denari! quanti medici avvelenano gl'infermi per tal causa! quanti poi per paura della morte fanno cose vilissime! E pur a tutte queste così efficaci e dure battaglie spesso resiste una tenera e delicata giovane; chè molte sonosi trovate, le quali hanno eletto la morte più presto che perder l'onestà.-

XLVII. Allora il signor Gasparo, Queste, disse, messer Cesare, credo che non siano al mondo oggidi. — Rispose messer Cesare: Io non voglio ora allegarvi le antiche; dicovi ben questo, che molte si trovariano e trovansi, che in tal caso non si curan di morire. Ed or m'occorre nell'animo, che quando Capua fu saccheggiata dai Franzesi, che ancora non è tanto tempo che voi nol possiate molto bene avere a memoria, una bella giovane gentildonna capuana essendo

condotta fuor di casa sua, dove era stata presa da una compagnia di Guasconi, quando giunse al fiume che passa per Capua finse volersi attaccare una scarpa, tanto che colui che la menava un poco la lasciò, ed essa subito si gittò nel fiume. Che direte voi d'una contadinella, che non molti mesi fa, a Gazuolo in Mantoana, essendo ita con una sua sorella a raccorre spiche ne'campi, vinta dalla sete entrò in una casa per bere dell'acqua; dove il patron della casa, che giovane era, vedendola assai bella e sola, presala in braccio, prima con buone parole poi con minacce cercò d'indurla a far i suoi piaceri: e contrastando essa sempre più ostinatamente, in ultimo con molte battiture e per forza la vinse. Essa così scapigliata e piangendo ritorno nel campo alla sorella, ne mai, per molto ch'ella le facesse instanza, dir volse che dispiacere avesse ricevuto in quella casa; ma tuttavia, camminando verso l'albergo, e mostrando di racchetarsi a poco a poco e parlar senza perturbazione alcuna, le diede certe commissioni; poi, giunta che fu sopra Oglio, che è il fiume che passa accanto Gazuolo, allontanatasi un poco dalla sorella, la quale non sapea ne imaginava ciò ch'ella si volesse fare, subito vi si gittò dentro. La sorella dolente e piangendo l'andava secondando quanto più potea lungo la riva del fiume, che assai velocemente la portava all'ingiù; ed ogni volta che la meschina risorgeva sopra l'acqua, la sorella le gittava una corda che seco aveva recata per legar le spiche; e benché la corda più d'una volta le pervenisse alle mani, perchè pur era ancor vicina alla ripa, la costante e deliberata fanciulla sempre la riflutava e dilungava da sè; e così fuggendo ogni soccorso che dar le potea vita, in poco spazio ebbe la morte: nè fu questa mossa dalla nobilità di sangue. nè da paura di più crudel morte o d'infamia, ma solamente dal dolore della perduta verginità. Or di qui potete comprender, quante altre donne facciano atti degnissimi di memoria che non si sanno, poichè avendo questa, tre di sono, si può dir, fatto un tanto testimonio della sua virtù, non si parla di lei, ne pur se ne sa il nome. Ma se non sopragiungea in quel tempo la morte del vescovo di Mantua zio della signora Duchessa nostra, ben saria adesso quella ripa d' Oglio, nel

loco onde ella si gittò, ornata d'un bellissimo sepolero, per memoria di così gloriosa anima, che meritava tanto più chiara fama dopo la morte, quanto in men nobil corpo vivendo era abitata. --

æ

4

ź

r

ŗ

Ė

þ.

Ł

si

g-

2

XLVIII. Quivi fece messer CESARE un poco di pausa: poi soggiunse: A'miei di ancora in Roma intervenne un simil caso; e fu che una bella e nobil giovane romana, essendo lungamente seguitata da uno che molto mostrava amarla, non volse mai, non che d'altro, ma d'un sguardo solo compiacergli; di modo che costui per forza di denari corruppe una sua fante: la quale, desiderosa di satisfarlo per toccarne più denari, persuase alla patrona, che un certo giorno non molto celebrato andasse a visitar la chiesa di santo Sebastiano: ed avendo il tutto fatto intendere allo amante, e mostratogli ciò che far dovea, condusse la giovane in una di quelle grotte oscure che soglion visitar quasi tutti quei che vanno a santo Sebastiano; ed in questa tacitamente s'era nascosto prima il giovane: il quale, ritrovandosi solo con quella che amava tanto, cominciò con tutti i modi a pregarla più dolcemente che seppe, che volesse avergli com-Passione, e mutar la sua passata durezza in amore; ma poi che vide tutti i prieghi esser vani, si volse alle minacce; non giovando ancora queste, cominció a batterla fieramente; in ultimo, essendo in ferma disposizion d'ottener lo intento suo, se non altrimenti, per forza, ed in ciò operando il soccorso della malyagia femina che quivi l'aveva condotta, mai non potè tanto fare che essa consentisse; anzi e con parole e con fatti, benchè poche forze avesse, la meschina giovane si difendeva quanto le era possibile: di modo che tra per lo sdegno conceputo, vedendosi non poter ottener quello che volea, tra per la paura che non forse i parenti di lei, se risapeano la cosa, gli ne facessino portar la pena, questo scelerato, ajutato dalla fante, la qual del medesimo dubitava. affogò la malavventurata giovane, e quivi la lasciò; e fuggitosi, procurò di non esser trovato. La fante, dallo error suo medesimo acciecata, non seppe fuggire, e presa per alcuni indicii, confessò ogni cosa; onde ne fu come meritava castigata. Il corpo della costante e nobil donna con grandissimo

onore fu levato di quella grotta, e portato alta sepoltura in Roma, con una corona in testa di lauro, accompagnato da un numero infinito d'uomini e di donne; tra'quati non fu alcuno che a casa riportasse gli occhi senza facrime; e cui universalmente da tutto 'l popolo fu quella rara anima non mén pianta che laudata.

XLIX. Ma per parlatvi di quelle che voi stesse conscete, non vi ricorda aver inteso che andando la signora Felice dalla Royere a Saona, e dubitando che alcune vele che si erano scoperte fossero legni di Papa Alessandro che la seguitassero, s'apparecchiò con ferma deliberazione se si accostavano, e che rimedio non vi fosse di fuga, di gittari nel mare: e questo non si può già credere che le facess per leggerezza, perche voi così come alcun altro conoscete ben di quanto ingegno e prudenza sia accompagniata la singolar bellezza di quella signora. Non posso pur tacere una parola della signora Duchessa nostra, la quale essendo vivuta quindeci anni in compagnia del marito come vedoa. non solamente è stata costante di non palesar mai questo a persona del mondo, ma essendo dai suoi proprii stimolata ad uscir di questa viduità, elesse più presto patir esilio, povertà, ed ogn' altra sorte d'infelicità, che accettar quello che a tutti gli altri parea gran grazia e prosperità di fortuna: — e seguitando pur messer Cesare circa questo, disse la signora Duchessa: Parlate d'altro, e non entrate più in tal proposito, che assai dell'altre cose avete che dire. - Soggiunse messer Cesare: So pur che questo non mi negherete. signor Gasparo, ne voi, Frigio. - Non gia, rispose il Faisio; ma una non fa numero. -

L. Disse allora messer CESARE: Vero è che questi cosi grandi effetti occorrono in poche donne: pur ancora quelle che resistono alle battaglie d'amore, tutte sono miracolose; e quelle che talor restano vinte, sono degne di molta compassione: che certo i stimoli degli amanti, le arti che usano, i lacci che tendono, son tanti e così continui, che troppa maraviglia è che una tenera fanciulla fuggir gli possa. Qual giorno, qual'ora passa mai, che quella combattuta giovane non sia dallo amante sollecitata con denari, con presenti, e

tatte quelle cose che imaginar sa che le abbiano a piae? A qual tempo affacciar mai si può alla finestra, che pre non veda passar l'ostinato amante, con silenzio di ole ma con gli occhi che parlane, col viso afflitto e lanlo, con quegli accesi sospiri, spesso con abondantissime ime? Ouando mai si parte di casa per andar a chiesa o iltro loco, che questo sempre non le sia inanzi, e ad ogni ar di contrata non se le affronti con quella trista passion nta negli occhi, che par che allor allora aspetti la morte? cio tante attilature, invenzioni, motti, imprese, feste. i. giochi, maschere, giostre, torniamenti; le quai cose conosce tutte esser fatte per sè. La notte poi mai risversi non sa, che non oda musica, o almen quello inquieto ito intorno alle mura della casa gittar sospiri e voci laitevoli. Se per avventura parlar vuole con una delle sue i, quella, già corrotta per denari, subito ha apparecato un presentuzzo, una lettera, un sonetto, o tal cosa, darle per parte dello amante; e quivi entrando a proto. le fa intendere quanto arde questo meschino, come cura la propria vita per servirla; e come da lei niuna i ricerca men che onesta, e che solamente desidera par-2. Quivi a tutte le difficoltà si troyano rimedii, chiavi trafatte, scale di corde, sonniferi; la cosa si dipinge di o momento; dannosi esempii di molt' altre che fanno aspeggio; di modo che ogni cosa tanto si fa facile, che essa 1a altra fatica ha, che di dire: lo son contenta; - e se la poverella per un tempo resiste, tanti stimoli le jungono, tanti modi trovano, che col continuo battere pono ciò che le osta. E molti sono che, vedendo le blane non giovargli, si voltano alle minacce, e dicono volerle licar per quelle che non sono ai lor mariti. Altri pattego arditamente coi padri, e spesso coi mariti, i quali, per ari o per aver favori, dánno le proprie figliole e mogli reda contra la lor voglia. Altri cercano con incanti e maor loro quella libertà che Dio all'anime ha concessa: di si vedono mirabili effetti. Ma io non saprei ridire in 'anni tutte le insidie che oprano gli uomini per indur le ne alle lor voglie, che son infinite; ed, oltre a quelle

che ciascun per sè stesso ritrova, non è ancora mancal chi abbia ingeniosamente composto libri, e postovi ogni str dio, per insegnar di che modo in questo si abbiano ad in gannar le donne. Or pensate come da tante reti possano es ser sicure queste semplici colombe, da così dolce esca invi tate. E che gran cosa è adunque, se una donna, veggendo tanto amata ed adorata molt'anni da un bello, nobile e accostumato giovane, il quale mille volte il giorno si mett a paricolo della morte per servirle, nè mai pensa altro ch di compiacerle, con quel continuo battere, che sa che l'acqu spezza i durissimi marmi, s'induce finalmente ad amarlo, e vinta da questa passione, lo contenta di quello che voi dit che essa, per la imbecillità del sesso, naturalmente molto pi desidera che l'amante? Parvi che questo error sia tant grave, che quella meschina, che con tante lusinghe è stati presa, non meriti almen quel perdono, che spesso agli omi cidi, ai ladri, assassini e traditori si concede? Vorrete vo che questo sia vizio tanto enorme, che, per trovarsi che qual che donna in esso incorre, il sesso delle donne debba esse sprezzato in tutto, e tenuto universalmente privo di conti nenza, non avendo rispetto che molte se ne trovano invitissime, che ai continui stimoli d'amore sono adamantine, salde nella lor infinita costanza più che i scogli all'onde de mare? -

LI. Allora il signor Gasparo, essendosi fermato messi Cesare di parlare, cominciava per rispondere; ma il signo Ottaviano ridendo, Deh per amor di Dio, disse, datigliel vinta, ch' io conosco che voi farete poco frutto; e parn vedere che v' acquistarete non solamente tutte queste donn per inimiche, ma ancora la maggior parte degli uomini.-Rise il signor Gasparo, e disse: Anzi ben gran causa hann le donne di ringraziarmi; perchè s' io non avessi contri detto al signor Magnifico ed a messer Cesare, non si si riano intese tante laudi che essi hanno loro date. — Allor messer Cesare, Le laudi, disse, che il signor Magnifico e io avemo date alle donne, ed ancora molte altre, eran notissime, però sono state superflue. Chi non sa che seni le donne sentir non si può contento o satisfazione alcui

ntta questa nostra vita, la quale senza esse saria rustica riva d'ogni dolcezza, e più aspera che quella dell'altre fiere? Chi non sa che le donne sole levano de'nostri i tutti li vili e bassi pensieri, gli affanni, le miserie, e alle torbide tristezze che così spesso loro sono compagne? se vorremo ben considerar il vero, conosceremo ana. che, circa la cognizion delle cose grandi, non desviano ingegni, anzi gli svegliano; ed alla guerra fanno gli uoni senza paura ed arditi sopra modo. E certo impossibil è nel cuor d'uomo, nel qual sia entrato una volta fiamma more, regni mai più viltà; perchè chi ama desidera semfarsi amabile più che può, e teme sempre non gli interiga qualche vergogna che lo possa far estimar poco da chi ) desidera esser estimato assai; nè cura d'andare mille le il giorno alla morte, per mostrar d'esser degno di quelnore: però chi potesse far un esercito d'innamorati, li ili combattessero in presenza delle donne da loro amate. ceria tutto 'l mondo, salvo se contra questo in opposito i fosse un altro esercito medesimamente innamorato. E diate di certo, che l'aver contrastato Troia dieci anni a a Grecia, non procedette d'altro che d'alcuni innamorati. uali, quando erano per uscir a combattere, s'armavano presenza delle lor donne, e spesso esse medesime gli ajuano, e nel partir diceano lor qualche parola che gl'infiamva, e gli facea più che uomini; poi nel combattere sano esser dalle lor donne mirati dalle mura e dalle torri; le loro parea che ogni ardir che mostravano, ogni prova faceano, da esse riportasse laude: il che loro era il magr premio che aver potessero al mondo. Sono molti che mano, la vittoria dei re di Spagna Ferrando ed Isabella tra il re di Granata esser proceduta gran parte dalle donchè il più delle volte quando usciva l'esercito di Spagna affrontar gl'inimici, usciva ancora la regina Isabella con e le sue damigelle, e quivi si ritrovavano molti nobili caeri innamorati; li quali fin che giungeano al loco di vegl'inimici, sempre andavano parlando con le lor donne: , pigliando licenza ciascun dalla sua, in presenza loro anano ad incontrar gl'inimici con quell'animo feroce che

dava loro amore, e'l desiderio di far conoscere alle sue signore che erano servite da uomini valorosi; onde molte volte trovaronsi pochissimi cavalieri spagnoli mettere in fuga ed alla morte infinito numero di Mori, mercè delle gentili el amate donne. Però non so, signor Gasparo, qual pervers giudicio v'abbia indotto a biasimar le donne.

They are the Kensu Fr

Louis Labrer LII. Non vedete voi, che di tutti gli esercizii graziosi e che piaceno al mondo a niun altro s'ha da attribuire la cassa, se alle donne no? Chi studia di danzare e ballar leggiadramente per altro, che per compiacere a donne? Chi intende nella dolcezza della musica per altra causa, che per रिर्म के विपादकार Chi a compor versi, almen nella lingua volgare, ह non per esprimere quegli affetti che dalle donne sono causti? Pensate di quanti nobilissimi poemi saremmo privi, e nella lingua greca e nella latina, se le donne fossero state da' poeti poco estimate. Ma, lasciando tutti gli altri, non saria grandissima perdita se messer Francesco Petrarca, il qual così divinamente scrisse in questa nostra lingua gli amor suoi, avesse volto l'animo solamente alle cose latine, come aría fatto se l'amor di Madonna Laura da ciò non l'avesse talor desviato? Non vi nomino i chiari ingegni che sono ora al mondo, e qui presenti, che ogni di partoriscono qualche nobil frutto, e pur pigliano subjetto solamente dalle bellezze e virtu delle donne. Vedete che Salomone, volendo scrivere misticamente cose altissime e divine, per coprirle d'un grazioso velo finse un ardente ed affettuoso dialogo d'uno inamorato con la sua donna, parendogli non poter trovar qua giù tra noi similitudine alcuna più conveniente e conforme alle cose divine, che l'amor verso le donne; ed in tal modo volse darci un poco d'odor di quella divinità, che esso e per scienza e per grazia più che gli altri conoscea. Però non bisognava, signor Gasparo, disputar di questo, o almen con tante parole: ma voi col contradire alla verità avete impedito, che non si sieno intese mill'altre cose belle ed importanti circa la perfezion della Donna di Palazzo. - Rispose il signor Gasparo: Io credo che altro non vi si possa dire; pur se a voi pare che il signor Magnifico non l'abbia adornata a bastanza di buone condizioni, il difetto non è stato il suo,

ha di chi ha fatto che più virtù non siano al mondo; perche le ha date tutte quelle che vi sono. — Disse la signora locarssa ridendo: Or vedrete, che 'l signor Magnifico pur lucor ne ritroverà qualche altra. — Rispose il Mannifico: In vero, Signora, a me par d'aver detto assai, e, quanto per le, contentomi di questa mia Donna; e se questi signori non la voglion così fatta, lassinla a me. —

LIII. Quivi tacendo ognuno, disse messer Federico: Signor Magnifico, per stimolarvi a dir qualche altra cosa 'oglio pur farvi una domanda circa quello che avete voluto he sia la principal professione della Donna di Palazzo, ed è mesta: ch' io desidero intendere, come ella debba interteiersi circa una particolarità che mi par importantissima; chè, enchè le eccellenti condizioni da voi attribuitele includino ngegno, sapere, giudicio, desterità, modestia, e tant'altre irtù, per le quali ella dee ragionevolmente saper intertenere gni persona e ad ogni proposito, estimo io però che più che dcuna altra cosa le bisogni saper quello che appartiene ai agionamenti d'amore : perchè, secondo che ogni gentil cavaiero usa per instrumento d'acquistar grazia di donne quei nobili esercizii, attilature e bei costumi che avemo nominati. 1 questo effetto adopra medesimamente le parole; e non solo quando è astretto da passione, ma ancora spesso per far onore a quella donna con cui parla; parendogli che 'l mo strar d'amarla sia un testimonio che ella ne sia degna, e che la bellezza e meriti suoi sian tanti, che sforzino ognuno a servirla. Però vorrei sapere, come debba questa donna circa tal proposito intertenersi discretamente, e come rispondere a thi l'ama veramente, e come a chi ne fa dimostrazion falsa: se dee dissimular d'intendere, o corrispondere, o rifiutare, e come governarsi.-

LIV. Allor il signor Magnifico, Bisogneria prima, dise, insegnarle a conoscer quelli che simulan d'amare, e quelli che amano veramente; poi, del corrispondere in amore o no, redo che non si debba governar per voglia d'altrui, che di é stessa. — Disse messer Frotrico: Insegnatele adunque quai iano i più certi e sicuri segni per discernere l'amor falso lal vero, e di qual testimonio ella si debba contentar per

esser ben chiara dell' amore mostratole. - Rispose ridende la t MAGNIFICO: Io non lo so, perchè gli uomini oggidi sono tanà astuti, che fanno infinite dimostrazion false, e talor piangone quando hanno ben gran voglia di ridere; però bisognera mandargli all' Isola Ferma, sotto l'arco dei leali innamonti. Ma acciò che questa mia Donna, della quale a me coavia aver particolar protezione per esser mia creatura, non incorra in quegli errori ch' io ho veduto incorrere molt'altre, io direi ch'ella non fosse facile a creder d'esser amata; ne facesse come alcune, che non solamente non mostrano di non intendere chi lor parla d'amore, ancora che copertamente, ma alla prima parola accettano tutte le laudi che ler son date, ovver le negano d'un certo modo, che è più presto un invitare d'amore quelli coi quali parlano, che ritrarsi. Però la maniera dell' intertenersi nei ragionamenti d'amore, ch' jo voglio che usi la mia Donna di Palazzo, sarà il rifutar di creder sempre, che chi le parla d'amore, l'ami però: e se quel gentiluomo sarà, come pur molti se ne trovano, prosuntuoso, e che le parli con poco rispetto, essa gli darà tal risposta, ch' el conoscerà chiaramente che le fa dispiacere; se ancora sarà discreto, ed usarà termini modesti e parole d'amore copertamente, con quel gentil modo che io credo che faria il Cortegiano formato da questi signori, la donna mostrerà non l'intendere, e tirerà le parole ad altro significato, cercando sempre modestamente, con quello ingegno e prudenza che già s'è detto convenirsele, uscir di quel proposito. Se ancor il ragionamento sarà tale, ch' ella non possa simular di non intendere, piglierà il tutto come per burla, mostrando di conoscere che ciò se le dica più presto per onorarla che perchè così sia, estenuando i meriti suoi, ed attribuendo a cortesia di quel gentiluomo le laudi che esso le darà; ed in tal modo si farà tener per discreta, e sarà più sicura dagl' inganni. Di questo modo parmi che debba intertenersi la Donna di Palazzo circa i ragionamenti d'amore.-

LV. Allora messer Federico, Signor Magnifico, disse, voi ragionate di questa cosa, come che sia necessario che tutti quelli che parlano d'amore con donne dicano le bugie, e cerchino d'ingannarle: il che se così fosse, direi che i vostri do-

curmenti fossero buoni; ma se questo cavalier che intertiene ama veramente, e sente quella passion che tanto affligge talor i cori umani, non considerate voi in qual pena, in qual calamità e morte lo ponete, volendo che la donna non gli creda Inai cosa che dica a questo proposito? Dunque i scongiuri, le lacrime e tant' altri segni, non debbono aver forza alcuna? Guardate, signor Magnifico, che non si estimi che, oltre alla naturale crudeltà che hanno in sè molte di queste donne, Voi ne insegnate loro ancora di più. - Rispose il Magnifico: lo ho detto non di chi ama, ma di chi intertiene con ragionamenti amorosi, nella qual cosa una delle più necessarie Condizioni è, che mai non manchino parole; e gl'inamorati Veri, come hanno il core ardente, così hanno la lingua fredda, col parlar rotto, e subito silenzio; però forse non saria Calsa proposizione il dire: Chi ama assai, parla poco. Pur di Questo credo che non si possa dar certa regola, per la diver-Sità dei costumi degli uomini; nè altro dir saprei, se non che la donna sia ben cauta, e sempre abbia a memoria, che con molto minor pericolo posson gli uomini mostrar d'amare, che le donne .-

LVI. Disse il signor Gaspano ridendo: Non volete voi, signor Magnifico, che questa vostra così eccellente Donna essa ancora ami, almen quando conosce veramente esser amata? Atteso che se'l Cortegiano non fosse redamato, non è già credibile che continuasse in amare lei; e così le mancheriano molte grazie, e massimamente quella servitù e riverenza, con la quale osservano e quasi adorano gli amanti la virtù delle donne amate. - Di questo, rispose il Magnifico, non la voglio consigliare io; dico ben che lo amar come voi ora intendete estimo che convenga solamente alle donne non maritate; perchè quando questo amore non può terminare in matrimonio, è forza che la donna n'abbia sempre quel remorso e stimolo che s'ha delle cose illicite, e si metta a pericolo di macular quella fama d'onestà che tanto l'importa. - Rispose allora messer Federico ridendo: Questa vostra opinion, signor Magnifico, mi par molto austera, e penso che l'abbiate imparata da qualche predicator, di quelli che riprendono le donne inamorate de' secolari per averne essi

miglior parte; e parmi che imponiate troppo dure leggi an imponiate maritate, perchè molte se ne trovano. alle quali i marii senza causa portano grandissimo odio, e le offendono gavemente, talor amando altre donne, talor facendo loro tutti i dispiaceri che sanno imaginare : alcune sono dai padri maitate per forza a vecchi, infermi, schifi e stomacosi, che h fan vivere in continua miseria. E se a queste tali fosse licite fare il divorzio, e separarsi da quelli co' quali seno mal cogiunte, non saria forse da comportar loro che amassero atti che'l marito; ma quando, o per le stelle nemiche. o per la diversità delle complessioni, o per qualche altro accidente, occorre che nel letto, che dovrebbe esser nido di concordia e d'amore, sparge la maledetta furia infernale il seme del suo veneno, che poi produce lo sdegno, il sospetto e le pungenti spine dell'odio che tormenta quelle infelici anime, legate crudelmente nella indissolubil catena insino alla morte: perchè non volete voi, che a quella donna sia licito cercar qualche refrigerio a così duro flagello, e dar ad altri quello che dal marito è non solamente sprezzato, ma aborrito? Penso ben, che quelle che hanno i mariti convenienti, e da essi sono amate, non debbano fargli ingiuria; ma l'altre, non amando chi ama loro, fanno ingiuria a sè stesse.--Anzi a sè stesse fanno ingiuria amando altri che il marito, rispose il Magnifico. Pur, perche molte volte il non amare non è in arbitrio nostro, se alla Donna di Palazzo occorrerà questo infortunio, che l'odio del marito o l'amor d'altri la induca ad amare, voglio che ella niuna altra cosa allo amante conceda eccetto che l'animo; nè mai gli faccia dimostrazion alcuna certa d'amore, nè con parole, nè con gesti, nè per altro modo, talchè esso possa esserne sicuro. --

LVII. Allora messer Roberto da Bari, pur ridendo, Io, disse, signor Magnifico, m'appello di questa vostra sentenza, e penso che averò molti compagni; ma poiche pur volete insegnar questa rusticità, per dir così, alle maritate, volete voi che le non maritate siano esse ancora così crudeli e discortesi? e che non compiacciano almen in qualche cosa i loro amanti?—Se la mia Donna di Palazzo, rispose il signor

AGNIFICO, non sara maritata, avendo d'amare, voglio che a ami uno col quale possa maritarsi; nè reputarò già errore e ella gli faccia qualche segno d'amore : della qual cosa voo insegnarle una regola universale con poche parole, acciò ella possa ancora con poca fatica tenerla a memoria: e esta è, che ella faccia tutte le dimostrazioni d'amore a chi ma, eccetto quelle che potessero indur nell'animo delmante speranza di conseguir da lei cosa alcuna disonesta. a questo bisogna molto avvertire, perchè è uno errore ve incorreno infinite donne, le quali per l'ordinario niuıltra cosa desiderano più che l'esser belle: e perchè lo avere lti inamorati ad esse par testimonio della lor bellezza. ttono ogni studio per guadagnarne più che possono; però rrono spesso in costumi poco moderati, e, lasciando quella destia temperata che tanto lor si conviene, usano certi nardi presaci, con parole scurrili ed atti pieni d'impuden-. narende lor che per questo siano vedute ed udite volonri, e che con tai modi si facciano amare: il che è falso; rche le dimostrazioni che si fan loro nascono d'un appeo mosso da epinion di facilità, non d'amore. Però voglio e la mia Donna di Palazzo non con modi disonesti paja asi che s'offerisca a chi la vuole, ed uccelli più che può i occhi e la volontà di chi la mira, ma coi meriti e virtuosi stumi suoi, con la venustà, con la grazia, induca nell' anio di chi la vede quello amor vero che si deve a tutte le se amabili, e quel rispetto che leva sempre la speranza di i pensa a cosa disonesta. Colui adunque che sarà da tal onna amato, ragionevolmente dovrà contentarsi d'ogni mima dimostrazione, ed apprezzar più da lei un sol sguardo n affetto d'amore, che l'essere in tutto signer d'ogni altra; l io a così fatta Donna non saprei aggiunger cosa alcuna, non che ella fosse amata da così eccellente Cortegiano me hanno formato questi signori, e che essa ancor amasse i, acciò che e l'uno e l'altro avesse totalmente la sua perzione.

LVIII. Avendo infin qui detto il signor Magnifico, taasi; quando il signor Gasparo ridendo, Or, disse, non poete già dolervi che 'l signor Magnifico non abbia formato

la Donna di Palazzo eccellentissima : e da mo, se una tal se le I ne trova, io dico ben che ella merita esser estimata eguale di al Cortegiano. - Rispose la signora Emilia: Io m'obligo trovarla, sempre che voi trovarete il Cortegiano. - Soggiume messer Roberto: Veramente negar non si può, che la Dona formata dal signor Magnifico non sia perfettissima; nientedimeno in queste ultime condizioni appartenenti allo amore parmi pur che esso l'abbia fatta un poco troppo austera. massimamente volendo che con le parole, gesti e modi suoi ella levi in tutto la speranza allo amante, e lo confermi più che ella può nella disperazione; chè, come ognun sa, li desiderii umani non si estendono a quelle cose, delle quali non s'ha qualche speranza. E benchè già si siano trovate alcune donne, le quali, forsi superbe per la bellezza e valor loro, la prima parola che hanno detta a chi lor ha parlato d'amore è stata che non pensino aver mai da lor cosa che vogliano. pur con lo aspetto e con le accoglienze sono lor poi state un poco più graziose, di modo che con gli atti benigni hanno temperato in parte le parole superbe; ma se questa Donna e con gli atti e con le parole e coi modi leva in tutto la speranza, credo che 'I nostro Cortegiano, se egli sarà savio, non l'amerà mai, e così essa averà questa imperfezion, di trovarsi senza amante. -

LIX. Allora il signor MAGNIFICO, Non voglio, disse, che la mia Donna di Palazzo levi la speranza d'ogni cosa, ma delle cose disoneste, le quali, se'l Cortegiano sarà tanto cortese e discreto come l'hanno formato questi signori, non solamente non le sperarà, ma pur non le desiderarà; perchè se la bellezza, i costumi, l'ingegno, la bontà, il sapere, la modestia, e tante altre virtuose condizioni che alla donna avemo date, saranno la causa dell'amor del Cortegiano verso lei, necessariamente il fin ancora di questo amore sarà virtuoso: e se la nobilità, il valor nell'arme, nelle lettere, nella musica, la gentilezza, l'esser nel parlar, nel conversar pien di tante grazie, saranno i mezzi coi quali il Cortegiano acquistarà l'amor della donna, bisognerà che 'l fin di quello amore sia della qualità che sono i mezzi per li quali ad esso si perviene; oltra che, secondo che al mondo si troyano di

niere di bellezze, così si trovano ancora diversi de-'uomini; e però intervien che molti, vedendo una quella bellezza grave, che andando, stando, mot-), scherzando, e facendo ció che si voglia, tempera almente tutti i modi suoi, che induce una certa ria chi la mira, si spaventano, nè osano servirle; e o, tratti dalla speranza, amano quelle vaghe e lusintanto delicate e tenere, che nelle parole, negli atti ar mostrano una certa passion languidetta, che proter facilmente incorrere e convertirsi in amore. Alesser sicuri dagl'inganni, amano certe altre tanto degli occhi e delle parole e dei movimenti, che fan orima lor viene in animo, con una certa semplicità nasconde i pensier suoi. Non mancano ancor molti ni generosi, i quali, parendo loro che la virtù conca la difficoltà, e che troppo dolce vittoria sia il zello che ad altri pare inespugnabile, si voltano faad amar le bellezze di quelle donne, che negli oce parole e nei modi mostrano più austera severità re, per far testimonio che 'l valor loro può sforzare o ostinato, e indur ad amar ancor le voglie ritrose d'amore. Però questi tanto confidenti di sè stessi. i tengono securi di non lasciarsi ingannare, amano lentieri certe donne, che con sagacità ed arte pare a bellezza coprano mille astuzie: o veramente al-, che hanno congiunta con la bellezza una maniera tta di poche parole, pochi risi, con modo quasi d'appoco qualunque le miri o le serva. Trovansi poi i, che non degnano amar se non donne che nel-, nel parlare, ed in tutti i movimenti suoi, portino leggiadria, tutti i gentil costumi, tutto'l sapere e razie unitamente cumulate, come un sol fior comtutte le eccellenze del mondo. Sicchè, se la mia i Palazzo averà carestia di guegli amori mossi da ranza, non per questo restarà senza amante; perchè ancheran quei che saranno mossi e dai meriti di lei, onfidenza del valor di sè stessi, per lo quale si conoegni d'essere da lei amati.-

LX. Messer Roberto pur contraddicea, ma la signon Duchessa gli diede il torto, confermando la ragion del signor Magnifico: poi soggiunse: Noi non abbiam causa di dolersi del signor Magnifico, perche in vero estimo che la Donna di Palazzo da lui formata possa star al paragon del Cortegiano, ed ancor con qualche vantaggio; perchè le ha insegnato ad amare, il che non han fatto questi signori al suo Cortegiano. - Allora l' Unico Aretino, Ben è conveniente, disse. insegnar alle donne lo amare, perchè rare volte ho io veduo alcuna che far lo sappia: chè quasi sempre tutte accompagnano la lor bellezza con la crudeltà ed ingratitudine veno quelli che più fedelmente le servono, e che per nobilità, gentilezza e virtù meritariano premio de'loro amori: e spesso poi si danno in preda ad uomini sciocchissimi e vili e da poco, e che non solamente non le amano, ma le odiano. Però, per schifar questi così enormi errori, forsi era ben insegnare loro prima il far elezione di chi meritasse essere amato, e poi lo amarlo; il che degli uomini non è necessario, che pur troppo per se stessi lo sanno: ed io ne posso esser buon testimonio: perchè lo amare a me non fu mai insegnato, se non dalla divina bellezza e divinissimi costumi d'una Signora, talmente che nell'arbitrio mío non è stato il non adorarla, nonche ch' io in ciò abbia avuto bisogno d'arte o maestro alcuno; e credo che 'l medesimo intervenga a tutti quelli che amano veramente: però piuttosto si converria insegnar al Cortegiano il farsi amare, che lo amare.-

LXI. Allora la signora Emilia, Or di questo adunque ragionate, disse, signor Unico. — Rispose l'Unico: Parmi che la ragion vorrebbe che col servire e compiacer le donne s'acquistasse la lor grazia; ma quello di che esse si tengon servite e compiaciute, credo che bisogni impararlo dalle medesime donne, le quali spesso desideran cose tanto strane, che non è uomo che le imaginasse, e talor esse medesime non sanno ciò che si desiderino; perciò è bene che voi, Signora, che sete donna, e ragionevolmente dovete saper quello che piace alle donne, pigliate questa fatica, per far a mondo una tanta utilità. — Allor disse la signora Emilia: Le esser voi gratissimo universalmente alle donne, è buono ar

mento che sappiate tutti i modi per li quali s'acquista la r grazia; però è pur conveniente che voi l'insegnate. — ignora, rispose l'Unico, io non saprei dar ricordo più utile i uno amante, che'l procurar che voi non aveste autorità pa quella donna, la grazia della quale esso cercasse; perhè qualche buona condizione, che pur è paruto al mondo alor che in me sia, col più sincero amore che fosse mai, non anno avuto tanta forza di far ch' io fossi amato, quanta voi if far che fossi odiato. —

LXII. Rispose allora la signora Emilia: Signor Unico. guardimi Dio pur di pensar, nen che operar mai, cosa perchè loste odiato: chè, oltre ch'io farei quello che non debbo, sarei estimata di poco giudicio, tentande lo impossibile; ma io, poichè voi mi stimolate con questo modo a parlare di quello che piace alle donne, parlerò; e se vi dispiacerà, datene la colna a voi stesso. Estimo io adunque, che chi ha da esser amato, debba amare ed esser amabile, e che queste due cose bastino per acquistar la grazia delle donne. Ora. per rispondere a quello di che voi m'accusate, dico che ognun sa e vede che voi siete amabilissimo; ma che amiate così sinceramente come dite sto io assai dubiosa, e forse ancora gli altri; perchè l'esser yoi troppo amabile, ha causato che siete stato amato da molte donne, ed i gran fiumi divisi in più parti divengono piccoli rivi; così ancora l'amor diviso in più che in un objetto, ha poca forza: ma questi vostri continui lamenti, ed accusare in quelle donne che avete servite la ingratitudine, la qual non è verisimile, atteso tanti vostri meriti, è una certa sorte di secretezza, per nasconder le grazie, i contenti e piaceri da voi conseguiti in amore, ed assicurar quelle donne che v' amano e che vi si son date in preda, che non le publichiate; e però esse ancora si contentano che voi così apertamente con altre mostriate amori falsi, per coprire i lor veri: onde se quelle donne, che voi ora mostrate d'amare, non son così facili a crederlo come vorreste, interviene perchè questa vostra arte in amore comincia ad esser conosciuta, non perch' jo vi faccia odiare. -

LXIII. Allor il signor Unico, Io, disse, non voglio altrimenti tentar di confutar le parole vostre, perche ormai parmi così fatale il non esser creduto a me la verita, come l'esser creduto a voi la bugia. - Dite pur, signor Unico, rispose la signora Emilia, che voi non amate così come vorreste che fosse creduto; che se amaste, tutti i desiderii vostri sariam di compiacer la donna amata, e voler quel medesimo che essa vuole: chè questa è la legge d'amore; ma il vostro tante dolervi di lei denota qualche inganno, come ho detto, o vermente fa testimonio che voi volete quello che essa non vuole. - Anzi, disse il signor Unico, voglio io ben quello che essa vuole: che è argomento ch'io l'amo; ma dolgomi perchè essa non vuol quello che voglio io: che è segno che non mi ama, secondo la medesima legge che voi avete allegata. - Rispose la signora Emilia: Quello che comincia ad amare, deve an cora cominciare a compiacere ed accommodarsi totalmente alle voglie della cosa amata, e con quelle governar le sue; e far che i proprii desiderii siano servi, e che l'anima sua istessi sia come obediente ancilla, nè pensi mai ad altro che a trasformarsi, se possibil fosse, in quella della cosa amata, e questo reputar per sua somma felicità; perchè così fan quelli che amano veramente. — Appunto la mia somma felicità, disse il signor Unico, sarebbe se una voglia sola governasse la sua e la mia anima. — A voi sta di farlo, rispose la signora Emilia. -

EXIV. Allora messer Bernardo, interrompendo, Cerlo è, disse, che chi ama veramente, tutti i suoi pensieri, senza che d'altri gli sia mostrato, indrizza a servire e compiacere la donna amata; ma perche talor queste amorevoli servitu non son ben conosciute, credo che, oltre allo amare e servire, sia necessario fare ancor qualche altra dimostrazione di questo amore tanto chiara, che la donna non possa dissimular di conoscere d'essere amata; ma con tanta modestia però, che non paja che se le abbia poca riverenza. E perciò voi, Signora, che avete cominciato a dir come l'anima dello amante dee essere obediente ancilla alla amata, in segnate ancor, di grazia, questo secreto, il quale mi pare importantissimo. — Rise messer Cesare, e disse: Se lo amante è tanto modesto che abbia vergogna di dirgliene, scrivagliele — Soggiunse la signora Emilia: Anzi, se è tanto discreto co

e conviene, prima che lo faccia intendere alla donna, dessi assecurar di non offenderla. — Disse allora il signor Galano: A tutte le donne piace l'esser pregate d'amore, ancor he avessero intenzione di negar quello che loro si domanda. - Rispose il magnifico Juliano: Voi v'ingannate molto; nè consigliarei il Cortegiano che usasse mai questo termine, non fosse ben certo di non aver repulsa. —

LXV. E che cosa deve egli adunque fare?—disse il signor LASPARO. Soggiunse il Magnifico: Se pur vuole scrivere o parare, farlo con tanta modestia e così cautamente, che le paole prime tentino l'animo, e tocchino tanto ambiguamente a volontà di lei, che le lascino modo ed un certo esito di poter simulare di non conoscere, che quei ragionamenti imporlino amore, acciò che se trova difficoltà possa ritrarsi, e mostrar d'aver parlato o scritto d'altro fine, per goder quelle domestiche carezze ed accoglienze con sicurtà, che spesso le lonne concedono a chi par loro che le pigli per amicizia: poi e negano, subito che s'accorgono che siano ricevute per dinostrazion d'amore. Onde quelli che son troppo precipiti, e i avventurano così prosuntuosamente con certe furie ed ostiazioni, spesso le perdono, e meritamente; perchè ad ogni obil donna pare sempre di essere poco estimata da chi senza ispetto la ricerca d'amore prima che l'abbia servita.

LXVI. Però, secondo me, quella via che deve pigliar il lortegiano per far noto l'amor suo alla Donna parmi che sia I mostrargliele coi modi più presto che con le parole; chè eramente talor più affetto d'amor si conosce in un sospiro, n un rispetto, in un timore, che in mille parole; poi far che li occhi siano que'fidi messaggieri, che portino l'ambasciate lel core; perchè spesso con maggior efficacia mostran quello he dentro vi è di passione, che la lingua propria o lettere o ltri messi: di modo che non solamente scoprono i pensieri, na spesso accendono amore nel cor della persona amata; erchè que'vivi spirti che escono per gli occhi, per esser gelerati presso al core, entrando ancor negli occhi, dove sono ndrizzati, come saetta al segno, naturalmente penetrano al ore come a sua stanza, ed ivi si confondono con quegli altri pirti, e, con quella sottilissima natura di sangue che hanno

seco, infettano il sangue vicino al core, dove son perventi e lo riscaldano e fannolo a se simile, ed atto a ricevere h impression di quella imagine che seco hanno portata; onde a poco a poco andando e ritornando questi messaggieri la via per gli occhi al core, e riportando l'esca e'l focile di bellem e di grazia, accendono col vento del desiderio quel foco de tanto arde, e mai non finisce di consumare, perchè sempa gli apportano materia di speranza per nutrirlo. Però ben dir si può, che gli occhi siano guida in amore, massimamente se sono graziosi'e soavi: neri di quella chiara e dolce negrena. ovvero azzurri: allegri e ridenti, e così grati e penetranti me mirar, come alcuni, nei quali par che quelle vie che danne esito ai spiriti siano tanto profonde, che per esse si vegza insino al core. Gli occhi adunque stanno nascosi, come alla guerra soldati insidiatori in aguato; e se la forma di tutto 1 corpo è bella e ben composta, tira a sè ed alletta chi da lontan la mira, fin a tanto che s'accosti; e subito che è vicino, gli occhi saettano, ed affatturano come venefici: e massimamente quando per dritta linea mandano i raggi suoi negli occhi della cosa amata in tempo che essi facciano il medesimo: perchè i spiriti s'incontrano, ed in quel dolce intoppo l'un piglia le qualità dell'altro, come si vede d'un occhio infermo, che guardando fisamente in un sano gli dà la sua infermità: sicchè a me pare che 'l nostro Cortegiano possa di questo modo manifestare in gran parte l'amor alla sua Donna. Verò è che gli occhi, se non son governati con arte, molte volte scoprono più gli amorosi desiderii a cui l'uom men vorria, perche fuor per essi quasi visibilmente traluceno quelle ardenti passioni, le quali volendo l'amante palesar solamente alla cosa amata, spesso palesa ancor a cui più desiderarebbe nasconderle. Però chi non ha perduto il fren della ragione si governa cautamente, ed osserva i tempi, i lochi, e quando bisogna s'astien da quel così intento mirare, ancora che sia dolcissimo cibo; perchè troppo dura cosa è un amor publico.-

LXVII. Rispose il conte Lodovico: Talor ancora l'esser publico non nuoce, perche in tal caso gli uomini spesso estimano che quegli amori non tendano al fine che ogni amante desidera, vedendo che poca cura si ponga per coprirli, ne faccia caso che si sappiano o no; e però col non negar si ndica l'uom una certa libertà di poter publicamente parre e star senza sospetto con la cosa amata: il che non avene a quegli che cercano d'esser secreti, perche pare che erino, e siano vicini a qualche gran premio, il quale non rriano che altri risapesse. Ho io ancor veduto nascere armtissimo amore nel core d'una donna verso uno, a cui per ima non avea pur una minima affezione, solamente per inndere che opinione di molti fosse che s'amassero insieme; e causa di questo credo io che fosse, che quel giudicio così unirrsale le parea bastante testimonio per farle credere che con fosse degno dell'amor suo, e parea quasi che la fama le porusse l'ambasciate per parte dell'amante molto più vere e più egne d'esser credute, che non aria potuto far esso medesimo on lettere o con parole, ovvero altra persona per lui. Però uesta voce publica non solamente talor non nuoce, ma giova. -Rispose il Magnifico: Gli amori de' quali la fama è ministra m assai pericolosi di far che l'uomo sia mostrato a dito: e erò chi ha da camminar per questa strada cautamente, bigna che dimostri aver nell'animo molto minor foco che on ha, e contentarsi di quello che gli par poco, e dissimur i desiderii, le gelosie, gli affanni e i piaceri suoi, e rider pesso con la bocca quando il cor piange, e mostrar d'esser rodigo di quello di che è avarissimo; e queste cose son ınto difficili da fare, che quasi sono impossibili. Però se'l ostro Cortegiano volesse usar del mio consiglio, io lo conforrei a tener secreti gli amor suoi.-

LXVIII. Allora messer Bernardo, Bisogna, disse, adunue che voi questo gli insegnate, e parmi che non sia di iccola importanza; perchè, oltre ai cenni, che talor alcuni osi copertamente fanno, che quasi senza movimento alcuno uella persona che essi desiderano nel volto e negli occhi lor egge ciò che hanno nel core, ho io talor udito tra dui inanorati un lungo e libero ragionamento d'amore, dal quale on poteano però i circostanti intender chiaramente partiularitate alcuna, nè certificarsi che fosse d'amore: e questo er la discrezione ed avvertenza di chi ragionava; perchè, enza far dimostrazione alcuna d'aver dispiacere d'essere

ascoltati, dicevano secretamente quelle sole parole che importavano, ed altamente tutte l'altre, che si poteano accommodare a diversi propositi.— Allora messer Federico, il parlar, disse, così minutamente di queste avvertenze di secretezza, sarebbe uno andar drieto all'infinito; però io vorrei piuttosto che si ragionasse un poco, ceme debba lo amante mantenersi la grazia della sua donna, il che mi par molto più necessario. —

LXIX. Rispose il Magnifico > Credo che que' mezzi che vagliono per acquistarla, vagliano ancor per mantenerla; e tutto questo consiste in compiacer la donna amata senza offenderla mai : però saria difficile darne regola ferma; perchè per infiniti modi chi non è ben discreto fa errori talora che pajon piccoli, nientedimeno offendono gravemente l'animo della donna: e questo intervien, più che agli altri, a quei che sono astretti dalla passione: come alcuni, che sempre che hanno modo di parlare a quella donna che amano, si lamentano e dolgono così acerbamente, e voglion spesso cose tanto impossibili, che per quella importunità vengon a fastidio. Altri, se son punti da qualche gelosia, si lascian di tal modo trapportar dal dolore, che senza risguardo, scorrono in dir mal di quello di chi hanno sospetto, e talor senza colpa di colui, ed ancor della donna, e non vogliono ch' ella gli parli, o pur volga gli occhi a quella parte ove egli è; e spesso con questi modi non solamente offendon quella donna, ma son causa ch' ella s' induca ad amarlo: perchè 'l timore che mostra talor d'avere uno amante, che la sua donna non lasci lui per quell'altro, dimostra che esso si conosce inferior di meriti e di valor a colui, e con questa opinione la donna si move ad amarlo, ed, accorgendosi che per mettergliele in disgrazia se ne dica male, ancor che sia vero, non lo crede, e tuttavia l'ama più.

LXX. Allora messer Cesarr ridendo, Io, disse, confesso non esser tanto savio, che potessi astenermi di dir male d'un mio rivale, salvo se voi non m' insegnaste qualche altro miglior modo da ruinarlo. — Rispose ridendo il signor Macrifico: Dicesi in proverbio, che quando il nemico è nell'acqua insino alla cintura, se gli deve porger la mano, e levarlo del

ericolo: ma quando v'è insino al mento, mettergli il piede sul capo, e sommergerlo tosto. Però sono alcuni che queto fanno co' suoi rivali, e fin che non hanno modo ben siaro di ruinargli, vanno dissimulando, e piuttosto si mostran pro amici che altrimenti: poi se la occasion s'offerisce lor ale, che conoscan poter precipitargli con certa ruina, dicenone tutti i mali, o veri o falsi che siano, lo fanno senza riervo, con arte, inganni, e con tutte le vie che sanno imagirare. Ma perchè a me non piaceria mai che 'l nostro Corteriano usasse inganno alcuno, vorrei che levasse la grazia dell'amica al suo rivale non con altra arte che con l'amare, col servire, e con l'essere virtuoso, valente, discreto e modesto; in somma col meritar più di lui, e con l'esser in ogni cosa avvertito e prudente, guardandosi da alcune sciocchezze inette, nelle quali spesso incorrono molti ignoranti, e per diverse vie: chè già ho io conosciuti alcuni, che, scrivendo e parlando a donne, usano sempre parole di Polifilo, e tanto stanno in su la sottilità della retorica, che quelle si diffidano di sè stesse, e si tengon per ignorantissime, e par loro un' ora mill' anni finir quel ragionamento, e levarsegli davanti; altri si vantano senza modo; altri dicono spesso cose che tornano a biasimo e danno di sè stessi: come alcuni, dei quali io soglio ridermi, che fan profession d'inamerati, e lalor dicono in presenza di donne: Io non trovai mai donna che m'amasse; - e non si accorgono che quelle che gli odono subito fan giudicio che questo non possa nascere d'alira causa, se non perchè non meritino ne esser amati, nè pur l'acqua che beyono, e gli tengon per uomini da poco, nè gli amerebbono per tutto l'oro del mondo; parendo loro che se gli amassero sarebbono da meno che tutte l'altre che non gli hanno amati. Altri, per concitar odio a qualche suo rivale, son tanto sciocchi, che pur in presenza di donne dicono: Il tale è il più fortunato uomo del mondo; che già non è bello, nè discreto, nè valente, nè sa fare o dire più che gli altri, e pur tutte le donne l'amano e gli corron drieto;-e così mostrando avergli invidia di questa felicità, ancora che colui nè in aspetto nè in opere si mostri essere amabile, fanno credere che egli abbia in sè qualche cosa secreta, per la quale meriti l'amor di tante donne; onde quelle che di lui senton ragionare di tal modo, esse ancora per questa credenza si movono molto più ad amarlo. —

LXXI. Rise allor il Conte Lupovico, e disse: Io vi prometto, che queste grosserie non userà mai il Cortegiano discreto per acquistar grazia con donne. - Rispose messer Ca-SARE GONZAGA: Ne men quell'altra che a' miei di usò un gentiluomo di molta estimazione, il qual io non voglio nominare per onore degli uomini. - Rispose la signora Ducarsa: Dite almen ciò che egli fece. — Soggiunse messer Cesare: Costui essendo amato da una gran signora, richiesto da ki venne secretamente in quella terra ove essa era; e poiche la ebbe veduta, e fu stato seco a ragionare quanto essa e 'i tempo comportarono, partendosi con molte amare lacrime e sospiri, per testimonio dell'estremo dolor ch'egli sentiva di tal partita, le supplicò ch'ella tenesse continua memoria di lui; e poi soggiunse, che gli facesse pagar l'osteria, perché essendo stato richiesto da lei, gli parea ragione che della sua venuta non vi sentisse spesa alcuna. — Allora tutte le donne cominciarono a ridere, e dir che costui era indegnissimo d'esser chiamato gentiluomo: e molti si vergognavano per guella vergogna che esso meritamente aría sentita, se mai per tempo alcuno avesse preso tanto d'intelletto, che avesse potuto conoscere un suo così vituperoso fallo. Voltossi aller il signor GASPAR a messer Cesare, e disse: Era meglio restar di narrar questa cosa per onor delle donne, che di nominar coloi per onor degli uomini; che ben potete imaginare che buon giudicio avea quella gran signora, amando un animale così irrazionale, e forse ancora che di molti che la servivano aveva eletto questo per lo più discreto, lasciando adrieto e dando disfavore a chi costui non saria stato degno famiglio.-Rise il conte Lupovico, e disse: Chi sa che questo non fosse discreto nell'altre cose, e peccasse solamente in osterie? Ma molte volte per soverchio amore gli uomini fanno gran sciocchezze; e se volete dir il vero, forse che a voi talor è occorso farne più d'una.-

LXXII. Rispose ridendo messer Cesane: Per vostra fè, non scopriamo i nostri errori. — Pur bisogna scoprirli, rispose

Laignor Gasparo, per sapergli correggere: - poi soggiunse: Voi. signor Magnifico, or che 'l Cortegian si sa guadagnare mantener la grazia della sua signora, e tôria al suo rivale. zete debitor d'insegnarli a tener secreti gli amori suoi. - Rispose il Magnifico: A me par d'aver detto assai: però fate mo che un altro parli di questa secretezza. — Allora messer Bernardo e tutti gli altri cominciarono di nuovo a fargli instanza; e 'l Magnifico ridendo, Voi, disse, volete tentarmi; troppo sete tutti ammaestrati in amore: pur, se desiderate saperne più, andate e si vi leggete Ovidio. — E come, disse messer Bernardo, debb' io sperare che i suoi precetti vagliano in amore, poiche conforta e dice esser bonissimo, che l'uom in presenza della innamorata finga d'esser imbriaco? (vedete che bella maniera d'acquistar grazia!) ed allega per un bel modo di far intendere, stando a convito, ad una donna d'essere inamorato, lo intingere un dito nel vino, e scriverlo in su la tavola. — Rispose il Magnifico ridendo: In que' tempi non era vizio. - E però, disse messer Bernardo, non dispiacendo agli uomini di que' tempi questa cosa tanto sordida, è da credere che non avessero così gentil maniera di servir donne in amore come abbiam noi; ma non lasciamo il proposito nostro primo, d'insegnar a tener l'amor secreto. --

LXXIII. Allor il Magnifico, Secondo me, disse, per tener l'amor secreto bisogna fuggir le cause che lo publicano, le quali sono molte, ma una principale, che è il voler esser troppo secreto, e non fidarsi di persona alcuna: perchè ogni amante desidera far conoscer le sue passioni alla amata, ed essendo solo è sforzato a far molte più dimostrazioni e più efficaci, che se da qualche amorevole e fedele amico fosse ajutato; perchè le dimostrazioni che lo amante istesso fa, danno molto maggior sospetto, che quelle che fa per internunzii: e perchè gli animi umani sono naturalmente curiosi di sapere, subito che uno alieno comincia a sospettare, mette tanta diligenza, che conosce il vero, e conosciutolo, non ha rispetto di publicarlo, anzi talor gli piace; il che non interviene dell'amico, il qual, oltre che ajuti di favore e di consiglio, spesso rimedia quegli errori che fa il cieco inamorato, e sempre procura la secretezza, e provede a molte cose

alle quali esso proveder non può; oltre che grandissimo re frigerio si sente dicendo le passioni e sfogandole con amio cordiale, e medesimamente accresce molto i piaceri il pote comunicargli.

LXXIV. Disse allor il signor Gasparo: Un' altra causa publica molto più gli amori che questa. - E quale? - rispose il Magnifico.—Soggiunse il signor Gaspan: La vana ambizione congiunta con pazzia e crudeltà delle donne, le quali, come voi stesso avete detto, procurano quanto più possono d'aver gran numero d'inamorati, e tutti, se possibil fosse, vorriano che ardessero, e fatti cenere, dopo morte tornassero vivi per morir un'altra volta; e benchè esse ancor amino, pur godeno del tormento degli amanti, perche estimano che 'l dolore, le afflizioni e'l chiamar ognor la morte, sia il vero testimonio che esse siano amate, e possano con la loro bellezza far gli uomini miseri e beati, e dargli morte e vita come loro piace; onde di questo sol cibo si pascono, e tanto avide ne sono, che acciò che non manchi loro, non contentano nè disperano mai gli amanti del tutto: ma per mantenergli continuamente negli affanni e nel desiderio usano una certa imperiosa austerità di minacce mescolate con speranza, e vogliono che una loro parola, un sguardo, un cenno sia da essi riputato per somma felicità; e per farsi tener pudiche e caste, non solamente dagli amanti ma ancor da tutti gli altri, procurano che questi loro modi asperi e discortesi siano publici, acciò che ognun pensi che, poichè così mal trattano quelli che son degni d'essere amati, mollo peggio debbano trattar gl'indegni: e spesso sotto questa credenza, pensandosi esser sicure con tal'arte dall'infamia, si giaceno tutte le notti con uomini vilissimi, e da esse appena conosciuti, di modo che per godere delle calamità e continui lamenti di qualche nobil cavaliero e da esse amato, negano a sè stesse que'piaceri che forse con qualche escusazion potrebbono conseguire; e sono causa che 'l povero amante per vera disperazion è sforzato usar modi donde si publica quello che con ogni industria s'averia a tener secretissimo. Alcun' altre sono, le quali se con inganni possono indurre molti a credere d'esser da loro amati, nutricono tra essi le gelosie, col far carezze e favore all'uno in resenza dell'altro; e quando veggon che quello ancor che esse più amano già si confida d'esser amato per le dimostrationi fattegli, spesso con parole ambigue e sdegni simulati lo sospendono, e gli trafiggono il core, mostrando non curarlo e volersi in tutto donare all'altro; onde nascono odii, inimicizie ed infiniti scandali e ruine manifeste, perchè forza è mostrar l'estrema passion che in tal caso l'uom sente, ancor che alla donna ne risulti biasimo ed infamia. Altre, non contente di questo solo tormento della gelosia, dopo che l'amante ha fatto tutti i testimonii d'amore e di fedel servitù, ed esse ricevuti l'hanno con qualche segno di corrispondere in benivolenza, senza proposito e quando men s'aspetta cominciano a star sopra di sè, e mostrano di credere che egli sia intiepidito, e fingendo nuovi sospetti di non esser amate, accennano volersi in ogni modo alienar da lui: onde per questi inconvenienti il meschino per vera forza è necessitato a ritornare da capo, e far le dimostrazioni, come se allora cominciasse a servire; e tutto di passeggiar per la contrada, e quando la donna si parte di casa accompagnarla alla chiesa ed in ogni loco ove ella vada, non voltar mai gli occhi in altra parte: e quivi si ritorna ai pianti, ai sospiri, allo star di mala voglia; e quando se le può parlare, ai scongiuri, alle biasteme, alle disperazioni, ed a tutti quei furori, a che gl'infelici inamorati son condotti da queste fiere, che hanno più sete di sangue che le tigri.

LXXV. Queste tai dolorose dimostrazioni son troppo vedute e conosciute, e spesso più dagli altri che da chi le causa; ed in tal modo in pochi di son tanto publiche, che non si può far un passo nè un minimo segno, che non sia da mille occhi notato. Intervien poi, che molto prima che siano tra essi i piaceri d'amore, sono creduti e giudicati da tutto 'l mondo, perchè esse, quando pur veggono che l'amante già vicino alla morte, vinto dalla crudeltà e dai strazii usatigli delibera determinatamente e da dovero di ritirarsi, allora cominciano a dimostrar d'amarlo di core, e fargli tutti i piaceri, e donarsegli, acciò che essendogli mancato quell'ardente desiderio, il frutto d'amor gli sia ancor men grato, e

ad esse abbia minor obligazione, per far ben ogni cosa i contrario. Ed essendo già tal amore notissimo, sono ancori que' tempi poi notissimi tutti gli effetti che da quel procedo no; così restano esse disonorate, e lo amante si trova ave perduto il tempo e le fatiche, ed abbreviatosi la vita negl affanni, senza frutto o piacer alcuno; per aver conseguito suoi desiderii non quando gli sariano stati tanto grati ch l'arian fatto felicissimo, ma quando poco o niente gli apprez zava, per esser il cor già tanto da quelle amare passioni mortificato, che non tenea sentimento più per gustar diletto o contentezza che se gli offerisse.—

LXXVI. Allor il signor OTTAVIANO ridendo, Voi, disse. siete stato cheto un pezzo e retirato dal dir mal delle donne poi le avete così ben tocche, che par che abbiate aspettato per ripigliar forza, come quei che si tirano a drieto per dar maggior incontro: e veramente avete torto, ed oramai dovreste esser mitigato. - Rise la signora Emilia, e rivolta alla signora Duchessa, Eccovi, disse, Signora, che i nostri avversarii cominciano a rompersi e dissentir l'un dall'altro.-Non mi date questo nome, rispose il signor Ottaviano, perch' io non son vostro avversario; èmmi ben dispiaciuta que sta contenzione, non perchè m'increscesse vederne la vittoria in favor delle donne, ma perchè ha indotto il signor Gasparo a calunniarle più che non dovea, e 'l signor Magnifico e messer Cesare a laudarle forse un poco più che 'l debito: oltre che per la lunghezza del ragionamento avemo perduto d'intender molt' altre belle cose, che restavano a dirsi del Cortegiano. - Eccovi, disse la signora EMILIA, che pur siete nostro avversario; e perciò vi dispiace il ragionamento passato, nè vorreste che si fosse formato questa così eccellente Donna di Palazzo: non perchè vi fosse altro che dire sopra il Cortegiano, perchè già questi signori han delle quanto sapeano, nè voi, credo, nè altri potrebbe aggiungery più cosa alcuna; ma per la invidia che avete all' onor delle donne.-

LXXVII. Certo è, rispose il signor OTTAVIANO, che, ol tre alle cose dette sopra il Cortegiano, io ne desiderarei moltaltre; pur poiche ognun si contenta ch' ei sia tale, io ancorme ne contento: nè in altra cosa lo mutarei, se non in farlo un poco più amico delle donne che non è il signor Gaspar. ma forse non tanto quanto è alcuno di questi altri signori.-Allora la signora Duchessa, Bisogna, disse, in ogni modo che noi veggiamo, se l'ingegno vostro è tanto che basti a dar maggior perfezione al Cortegiano, che non han dato questi ignori. Però siate contento di dir ciò che n'avete in animo: iltrimenti noi pensaremo che nè voi ancora sappiate aggiunrergli più di quello che s' è detto, ma che abbiate voluto deraere alle laudi della Donna di Palazzo, parendovi ch'ella cia eguale al Cortegiano, il quale perciò voi vorreste che si redesse che potesse esser molto più perfetto che quello che hanno formato questi signori. - Rise il signor Ottaviano, e disse: Le laudi e biasimi dati alle donne più del debito hanno lanto piene l'orecchie e l'animo di chi ode, che non han lasciato loco che altra cosa star vi possa; oltra di questo, secondo me, l'ora è molto tarda. - Adunque, disse la signora Duchessa, aspettando insino a domani aremo più tempo: e quelle laudi e biasimi che voi dite esser stati dati alle donne dell'una parte e l'altra troppo eccessivamente, frattanto usciranno dell' animo di questi signori, di modo che pur saranno capaci di quella verità che voi direte. - Così parlando la signora Duchessa, levossi in piedi, e cortesemente donando licenza a tutti, si ritrasse nella stanza sua più secreta, ed ognuno si fu a dormire.

## IL OUARTO LIBRO DEL CORTEGIANO

DEL CONTE BALDESAR CASTIGLIONE

## A MESSER ALFONSO ARIOSTO.

I. Pensando io di scrivere i ragionamenti che la quarta sera dopo le narrate nei precedenti libri s'ebbero, sento tra varii discorsi uno amaro pensiero che nell'animo mi percuote, e delle miserie umane e nostre speranze fallaci ricordevole mi fa; e come spesso la fortuna a mezzo il corso talor presso al fine rompa i nostri fragili e vani disegni, talor li sommerga prima che pur veder da lontano possano il porto. Tornami adunque a memoria che, non molto tempo dapoi che questi ragionamenti passarono, privò morte importuna la casa nostra di tre rarissimi gentiluomini, quando di prospera età e speranza d'onore più fiorivano. E di questi il primo fu il signor Gaspar Pallavicino, il quale essendo stato da una acuta infermità combattuto, e più che una volta ridotto all'estremo, benche l'animo fosse di tanto vigore che per un tempo tenesse i spiriti in quel corpo a dispetto di morte, pur in età molto immatura forni il suo natural corso; perdita grandissima non solamente nella casa nostra, ed agli amici e parenti suoi, ma alla patria ed a tutta la Lombardia. Non molto appresso morì messer Cesare Gonzaga, il quale a tutti coloro che aveano di lui notizia lasciò acerba e dolorosa memoria della sua morte; perchè, producendo la natura così rare volte come fa tali uomini, pareva pur conveniente che di questo così tosto non ci privasse: chè certo dir si può, che messer Cesare ci fosse appunto ritolto quando cominciava a mostrar

di se più che la speranza, ed esser estimato quanto meritavano le sue ottime qualità: perche già con molte virtuose fatiche avea fatto buon testimonio del suo valore, il quale risplendeva, oltre alla nobilità del sangue, dell'ornamento ancora delle lettere e d'arme, e d'ogni laudabil costume; tal che, per la bontà, per l'ingegno, per l'animo e per lo saper suo non era cosa tanto grande, che di lui aspettar non si potesse. Non passò molto, che messer Roberto da Bari esso ancor morendo molto dispiacer diede a tutta la casa; perche ragionevole pareva che ognun si dolesse della morte d'un giovane di buoni costumi, piacevole, e di bellezza d'aspetto e disposizion della persona rarissimo, in complession tanto prosperosa e gagliarda quanto desiderar si potesse.

II. Questi adunque se vivuti fossero, penso che sariano giunti a grado, che ariano ad ognuno che conosciuti gli avesse potuto dimostrar chiaro argomento, quanto la Corte d'Urbino fosse degna di laude, e come di nobili cavalieri ornata: il che fatto hanno quasi tutti gli altri, che in essa creati si sono: chè veramente del Caval Trojano non uscirono tanti signori e capitani, quanti di questa casa usciti sono uomini per virtù singolari, e da ognuno sommamente pregiati. Chè. come sapete, messer Federico Fregoso fu fatto arcivescovo di Salerno; il conte Ludovico, vescovo di Bajous; il signor Ottaviano, duce di Genova; messer Bernardo Bibiena, cardinale di Santa Maria in Portico; messer Pietro Bembo, secretario di Papa Leone; il signor Magnifico al ducato di Nemours ed a quella grandezza ascese dove or si trova; il signor Francesco Maria Rovere, prefetto di Roma, fu esso ancora fatto duca d'Urbino: benche molto maggior laude attribuir si possa alla casa dove nutrito fu, che in essa sia riuscito così saro ed eccellente signore in ogni qualità di virtù come or si vede, che dello esser pervenuto al ducato d'Urbino; nè credo che di ciò piccol causa sia stata la nobile compagnia, dove in continua conversazione sempre ha veduto ed udito lodevoli costumi. Però parmi che quella causa, o sia per ventura o per favore delle stelle, che ha così lungamente concesso ottimi signori ad Urbino, pur ancora duri, e produca i medesimi effetti; e però sperar si può che ancor

la buona fortuna debba secondar tanto queste opere virtuose, che la felicità della casa e dello stato non solamente non sia per mancare, ma più presto di giorno in giorno per accrescersi: e già se ne conoscono molti chiari segni, tra i quali estimo il precipuo l'esserci stata concessa dal cielo una tal signora, com'è la signora Eleonora Gonzaga, duchessa nuova; che se mai furono in un corpo solo congiunti sapere, grazia, bellezza, ingegno, maniere accorte, umanità, ed ogni altro gentil costume: in questa tanto sono uniti, che ne risulta una catena, che ogni suo movimento di tutte queste condizioni insieme compone ed adorna. Seguitiamo adunque i ragionamenti del nostro Cortegiano, con speranza che dopo noi non debbano mancare di quelli che piglino chiari ed onorati esempii di virtù dalla Corte presente d'Urbino, così come or noi facciamo dalla passata.

III. Parve adunque, secondo che 'l signor Gasparo Pallavicino raccontar soleva, che 'l seguente giorno, dopo i ragionamenti contenuti nel precedente Libro, il signor Ottaviano fosse poco veduto; perchè molti estimarono che egli fosse retirato, per poter senza impedimento pensar bene a ciò che dire avesse: però, essendo all'ora consueta ridottasi la compagnia alla signora Duchessa, bisognò con diligenza far cercar il signor Ottaviano, il quale non comparse per buon spazio; di modo che molti cavalieri e damigelle della corte cominciarono a danzare ed attendere ad altri piaceri, con opinion che per quella sera più non s'avesse a ragionar del Cortegiano. E già tutti erano occupati, chi in una cosa chi in un'altra, quando il signor Ottaviano giunse quasi più non aspettato; e vedendo che messer Cesare Gonzaga c'l signor Gaspar danzavano, avendo fatto riverenza verso la signora Duchessa, disse ridendo: Io aspettava pur d'udir ancor questa sera il signor Gaspar dir qualche mal delle donne; ma vedendolo danzar con una, penso ch'egli abbia fatto la pace con tutte; e piacemi che la lite o per dir meglio il ragionamento del Cortegiano sia terminato così. - Terminato non è già, rispose la signora Duchessa; perch' io non son così nemica degli uomini, come voi siete delle donne; e perciò non voglio che 'l Cortegiano sia defraudato del suo

debito onore, e di quelli ornamenti che voi stesso jersera gli prometteste; — e così parlando, ordinò che tutti, finita quella danza, si mettessero a sedere al modo usato: il che fu fatto; e stando ognuno con molta attenzione, disse il signor Ottaviano: Signora, poichè l'aver io desiderato molt'altre buone qualità nel Cortegiano si batteggia per promessa ch'io le abbia a dire, son contento parlarne, non già con opinion di dir tutto quello che dir vi si poria, ma solamente tanto che basti per levar dell'animo vostro quello che jersera opposto mi fu, cioè, ch' io abbia così detto piuttosto per detraere alle laudi della Donna di Palazzo, con far credere falsamente che altre eccellenze si possano attribuire al Cortegiano, e con tal arte fargliele superiore, che perchè così sia; però, per accommodarmi ancer all'ora, che è più tarda che non suole quando si dà principio al ragionare, sarò breve.

IV. Così, continuando il ragionamento di guesti signori, il qual in tutto approvo e confermo, dico, che delle cose che noi chiamiamo buone sono alcune che semplicemente e per sè stesse sempre son buone, come la temperanza, la fortezza, la sanità, e tutte le virtu che partoriscono tranquillità agli animi; altre che per diversi rispetti e per lo fine al quale s' indrizzano son buone, come le leggi, la liberalità, le ricchezze, ed altre simili. Estimo io adunque, che 'l Cortegiano perfetto, di quel modo che descritto l'hanno il conte Ludovico e messer Federico, possa esser veramente buona cosa, e degna di laude; non però semplicemente nè per sè, ma per rispetto del fine al quale può essere indrizzato : chè in vero se con l'essere nobile, aggraziato e piacevole, ed esperto in tanti esercizii, il Cortegiano non producesse altro frutto che l'esser tale per sè stesso, non estimarei che per conseguir questa perfezion di Cortegiania dovesse l'uomo ragionevolmente mettervi tanto studio e fatica, quanto è necessario a chi la vuole acquistare; anzi direi, che molte di quelle condizioni che se gli sono attribuite, come il danzar, festeggiar, cantar e giocare, fossero leggerezze e vanità, ed in un uomo di grado piuttosto degne di biasimo che di laude: perchè queste attilature, imprese, motti, ed altre tai cose che appartengono ad intertenimenti di donne e d'amori, an-

Ť.

.

٠

Г-

09-

rk.

n

cora che forse a molti altri paja il contrario, spesso non fanne altro che effeminar gli animi, corromper la gioventu, e ridurla a vita lascivissima; onde nascono poi questi effetti, che 'l nome italiano è ridotto in obbrobrio, nè si ritrovam se non pochi che osino non dirò morire, ma pur entrare in un pericolo. E certo infinite altre cose sono, le quali, mettendovisi industria e studio, partoririano molto maggior utilità e nella pace e nella guerra, che questa tal Cortegiania per sè sola; ma se le operazioni del Cortegiano sono indirizzate a quel buon fine che debbono e ch' io intendo, parmi ben, che non solamente non siano dannose o vane, ma utilissime e degne d' infinita laude.

V. Il fin adunque del perfetto Cortegiano, del quale insino a qui non s' è parlato, estimo io che sia il guadagnarsi, per mezzo delle condizioni attribuitegli da questi signori, talmente la benivolenza e l'animo di quel principe a cui serve, che possa dirgli e sempre gli dica la verità d'ogni cosa che ad esso convenga sapere, senza timor o pericolo di dispiacergli; e conoscendo la mente di quello inclinata a far cosa non conveniente, ardisca di contradirgli, e col gentil modo valersi della grazia acquistata con le sue buone qualità per rimoverlo da ogni intenzion viziosa, ed indurlo al cammin della virtù; e così avendo il Cortegiano in sè la bontà, come gli hanno attribuita questi signori, accompagnata con la prontezza d'ingegno e piacevolezza, e con la prudenza e notizia di lettere e di tante altre cose: saprà in ogni proposito destramente far vedere al suo principe, quanto onore ed utile nasca a lui ed alli suoi dalla giustizia. dalla liberalità, dalla magnanimità, dalla mansuetudine, e dall' altre virtù che si convengono a buon principe; e, per contrario, quanta infamia e danno proceda dai vizii oppositi a queste. Però io estimo che come la musica, le feste, i giochi e l'altre condizioni piacevoli son quasi il fiore, così lo a indurre o ajutare il suo principe al bene, e spaventarlo dal male, sia il vero frutto della Cortegiania. E perchè la laude del ben far consiste precipuamente in due cose, delle quai l'una è lo eleggersi un fine dove tenda la intenzion nostra, che sia veramente buono; l'altra il saper ritroyar mezzi op-

n .

portuni ed atti per condursi a questo buon fine designato: serto è che l'animo di colui, che pensa di far che'l suo principe non sia d'alcuno ingannato, ne ascolti gli adulatori, nè i maledici e bugiardi, e conosca il bene e'l male, ed all'uno porti amore, all'altro odio, tende ad ottimo fine.

Z

Ė

:

٤.,

ì

t.

Ξ

£.

•

VI. Parmi ancora che le condizioni attribuite al Cortegiano da questi signori, possano esser buon mezzo da pervenirvi; e questo, perchè dei molti errori ch'oggidì veggiamo in molti dei nostri principi, i maggiori sono la ignoranza. e la persuasion di sè stessi; e la radice di questi dui mali non è altro che la bugia: il qual vizio meritamente è odioso a Dio ed agli uomini, e più nocivo ai principi che alcun altro; perchè essi più che d'ogni altra cosa hanno carestia di quello di che più che d'ogni altra cosa saria bisogno che avessero abondanza, cioè di chi dica loro il vero e ricordi il bene: perchè gli inimici non son stimolati dall' amore a far questi officii, anzi han piacere che vivano sceleratamente nè mai si correggano; dall' altro canto, non osano calunniargli publicamente per timor d'esser castigati: degli amici poi. pochi sono che abbiano libero adito ad essi, e quelli pochi han riguardo a riprendergli dei loro errori così liberamente come riprendono i privati, e spesso, per guadagnar grazia e favore, non attendono ad altro che a propor cose che dilettino e dian piacer all'animo loro, ancora che siano male e disoneste: di modo che d'amici divengono adulatori, e, per trarre utilità da quel stretto commercio, parlano ed oprano sempre a compiacenza, e per lo più fannosi la strada con le bugie, le quali nell'animo del principe partoriscono la ignoranza non solamente delle cose estrinseche, ma ancor di sè stesso; e questa dir si può la maggior e la più enorme bugia di tutte l'altre, perchè l'animo ignorante inganna sè stesso, e mentisce dentro a sè medesimo.

VII. Da questo interviene che i signori, oltre al non intendere mai il vero di cosa alcuna, inebriati da quella licenziosa libertà che porta seco il dominio, e dalla abondanza delle delizie, sommersi nei piaceri, tanto s'ingannano e tanto hanno l'animo corrotto, veggendosi sempre obediti e quasi adorati con tanta riverenza e laude, senza mai non che ri-

prensione ma pur contradizione, che da questa ignoranza passano ad una estrema persuasion di sè stessi, talmente che poi non ammettono consiglio nè parer d'altri; e perchè credono che 'l saper regnare sia facilissima cosa, e per conseguirla non bisogni altr' arte o disciplina che la sola forza. voltan l'animo e tutti i suoi pensieri a mantener quella petenza che hanno, estimando che la vera felicità sia il neler ciò che si vuole. Però alcuni hanno in odio la ragione e la giustizia, parendo loro che ella sia un certo, freno ed un modo che lor potesse ridurre in servità, e diminuir loro quel bene e satisfazione che hanno di regnare, se volessero servaria: e che il loro dominio non fosse perfetto nè integro. se essi fossero constretti ad obedire al debito ed all' onesto, perchè pensano che chi obbedisce non sia veramente signore. Però andando drieto a questi principii, e lasciandosi trapportare dalla persuasion di sè stessi, divengon superbi, e col volto imperioso e costumi austeri, con veste pompose, oro e gemme, e col non lasciarsi quasi mai vedere in publico, credono acquistar autorità tra gli uomini, ed esser quasi tenuti Dei; e questi sono, al parer mio, come i colossi che l'anno passato fur fatti a Roma il di della festa di piazza d'Agone, che di fuori mostravano similitudine di grandi uomini e cavalli trionfanti, e dentro erano pieni di stoppa e di strazzi. Ma i principi di questa sorte sono tanto peggiori, quanto che i colossi per la loro medesima gravità ponderosa si sostengon ritti; ed essi, perchè dentro sono mal contrapesati, e senza misura posti sopra basi inequali, per la propria gravità ruinano se stessi, e da uno errore incorrono in infiniti; perchè la ignoranza loro, accompagnata da quella falsa opinion di non poter errare, e che la potenza che hanno proceda dal lor sapere, induce loro per ogni via, giusta o ingiusta, ad occupar stati audacemente, pur che possano.

VIII. Ma se deliberassero di sapere e di far quello che debbono, così contrastariano per non regnare, come contrastano per regnare; perchè conosceriano quanto enorme e perniciosa cosa sia, che i sudditi, che han da esser governati, siano più savii che i principi, che hanno da governare. Eccovi che la ignoranza della musica, del danzare, del caval-

re non nuoce ad alcuno; nientedimeno, chi non è musico vergogna nè osa cantare in presenza d'altrui, o danzar chi on sa, e chi non si tien ben a cavallo di cavalcare: ma dal on sapere governare i popoli nascon tanti mali, morti, deruzioni, incendii, ruine, che si può dir la più mortal peste he si trovi sopra la terra; e pur alcuni principi ignorantisimi dei governi non si vergognano di mettersi a governar, con dirò in presenza di quattro o di sei uomini, ma al copetto di tutto 'l mondo; perchè il grado loro è posto tanto in ilto. che tutti gli occhi ad essi mirano, e però non che i grandi ma i piccolissimi lor difetti sempre sono notati: come a scrive che Cimone era calunniato che amava il vino, Scipione il sonno. Lucullo i convivii. Ma piacesse a Dio, che i principi di questi nostri tempi accompagnassero i peccati loro con tante virtù, con quante accompagnavano quegli antichi: i quali, se ben in qualche cosa erravano, non fuggivano però ricordi e documenti di chi loro parea bastante a correggere quegli errori, anzi cercavano con ogni instanza di componer a vita sua sotto la norma d'uomini singolari; come Epamiıonda di Lisia Pitagorico, Agesilao di Senofonte, Scipione di Panezio, ed infiniti altri. Ma se ad alcuni de' nostri rincipi venisse inanti un severo filosofo, o chi si sia, il qual ipertamente e senza arte alcuna volesse mostrar loro quella prrida faccia della vera virtù, ed insegnar loro i buoni cotumi, e qual vita debba esser quella d'un buon principe, on certo che al primo aspetto lo aborririano come un aspile, o veramente se ne fariano beffe come di cosa vilissima.

IX. Dico adunque che, poi che oggidì i principi son anto corrotti dalle male consuetudini, e dalla ignoranza e alsa persuasione di sè stessi, e che tanto è difficile il dar oro notizia della verità ed indurgli alla virtù, e che gli uonini con le bugie ed adulazioni e con così viziosi modi cerano d'entrar loro in grazia: il Cortegiano, per mezzo di uelle gentil qualità che date gli hanno il conte Ludovico e nesser Federico, può facilmente e deve procurar d'acquitarsi la benivolenza, ed adescar tanto l'animo del suo prinipe, che si faccia adito libero e sicuro di parlargli d'ogni osa senza esser molesto; e se egli sarà tale come s'è detto,

con poca fatica gli verrà fatto, e così potrà aprirgli sempre la verità di tutte le cose con destrezza; oltra di questo, a poco a poco infondergli nell'animo la bontà, ed insegnarsi la continenza, la fortezza, la giustizia, la temperanza, facendogli gustar quanta dolcezza sia coperta da quella poca amaritudine, che al primo aspetto s'offerisce a chi contrasta ai vizii; li quali sempre sono dannosi, dispiacevoli, ed accompagnati dalla infamia e biasimo, così come le virtu sono utili, gioconde e piene di laude; ed a queste eccitarlo con l'esempio dei celebrati capitani e d'altri uomini eccellenti, ai quali gli antichi usavano di far statue di bronzo e di marmo, e talor d'oro, e collocarle ne' lochi publici, così per onor di quegli, come per lo stimolo degli altri, che per una onesta invidia avessero da sforzarsi di giungere essi ancor a quella gloria.

X. In questo modo per la austera strada della virtù potrà condurlo, quasi adornandola di fronde ombrose e spargendola di vaghi fiori, per temperar la noja del faticoso cammino a chi è di forze debile; ed or con musica, or con arme e cavalli, or con versi, or con ragionamenti d'amore. e con tutti que' modi che hanno detti questi signori, tener continuamente quell' animo occupato in piacere onesto, imprimendogli però ancora sempre, come ho detto, in compagnia di queste illecebre, qualche costume virtuoso, ed ingannandolo con inganno salutifero; come i cauti medici, li quali spesso, volendo dar a' fanciulli infermi e troppo delicati medicina di sapore amaro, circondano l'orificio del vaso di qualche dolce liquore. Adoprando adunque a tal effetto il Cortegiano questo velo di piacere in ogni tempo, in ogni loco ed in ogni esercizio conseguirà il suo fine, e meriterà molto maggior laude e premio, che per qualsivoglia altra buona opera che far potesse al mondo; perchè non è bene alcuno che così universalmente giovi come il buon principe, ne male che così universalmente noccia come il mal principe: però non è ancora pena tanto atroce e crudele, che fosse bastante castigo a quei scelerati cortegiani, che dei modi gentili e piacevoli e delle buone condizioni si vagliono a mal fine, e per mezzo di quelle cercan la grazia dei loro principi, e per rrompergli e disviargli dalla via della virtù ed indurgli al sio; che questi tali dir si può, che non un vaso dove un le abbia da bere, ma il fonte publico del quale usi tutto 'l polo, infettano di mortal veneno. —

XI. Taceasi il signor Ottaviano, come se più avanti parnon avesse voluto; ma il signor Gasparo. A me non par. nor Ottaviano, disse, che questa bontà d'animo, e la connenza e l'altre virtù, che voi volete che 'l Cortegiano mori al suo signore, imparar si possano; ma penso che agli mini che l'hanno siano date dalla natura e da Dio. E che si sia, vedete che non è alcun tanto scelerato e di mala rte al mondo, nè così intemperante ed ingiusto, che esmdone dimandato confessi d'esser tale; anzi ognuno, per alvagio che sia, ha piacer d'esser tenuto giusto, continente buono: il che non interverrebbe, se queste virtù imparar si lessero: perchè non è vergogna il non saper quello in che on s' ha posto studio, ma bene par biasimo non aver quello che da natura devemo esser ornati. Però egnuno si sforza nascondere i difetti naturali, così dell'animo come ancora l corpo; il che si vede nei ciechi, zoppi, torti, ed altri roppiati o brutti: chè benchè questi mancamenti si possano iputare alla natura, pur ad ognuno dispiace sentirgli in sè esso, perchè pare che per testimonio della medesima nara l'uomo abbia quel difetto, quasi per un sigillo e segno ella sua malizia. Conferma ancor la mia opinion quella faıla che si dice d'Epimeteo, il qual seppe così mal distririr le doți della natura agli uomini, che gli lasciò molto più sognosi d'ogni cosa che tutti gli altri animali: onde Proeteo rubo quella artificiosa sapienza da Minerva e da Vulino, per la quale gli uomini trovano il vivere; ma non reano però la sapienza civile di congregarsi insieme nelle ttà, e saper vivere moralmente, per esser questa nella cca di Jove guardata da custodi sagacissimi, i quali tanto aventavano Prometeo, che non osava loro accostarsi: onde ve, avendo compassione alla miseria degli uomini, i quali n potendo star uniti per mancamento della virtu civile ano lacerati dalle fiere, mandò Mercurio in terra a portar giustizia e la vergogna, acciò che queste due cose ornassero le città, e colligassero insieme i cittadini; e volse che quegli fosser date non come l'altre arti, nelle quali un principo basta per molti ignoranti, come è la medicina, ma che in ciascun fossero impresse; e ordinò una legge, che tutti quelli che erano senza giustizia e vergogna fossero, compestiferi alle città, esterminati e morti. Eccovi adunque, si gnor Ottaviano, che queste virtù sono da Dio concesse alle quomini, e non s'imparano, ma sono naturali.

XII. Allor il signor Ottaviano, quasi ridendo, Voi admque, signor Gasparo, disse, volete che gli uomini sian coi infelici e di così perverso giudicio, che abbiano con la indestria trovato arte per far mansueti gl'ingegni delle fiere, orsi, lupi, leoni, e possano con quella insegnare ad un vage augello volar ad arbitrio dell' nomo, e tornar dalle selve e dalla sua natural libertà volontariamente ai lacci ed alla servitù: e con la medesima industria non possano o non vogliano trovar arti, con le quali giovino a sè stessi, e con diligen za e studio faccian l'animo suo migliore? Questo, al parer mio, sarebbe come se i medici studiassero con ogni diligenza d'avere solamente l'arte da sanare il mal dell'ungie, e lo lattume dei fanciulli, e lasciassero la cura delle febri, della pleuresia, e dell'altre infermità gravi; il che quanto fosse fuor di ragione, ognun può considerare. Estimo io adunque, che le virtù morali in noi non siano totalmente da natura, perchè niuna cosa si può mai assuefare a quello che le è naturalmente contrario; come si vede d'un sasso, il qual se ben diecemilia volte fosse gittato all'inst. mai non s'assuefaria andarvi da sè: però se a noi le virtù fossen così naturali come la gravità al sasso, non ci assuefaremme mai al vizio. Ne meno sono i vizii naturali di questo mode. perchè non potremmo esser mai virtuosi; e troppo iniquità e sciocchezza saria castigar gli uomini di que'difetti, che procedessero da natura senza nostra colpa; e questo error commetteriano le leggi, le quali non danno supplicio ai malfattori per lo error passato, perchè non si può far che quello che è fatto non sia fatto, ma hanno rispetto allo avvenire, acciò che chi ha errato non erri più, ovvero col mal esempio non dia causa ad altrui d'errare; e così pur estimano tù imparar si possano: il che è verissimo; perchè nati atti a riceverle, e medesimamente i vizii, e uno e l'altro in noi si fa l'abito con la consuetuodo che prima operiamo le virtù o i vizii, poi siamo viziosi. Il contrario si conosce nelle cose che ci lalla natura, che prima avemo la potenza d'operaeriamo: come è nei sensi; chè prima potemo vee, toccare, poi vedemo, udiamo e tocchiamo; benancora molte di queste operazioni s'adornano con na. Onde i buoni pedagoghi non solamente inseere ai fanciulli, ma ancora buoni modi ed onesti are, bere, parlare, andare, con certi gesti accom-

Però, come nell'altre arti, così ancora nelle virtù f. rio aver maestro, il qual con dottrina e buoni riiti e risvegli in noi quelle virtà morali, delle quali seme incluso e sepolto nell'anima, e come buono e le coltivi e loro apra la via, levandoci d'intorno 'I loglio degli appetiti, i quali spesso tanto adomoffocan gli animi nostri, che fiorir non gli lasciano, quei felici frutti, che soli si dovriano desiderar che nei cori umani. Di questo modo adunque è natural di noi la giustizia e la vergogna, la qual voi dite mando in terra a tutti gli uomini: ma siccome un za occhi, per robusto che sia, se si muove ad un ermine spesso falla, così la radice di queste virtù gente ingenite negli animi nostri, se non ajutata iplina, spesso si risolve in nulla; perchè se si deve atto, ed all'abito suo perfetto, non si contenta, detto, della natura sola, ma ha bisogno della artiisuetudine e della ragione, la quale purifichi e diell'anima, levandole il tenebroso velo della ignolla qual quasi tutti gli errori degli uomini procedoe il bene e 'l male fossero ben conosciuti ed intesi, 🚶 empre eleggeria il bene, e fuggiria il male. Però la 1ò quasi dir una prudenza ed un saper eleggere il vizio una imprudenza ed ignoranza che induce a 'alsamente; perchė non eleggono mai gli uomini il

male con opinion che sia male, ma s'ingannano per e certa similitudine di bene.—

XIV. Rispose allor il signor Gaspano: Son però moli, i quali conoscono chiaramente che fanno male, e pur lo fanno; e questo perchè estimano più il piacer presente che satono, che 'l castigo che dubitan che gli ne abbia da venire come i ladri, gli omicidi, ed altri tali. — Disse il signor Ortaviano: Il vero piacere è sempre buono, e 'l vero dolor malo; però questi s' ingannano togliendo il piacer falso per lo vero, e 'l vero dolor per lo falso; onde spesso per i fali piaceri incorrono nei veri dispiaceri. Quell'arte adunque cha insegna a discerner questa verità dal falso, pur si può imperare; e la virtù, per la quale eleggemo quello che è vermente bene, non quello che falsamente esser appare, si può chiamar vera scienza, e più giovevole alla vita umana che alcun' altra, perchè leva la ignoranza, dalla quale, come lo detto, nascono tutti i mali. —

h

XV. Allora messer Pietro Bembo, Non so, disse, signor ŀo. Ottaviano, come consentir vi debba il signor Gasparo, che dalla ignoranza nascano tutti i mali; e che non siano molli, i quali peccando sanno veramente che peccano, nè si ingannano punto nel vero piacere, nè ancor nel vero dolore: perchè certo è che quei che sono incontinenti giudican con ragione e dirittamente, e sanno che quello a che dalle cupidità sono stimolati contra il dovere è male, e però resistono ed oppongon la ragione all'appetito, onde ne nasce la battaglia del piacere e del dolore contra il giudicio; in ultimo la ragion, vinta dall'appetito troppo possente, s'abbandona, come nave che per un spazio di tempo si difende dalle procelle di mare, al fin, percossa da troppo furioso impeto de' venti, spezzate l'ancore e sarte, si lascia trapportar ad arbitrio di fortuna, senza operar timone, o magisterio alcuno di calamita per salvarsi. Gl'incontinenti adunque commetton gli errori con un certo ambiguo rimorso, e quasi al lor dispetto; il che non fariano, se non sapessero che quel che fanno è male, ma senza contrasto di ragione andariano totalmente profusi drieto all'appetito, ed allor non incontinenti, ma intemperati sariano; il che è molto peggio: però la

ntinenza si dice esser vizio diminuto, perche ha in se te di ragione; e medesimamente la continenza, virtu imfetta, perche ha in se parte d'affetto: perciò in questo mi che non si possa dir che gli errori degli incontinenti cedano da ignoranza, o che essi s'ingannino e che non cchino, sapendo che veramente peccano.

XVI. Rispose il signor Ottaviano: In vero, messer Pie-. l'argomento vostro è buono; nientedimeno, secondo me, più apparente che vero, perchè benchè gl'incontinenti cchine con quella ambiguità, e che la ragione nell'animo o contrasti con l'appetito, e lor paja che quel che è male male, pur non ne hanno perfetta cognizione, ne lo sanno si intieramente come saria bisogno: però in essi di questo più presto una debile opinione che certa scienza, onde isentono che la ragion sia vinta dallo affetto: ma se ne essero vera scienza, non è dubio che non errariano: perè sempre quella cosa per la quale l'appetito vince la rane è ignoranza, nè può mai la vera scienza esser superata lo affetto, il quale dal corpo, e non dall'animo, deriva; e dalla ragione è ben retto e governato, diventa virtù, e se rimenti, diventa vizio: ma tanta forza ha la ragione, che npre si fa obedire al senso, e con maravigliosi modi e vie netra, pur che la ignoranza non occupi quello che essa er dovria; di modo che, benche i spiriti e i nervi e l'ossa 1 abbiano ragione in sè, pur quando nasce in noi quel vimento dell'animo, quasi che 'l pensiero sproni e scuota origlia ai spiriti, tutte le membra s'apparecchiano, i piedi corso, le mani a pigliar o a fare ciò che l'animo pensa: uesto ancora si conosce manifestamente in molti, li quali, 1 sapendo, talora mangiano qualche cibo stomacoso e schima così ben acconcio che al gusto lor pare delicatissimo; , risapendo che cosa era, non solamente hanno dolore e idio nell'animo, ma 'l corpo accordan sì col giudicio la mente, che per forza vomitano quel cibo. —

XVII. Seguitava ancor il signor Ottaviano il suo ragionento; ma il Magnifico Juliano interrompendolo, Signor aviano, disse, se bene ho inteso, voi avete detto che la tinenza è virtù imperfetta, perchè ha in sè parte d'affetto; ed a me pare che quella virtù la quale, essendo m l'animo nostro discordia tra la ragione e l'appetito. com batte e da la vittoria alla ragione, si debba estimar più perfetta che quella che vince non avendo cupidità nè afette alcuno che le contrasti : perchè pare che quell' animo pon si astenga dal male per virtu, ma resti di farlo perchè non w abbia volontà. - Allor il signor OTTAVIANO. Qual. disse. estmareste voi capitan di più valore, o quello che combattenia apertamente si mette a pericolo, e pur vince gl'inimiti, e quello che per virtù e saper suo lor toglie le forze. riduondogli a termine che non possan combattere, e così senza laitaglia o pericolo alcun gli vince? - Quello, disse il Magnifica Juliano, che più sicuramente vince, senza dubio è più da ledare, pur che questa vittoria così certa non proceda dalla dapocaggine degli inimici.—Rispose il signor OTTAVIANO: Benavete giudicato; e però dicovi, che la continenza comparar si può ad un capitano che combatte virilmente, e. benchè gl'inimici sian forti e potenti, pur gli vince, non però senza gran difficoltà e pericolo; ma la temperanza libera da ogni perturbazione è simile a quel capitano, che senza contrasto vince e regna, ed avendo in quell'animo dove si ritrova non solamente sedato ma in tutto estinto il foco delle cucidità, come buon principe in guerra civile, distrugge i sediziosi nemici intrinsechi, e dona lo scettro e dominio intiero alla ragione. Così questa virtù non sforzando l'animo, ma infondendogli per vie placidissime una veemente persuasione che lo inclina alla onestà, lo rende quieto e pien di riposo, in tutto eguale e ben misurato, e da ogni canto composto d'una certa concordia con sè stesso, che lo adorna di così serena tranquillità che mai non si turba, ed in tutto diviene obedientissimo alla ragione, e pronto di volgere ad essa ogni suo movimento. e seguirla ovunque condur lo voglia, senza repugnanza alcuna; come tenero agnello, che corre, sta e ya sempre presso alla madre, e solamente secondo quella si move. Questa virtù adunque è perfettissima, e conviensi massimamente ai principi, perchè da lei ne nascono molte altre. -

XVIII. Allora messer Gesar Gonzaga, Non so, disse, quai virtù convenienti a signore possano nascere da questa

mperanza, essendo quella che leva gli affetti dell'animo. me voi dite: il che forse si converria a qualche monaco o emita; ma non so già come ad un principe magnanimo. berale e valente nell'arme si convenisse il non aver mai. er cosa che se gli facesse, nè ira nè odio ne benivolenza nè legno ne cupidità ne affetto alcuno, e come senza questo ver potesse autorità tra popoli o tra soldati. - Rispose il simer Ottaviano: Io non ho detto che la temperanza levi to-Mmente e svella degli animi umani gli affetti, ne ben saria farle, perché negli affetti ancora sono alcune parti buone; u quello che negli affetti è perverso e renitente allo onesto. duce ad obedire alla ragione. Però non è conveniente, per var le perturbazioni, estirpar gli affetti in tutto: chè questo ria come se per fuggir la ebrietà, si facesse un editto che uno bevesse vino, o perchè talor correndo l'uomo cade, si terdicesse ad ognuno il correre. Eccovi che quelli che doano i cavalli non gli vietano il correre e saltare, ma voion che lo facciano a tempo, e ad obedienza del cavaliero. li affetti adunque, modificati dalla temperanza, sono favovoli alla virtù, come l'ira che ajuta la fortezza, l'odio cona i scelerati ajuta la giustizia, e medesimamente l'altre rtà sono ajutate dagli affetti; li quali se fossero in tutto leati, lasciariano la ragione debilissima e languida, di modo che oco operar potrebbe, come governator di nave abbandonato a' venti in gran calma. Non vi maravigliate adunque, mesr Cesare, s'io ho detto che dalla temperanza nascono molte tre virtu: chè quando un animo è concorde di questa arionia, per mezzo della ragione poi facilmente riceve la verà rtezza, la quale lo fa intrepido e sicuro da ogni pericolo. e iasi sopra le passioni umane; non meno la giustizia, verne incorrotta, amica della modestia e del bene, regina di tte l'altre virtù, perchè insegna a far quello che si dee fare, fuggir quello che si dee fuggire; e però è perfettissima, perde per essa si fan l'opere dell'altre virtù, ed è giovevole a il la possede, e per sè stesso, e per gli altri: senza la quale, me si dice. Jove istesso non poria ben governare il regno o. La magnanimità ancora succede a queste, e tutte le fa aggiori: ma essa sola star non può, perchè chi non ha al-

tra virtů, non può esser magnanimo. Di queste è poi guida la prudenza, la qual consiste in un certo giudicio d'elegger bene. Ed in tal felice catena ancora sono colligate la liberalità, la magnificenza, la cupidità di onore, la mansueledine, la piacevolezza, la affabilità, e molte altre che or non è tempo di dire. Ma se'l nostro Cortegiano farà quello che avemo detto, tutte le ritroverà nell'animo del suo principa ed ogni di ne vedrà nascer tanti vaghi fiori e frutti, quali non hanno tutti i deliziosi giardini del mondo; e tra sè stesse sentirà grandissimo contento, ricordandosi avergli donato non quello che donano i sciocchi, che è oro o argento, vasi, veste e tai cose, delle quali chi le dona n' ha grandissima carestia e chi le riceve grandissima abondanza, ma quella virtù che forse tra tutte le cose umane è la maggiore e la più rara, cioè la maniera e 'l modo di governar e di regnare come si dee; il che solo bastaria per far gli uomini felici, e ridur un'altra volta al mondo quella età d'oro che si scrive esser stata quando già Saturno regnava. -

h

XIX. Quivi avendo fatto il signor Ottaviano un poco di pausa come per riposarsi, disse il signor Gaspare: Qual estimate voi, signor Ottaviano, più felice dominio, e più bastante a ridur al mondo quella età d'oro di che avete fatto menzione, o 'l regno d' un così buon principe, o 'l governo d' una buona republica? - Rispose il signor Ottaviano: Io preporrei sempre il regno del buon principe, perchè è dominio più secondo la natura, e, se è licito comparar le cose piccole alle infinite, più simile a quello di Dio, il qual uno e solo governa l'universo. Ma lasciando questo, vedete che in ciò che si fa con arte umana, come gli eserciti, i gran navigii, gli edificii ed altre cose simili, il tutto si riferisce ad un solo, che a modo suo governa; medesimamente nel corpo nostro tutte le membra s'affaticano e adopransi ad arbitrio del core. Oltra di questo, par conveniente, che i popoli siano così governati da un principe, come ancora molti animali, ai quali la natura insegna questa obedienza come cosa saluberrima. Eccovi che i cervi, le grue e molti altri uccelli quando fanno passaggio. sempre si prepongono un principe, il qual segueno ed obediscono : e le api quasi con discorso di ragione e con tanta ricenza osservano il loro re, con quanta i più osservanti poli del mondo; e però tutto questo è grandissimo argomento, e'l dominio dei principi sia più secondo la natura che sello delle republiche.—

XX. Allora messer Pietro Bembo, Ed a me par, disse, che. sendoci la libertà data da Dio per supremo dono, non sia zionevole che ella ci sia levata, nè che un uomo più delaltro ne sia partecipe: il che interviene sotto il dominio b' principi, li quali tengono per il più li sudditi in strettisima servitù; ma nelle republiche bene instituite si serva ur questa libertà: oltra che e nei giudicii e nelle deliberaioni più spesso interviene che'l parer d'un solo sia falso he quel di molti; perchè la perturbazione, o per ira o per legno o per cupidità, più facilmente entra nell'animo d'un olo che della moltitudine, la quale, quasi come una gran nantità d'acqua, meno è subjetta alla corruzione che la picola. Dico ancora, che lo esempio degli animali non mi par le si confaccia; perchè e li cervi e le grue e gli altri non mpre si prepongono a seguitare ed obedir un medesimo. izi mutano e variano, dando questo dominio or ad uno or l un altro, ed in tal modo viene ad esser più presto forma republica che di regno; e questa si può chiamare vera ed quale libertà, quando quelli che talor comandano, obedicono poi ancora. L'esempio medesimamente delle api non i par simile, perchè quel loro re non è della loro medesima ecie: e però chi volesse dar agli uomini un veramente deno signore, bisognaria trovarlo d'un' altra specie, e di più cellente natura che umana, se gli uomini ragionevolmente avessero da obedire, come gli armenti che obediscono non d uno animale suo simile, ma ad un pastore, il quale è omo, e d'una specie più degna che la loro. Per queste cose itimo io, signor Ottaviano, che 'l governo della republica sia iù desidarabile che quello del re. —

XXI. Allor il signor OTTAVIANO, Contra la opinione vora, messer Pietro, disse, voglio solamente addurre una raione; la quale è, che dei modi di governar bene i popoli tre orti solamente si ritrovano: l'una è il regno; l'altra il governo ei buoni, che chiamavano gli antichi ottimati; l'altra l'am-

-

-

.

£a

12

10

c

ministrazione popolare: e la transgressione e vizio contra rio, per dir così, dove ciascuno di questi governi incom guastandosi e corrompendosi, è quando il regno diventa firannide, e quando il governo dei buoni si muta in quello di pochi potenti e non buoni, e quando l'amministrazion pepolare è occupata dalla plebe, che, confondendo gli ordini. permette il governo del tutto ad arbitrio della moltitudia. Di questi tre governi mali certo è che la tirannide è il pesimo di tutti, come per molte ragioni si poria provare: rata adunque che dei tre buoni il regno sia l'ottimo, perchè è contrario al pessimo: chè, come sapete, gli effetti delle came contrarie sono essi ancora tra sè contrarii. Ora, circa quelle che avete detto della libertà, rispondo, che la vera libertà non si deve dire che sia il vivere come l'uomo vuele. ma il vivere secondo le buone leggi: nè meno naturale ed utile e necessario è l'obedire, che si sia il comandare: ed alcune cose sono nate, e così distinte ed ordinate da natura al cemandare, come alcune altre all'obedire. Vero è che sene das modi di signoreggiare: l'uno imperioso e violento, come quello dei patroni ai schiavi, e di questo comanda l'anima al corpo; l'altro più mite e placido, come quello dei buoni principi, per via delle leggi ai cittadini, e di questo comanda la ragione allo appetito: e l'uno e l'altro di questi due modi è utile, perchè il corpo è nato da natura atto ad obedire all'anima, e così l'appetito alla ragione. Sono ancora molti uomini, l'operazion de' quali versano solamente circa l'uso del corpo: e questi tali tanto son differenti dai virtuosi. quanto l'anima dal corpo, e pur per essere animali razionali tanto partecipano della ragione, quanto che solamente la conoscono, ma non la posseggono ne fruiscono. Questi adunque sono naturalmente servi, e meglio è ad essi e niù utile l'obedire che 'l comandare. -

XXII. Disse allor il signor Gaspan: Ai discreti e virtuosi, e che non sono da natura servi, di che modo si ha adunque a comandare? — Rispose il signor Ottaviano: Di quel placido comandamento regio e civile; ed a tali è hen fatto dar talor l'amministrazione di quei magistrati di che sono capaci, acciò che possano essi ancora comandare, e governare i men savii di sè, di modo però che'l principal governo dependa tutto dal supremo principe. E perche avete detto, che più facil cosa è che la mente d'un solo si corrompa che quella di molti, dico che è ancora più facil cosa trovar un buono e savio che molti; e buono e savio si deve estimare che possa esser un re di nobil stirpe, inclinato alle virtù dal suo natural instinto e dalla famosa memoria dei suoi antecessori, ed instituito di buoni costumi; e se non sarà d'un' altra specie più che umana, come voi avete detto di quello delle api, essendo ajutato dagli ammaestramenti e dalla educazione ed arte del Cortegiano, formato da questi signori tanto prudente e buono, sarà giustissimo, continen-Lissimo, temperatissimo, fortissimo e sapientissimo, pien di liberalità, magnificenza, religione e clemenza; in somma sarà gloriosissimo, e carissimo agli uomini ed a Dio, per la cui grazia acquisterà quella virtù eroica, che lo farà eccedere i termini della umanità, e dir si potrà più presto semideo che nomo mortale: perchè Dio si diletta, ed è protettor non di que' principi che vogliono imitarlo col mostrare gran potenza e farsi adorare dagli uomini, ma di quelli che oltre alla potenza per la quale possono, si sforzano di farsegli simili ancor con la bontà e sapienza, per la quale vogliano e sappiano far bene ed esser suoi ministri, distribuendo a salute dei mortali i beni e i doni che essi da lui ricevono. Però, così come nel cielo il sole e la luna e le altre stelle mostrano al mondo, quasi come in specchio, una certa similitudine di Dio, così in terra molto più simile imagine di Dio son que'buon principi che l'amano e reveriscono, e mostrano ai popoli la splendida luce della sua giustizia, accompagnata da una ombra di quella ragione ed intelletto divino; e Dio con questi tali partecipa della onestà, equità, giustizia e bontà sua, e di quegli altri felici beni ch'io nominar non so, li quali rapresentano al mondo molto più chiaro testimonio di divinità che la luce del sole, o il continuo volger del cielo col vario corso delle stelle.

XXIII. Son adunque li popoli da Dio commessi sotto la custodia de'principi, li quali per questo debbono averne diligente cura, per rendergline ragione, come buoni vicarii al

Mind

suo signore, ed amargli ed estimar lor proprio ogni bene male che gli intervenga, e procurar sopra ogni altra cosa la felicità loro. Però deve il principe non solamente esser buono, ma ancora far buoni gli altri; come quel squadro che adoprano gli architetti, che non solamente in sè è dritto e giusto, ma ancor indrizza e fa giuste tutte le cose a che viene accostato. E grandissimo argomento è che 'l principe sia buono quando i popoli son buoni, perchè la vita del principe è legge e maestra dei cittadini, e forza è che dai costami di quello dipendan tutti gli altri; ne si conviene a chi è ignorante insegnare, nè a chi è inordinato ordinare, nè a chi cade rilevare altrui. Però se 'l principe ha da far ben questi officii, bisogna ch'egli ponga ogni studio e diligenza per sapere; poi formi dentro a sè stesso ed osservi immutabilmente in ogni cosa la legge della ragione, non scritta in carte o in metallo, ma scolpita nell'animo suo proprio, acciò che gli sia sempre non che familiare ma intrinseca, e con esso viva come parte di lui; perchè giorno e notte in ogni loco e tempo lo ammonisca e gli parli dentro al core, levandogli quelle perturbazioni che sentono gli animi intemperati, li quali per esser oppressi da un canto quasi da profondissimo sonno della ignoranza, dall'altro da travaglio che riceveno dai loro perversi e ciechi desiderii, sono agitati da furore inquieto, come talor chi dorme da strane ed orribili visioni.

XXIV. Aggiungendosi poi maggior potenza al mal volere, si v'aggiunge ancora maggior molestia; e quando il
principe può ciò che vuole, allor è gran pericolo che non voglia quello che non deve. Però ben disse Biante, che i magistrati dimostrano quali sian gli uomini: chè come i vasi
mentre son vôti, benchè abbiano qualche fissura, mal si possono conoscere, ma se liquore dentro vi si mette, subito mostrano da qual banda sia il vizio; così gli animi corrotti e
guasti rare volte scoprono i loro difetti, se non quando s'empiono d'autorità; perchè allor non bastano per sopportare il
grave peso della potenza, e perciò s'abbandonano, e versano
da ogni canto le cupidità, la superbia, la iracondia, la insolenza, e quei costumi tirannici che hanno dentro; onde senza

risguardo perseguono i buoni e i savii, ed esaltano i mali. nè comportano che nelle città siano amicizie, compagnie, nè intelligenze fra i cittadini, ma nutriscono gli esploratori. accusatori, omicidiali, acciò che spaventino e facciano divenir gli uomini pusillanimi, e spargono discordie per tenergli disgiunti e debili: e da questi modi procedono poi infiniti danni e ruine ai miseri popoli, e spesso crudel morte o almen timor continuo ai medesimi tiranni: perchè i buoni principi temono non per sè ma per quelli a'quali comandano, e li tiranni temono quelli medesimi a'quali comandano: però, quanto a maggior numero di gente comandano e son più potenti, tanto più temono ed hanno più nemici. Come credete voi che si spaventasse e stesse con l'animo sosneso quel Clearco, tiranno di Ponto, ogni volta che andava nella piazza o nel teatro, o a qualche convito o altro loco publico? che, come si scrive, dormiva chiuso in una cassa: ovver quell'altro Aristodemo Argivo? il qual a sè stesso del letto aveva fatta quasi una prigione: chè nel palazzo suo tenea una piccola stanza sospesa in aria, ed alta tanto che con scala andar vi si bisognava; e quivi con una sua femina dormiva, la madre della quale la notte ne levava la scala, la mattina ve la rimetteva. Contraria vita in tutto a questa deve adunque esser quella del buon principe, libera e sicura, e tanto cara ai cittadini quanto la loro propria, ed ordinata di modo che partecipi dell'attiva e della contemplativa. quanto si conviene per beneficio dei popoli.-

XXV. Allor il signor Gaspar, E qual, disse, di queste due vite, signor Ottaviano, parvi che più s'appartenga al principe? — Rispose il signor Ottaviano, ridendo: Voi forse pensate, ch'io mi persuada esser quello eccellente Cortegiano che deve saper tante cose, e servirsene a quel buon fine ch'io ho detto; ma ricordatevi, che questi signori l'hanno formato con molte condizioni che non sono in me: però procuriamo prima di trovarlo, chè io a lui mi rimetto e di questo, e di tutte l'altre cose che s'appartengono a buon principe. — Allora il signor Gaspar, Penso, disse, che se delle condizioni attribuite al Cortegiano alcune a voi mancano, sia più presto la musica e'l danzar e l'altre di poca importanza,

che quelle che appartengono alla instituzion del principe. el a questo fine della Cortegiania. — Rispose il signor Otta-VIANO: Non sono di poca importanza tutte quelle che giovano al guadagnar la grazia del principe, il che è necessario, come avemo detto, prima che 'l Cortegiano si aventuri a volergli insegnar la virtù: la qual estimo avervi mostrato che imparar si può, e che tanto giova, quanto nuoce la ignoraza, dalla quale nascono tutti i peccati, e massimamente quella falsa persuasion che l'uom piglia di sè stesso: però parmi d'aver detto a bastanza, e forse più ch'io non aven promesso. - Allora la signora Duchessa, Noi saremo, dise, tanto più tenuti alla cortesia vostra, quanto la satisfazione avanzerà la promessa; però non v'incresca dir quello che vi pare sopra la dimanda del signor Gaspar; e, per vostra fe, diteci ancora tutto quello che voi insegnareste al vostro principe s'egli avesse bisogno d'ammaestramenti, e presupponetevi d'avervi acquistato compitamente la grazia sua, tanto che vi sia licito dirgli liberamente ciò che vi viene in animo.-

XXVI. Rise il signor Ottaviano e disse: S' io avessi la grazia di qualche principe ch'io conosco, e li dicessi liberamente il parer mio, dubito che presto la perderei; oltra che per insegnarli bisogneria ch'io prima imparassi. Pur poichè a voi piace ch'io risponda ancora circa questo al signor Gaspar, dico che a me pare che i principi debbano attendere all'una e l'altra delle due vite, ma più però alla contemplativa, perchè questa in essi è divisa in due parti: delle quali l'una consiste nel conoscer bene e giudicare: l'altra nel comandare drittamente e con quei modi che si convengono, e cose ragionevoli, e quelle di che hanno autorità, e comandarle a chi ragionevolmente ha da obedire, e nei lochi e tempi appartenenti; e di questo parlava il duca Federico quando diceva, che chi sa comandare è sempre obedito: e'l comandare è sempre il principal officio de' principi, li quali debbono però ancor spesso veder con gli occhi ed esser presenti alle esecuzioni, e secondo i tempi e i bisogni ancora talor operar essi stessi; e tutto questo pur partecipa della azione: ma il fin della vita attiva deve esser la contemplativa, come della guerra la pace, il riposo delle fatiche.

XXVII. Però è ancor officio del buon principe instituire! almente i popoli suoi e con tai leggi ed ordini, che possano ivere nell'ozio e nella pace, senza pericolo e con dignità. godere laudevolmente questo fine delle sue azioni che deve mer la quiete: perchè sonosi trovate spesso molte republiche e principi, li quali nella guerra sempre sono stati florentissimi e grandi, e subito che hanno avuta la pace sono iti in rina e hanno perduto la grandezza e'l splendore, come il Erro non esercitato: e questo non per altro è intervenuto. che per non aver buona instituzion di vivere nella pace, nè warer fruire il bene dell'ozio; e lo star sempre in guerra. enza cercar di pervenire al fine della pace, non è licito: enchè estimano alcuni principi, il loro intento dover esser rincipalmente il dominare ai suoi vicini, e però nutriscono popoli in una bellicosa ferità di rapine, d'omicidii e tai coe lor danno premii per provocarla, e la chiamano virtù. inde fu già costume fra i Sciti, che chi non avesse morto un no nemico non potesse bere ne' conviti solenni alla tazza he si portava intorno alli compagni. In altri lochi s'usava idrizzare intorno il sepolero tanti obelisci, quanti nemici vea morti quello che era sepolto; e tutte queste cose ed ale simili si faceano per far gli uomini bellicosi, solamente er dominare agli altri: il che era quasi impossibile, per eser impresa infinita, insino a tanto che non s'avesse subjugato ntto 1 mondo: e poco ragionevole, secondo la legge della latura, la qual non vuole che negli altri a noi piaccia quello he in noi stessi ci dispiace. Però debbon i principi far i pooli bellicosi non per cupidità di dominare, ma per poter diendere se stessi e li medesimi popoli da chi volesse ridurgli n servità, ovver fargli ingiuria in parte alcuna; ovver per iscacciar i tiranni, e governar bene quei popoli che fossero nal trattati, ovvero per ridurre in servitù quelli che fossero ili da natura, che meritassero esser fatti servi, con intenone di governargli bene e dar loro l'ozio e'l riposo e la ace: ed a questo fine ancora debbono essere indrizzate le ggi e tutti gli ordini della giustizia, col punir i mali, non 🛝 er odio, ma perche non siano mali ed acciò che non impescano la tranquillità dei buoni; perchè in vero è cosa enorme

e degna di biasimo, nella guerra, che in sè è mala, mostrarsi gli uomini valorosi e savii; e nella pace e quieta, che è buona, mostrarsi ignoranti e tanto da poco, che nea sappiano godere il bene. Come adunque nella guerra debbone intender i popoli nelle virtù utili e necessarie per conseguirne il fine, che è la pace; così nella pace, per conseguirne ancor il suo fine, che è la tranquillità, debbono intendere nelle oneste, le quali sono il fine delle utili: ed in tal mode li sudditi saranno buoni, e'l principe arà molto più da ladare e premiare che da castigare; e'l dominio per li sudditi e per lo principe sarà felicissimo, non imperioso, come di padrone al servo, ma dolce e placido, come di buon padre a buon figliolo. —

.

TT

BT

e

t C

扣

2

XXVIII. Allor il signor GASPAR. Volentieri, disse, sa prei quali sono queste virtù utili e necessarie nella guerra, e quali le oneste nella pace. — Rispose il signor OTTAVIANO: Tutte son buone e giovevoli, perchè tendono a buon fine; pur nella guerra precipuamente val quella vera fortezza, che fa l'animo esento dalle passioni, talmente che non solo non teme li pericoli, ma pur non li cura; medesimamente la costanza, e quella pazienza tolerante, con l'animo saldo ed imperturbato a tutte le percosse di fortuna. Conviensi ancora nella guerra e sempre aver tutte le virtù che tendono all'onesto, come la giustizia, la continenza, la temperanza; ma molto più nella pace e nell'ozio, perchè spesso gli uomini posti nella prosperità e nell'ozio, quando la fortuna seconda loro arride, divengono ingiusti, intemperati, e lasciansi corrompere dai piaceri: però quelli che sono in tale stato hanno grandissimo hisogno di queste virtù, perchè l'ozio troppo facilmente induce mali costumi negli animi umani. Onde anticamente si diceva in proverbio, che ai servi non si dee dar ozio; e credesi che le Piramidi d'Egitto fossero fatte per tener i popoli in esercizio, perchè ad ognuno lo essere assueto a tolerar fatiche è utilissimo. Sono ancor molte altre virtù tutte giovevoli, ma basti per or l'aver detto insin qui; chè s' io sapessi insegnar al mio principe, ed instituirlo di tale e così virtuosa educazione come avemo disegnata, facendolo, senza più mi crederei assai bene aver conseguito il fine del buon Cortegiano. -

XXIX. Allor il signor Gaspar, Signor Ottaviano, disse, perchè molto avete laudato la buona educazione, e mostrato quasi di credere che questa sia principal causa di far l'uomo virtuoso e buono, vorrei sapere se quella instituzione che ha da far il Cortegiano nel suo principe deve esser cominciata dalla consuetudine, e quasi dai costumi cotidiani, li quali, senza che esso se ne avvegga, lo assuefacciano al ben fare: o se pur se gli deve dar principio col mostrargli con ragione la qualità del bene e del male, e con fargli conoscere, prima che si metta in cammino, qual sia la buona via e da seguitare, e quale la mala e da fuggire: in somma, se in quell'animo si deve prima introdurre e fondar le virtù con la ragione ed intelligenza, ovver con la consuetudine. - Disse il signor OTTAVIANO: Voi mi mettete in troppo lungo ragionamento: pur acció che non vi paja ch' io manchi per non voler rispondere alle dimande vostre, dico, che secondo che l'animo e'l corpo in noi sono due cose, così ancora l'anima è divisa in due parti, delle quali l'una ha in sè la ragione, l'altra l'appetito. Come adunque nella generazione il corpo precede l'anima, così la parte irrazionale dell'anima precede la razionale: il che si comprende chiaramente nei fanciulli, ne'quali quasi subito che son nati si vedeno l'ira e la concupiscenza, ma poi con spazio di tempo appare la ragione. Però devesi prima pigliare cura del corpo che dell'anima, poi prima dell'appetito che della ragione; ma la cura del corpo per rispetto dell'anima, e dell'appetito per rispetto della ragione: chè secondo che la virtù intellettiva si fa perfetta con la dottrina, così la morale si fa con la consuetudine. Devesi adunque fara prima la erudizione con la consuetudine, la qual può goyernare gli appetiti non ancora capaci di ragione, e con quel buon uso indrizzargli al bene; poi stabilirgli con la intelligenza, la quale benché più tardi mostri il suo lume, pur dà modo di fruir più perfettamente le virtù a chi ha bene instituito l'animo dai costumi, nei quali, al parer mio, consiste il tutto. -

XXX. Disse il signor Gaspar: Prima che passiate più avanti, vorrei saper che cura si deve aver del corpo, perchè avete detto che prima devemo averla di quello che dell'ani-

ma. — Dimandatene, rispose il signor Ottaviano ridendo, a questi, che lo nutriscon bene e son grassi e freschi; che l' mio, come vedete, non è troppo ben curato. Pur ancora di questo si poria dir largamente, come del tempo conveniente del maritarsi, acciò che i figlioli non fossero troppo vicini nè troppo lontani alla età paterna; degli esercizii e della edecazione subito che sono nati e nel resto della età, per farzi ben disposti, prosperosi e gagliardi. - Rispose il signor Gi-SPAR: Quello che più piaceria alle donne per far i figlioli ba disposti e belli, secondo me saria quella communità che d'en vuol Platone nella sua Republica, e di quel modo. - Allon la signora Emilia ridendo. Non è ne patti, disse, che ribrniate a dir mal delle donne. - Io, rispose il signor Gaspan, mi presumo dar lor gran laude, dicendo che desiderino che s' introduca un costume approvato da un tanto uomo. — Disse ridendo messer Cesare Gonzaga: Veggiamo se tra li documenti del signor Ottaviano, che non so se per ancora gli abbia detti tutti, questo potesse aver loco, e se ben fosse che 'l principe ne facesse una legge. - Quelli pochi ch'io ho detti, rispose il signor Ottaviano, forse porian bastare per far un principe buono, come posson esser quelli che si usano oggidi; benchè chi volesse veder la cosa più minutamente, averia ancora molto più che dire. - Soggiunse la signora Du-CHESSA: Poichè non ci costa altro che parole, dichiarateci, per vostra fè, tutto quello che v'occorreria in animo da insegnar al vostro principe. -

XXXI. Rispose il signor Ottaviano: Molte altre cose, Signora, gl'insegnarei, pur ch'io le sapessi; e tra l'altre, che dei suoi sudditi eleggesse un numero di gentiluomini e dei più nobili e savii, coi quali consultasse ogni cosa, e loro desse autorità e libera licenza, che del tutto senza risguardo dir gli potessero il parer loro; e con essi tenesse tal maniera, che tutti s'accorgessero che d'ogni cosa saper volesse la verità, ed avesse in odio ogni bugia; ed oltre a questo consiglio de'nobili, ricordarei che fossero eletti tra 'l popolo altri di minor grado, dei quali si facesse un consiglio popolare, che communicasse col consiglio de'nobili le occorrenze della città appartenenti al publico ed al privato: ed in tal modo si

Tacesse del principe, come di capo, e dei nobili e dei popolari, come di membri, un corpo solo unito insieme, il governo del quale nascesse principalmente dal principe, nientedimeno partecipasse ancora degli altri; e così aria questo stato forma di tre governi buoni, che è il Regno, gli Ottimati e 'l Popolo.

XXXII. Appresso, gli mostrarei, che delle cure che al Principe s'appartengono, la più importante è quella della giu-Stizia; per la conservazion della quale si debbono eleggere nei magistrati i savii e gli approvati nomini, la prudenza de' quali sia vera prudenza accompagnata dalla bontà, per-Chè altrimenti non è prudenza ma astuzia; e quando questa bontà manca, sempre l'arte e sottilità dei causidici non è altro che ruina e calamità delle leggi e dei giudicii, e la colpa d'ogni loro errore si ha da dare a chi gli ha posti in officio. Direi come dalla giustizia ancora depende quella pietà verso 1ddio, che è debita a tutti, e massimamente ai principi, li quali debbon amarlo sopra ogni altra cosa, ed a lui come al vero fine indrizzar tutte le sue azioni; e, come dicea Senofonte, onorarlo ed amarlo sempre, ma molto più quando sono in prosperità, per aver poi più ragionevolmente confidenza di domandargli grazia quando sono in qualche avversità: perchè impossibile è governar bene nè sè stesso nè altrui senza ajuto di Dio; il quale ai buoni alcuna volta manda la seconda fortuna per ministra sua, che gli rilievi da gravi pericoli; talor la avversa, per non gli lasciar addormentare nelle prosperità tanto che si scordino di lui, o della prudenza umana, la quale corregge spesso la mala fortuna, come buon giocatore i tratti mali de' dadi col menar ben le tavole. Non lasciarei ancora di ricordare al principe che fosse veramente religioso, non superstizioso, nè dato alle vanità d'incanti e vaticinii; perchè, aggiungendo alla prudenza umana la pietà divina e la vera religione, avrebbe ancora la buona fortuna, e Dio protettore, il qual sempre gli accrescerebbe prosperità in pace ed in guerra.

XXXIII. Appresso direi, come dovesse amar la patria e i popoli suoi, tenendogli non in troppo servitù, per non si far loro odioso; dalla qual cosa nascono le sedizioni, le con-

giure e mille altri mali: nè meno in troppo libertà, per me esser vilipeso; da che procede la vita licenziosa e dissoluta dei popoli, le rapine, i furti, gli omicidii, senza timor alcune delle leggi; spesso la ruina ed esizio totale della città e dei regni. Appresso, come dovesse amare i propinqui di grade in grado, servando tra tutti in certe cose una pare equalità. come nella giustizia e nella libertà; ed in alcune altre ma ragionevole inequalità, come nell'esser liberale, nel remnerare, nel distribuir gli onori e dignità secondo la ineralità dei meriti. li quali sempre debbono non avanzare ma esser avanzati dalle remunerazioni; e che in tal modo sarebbe nonchè amato ma quasi adorato dai sudditi; nè bisogneria che esso per custodia della vita sua si commettesse a forestieri, chè i suoi per utilità di sè stessi con la propria la custodiriano, ed ognun volentieri obediria alle leggi, quando vedessero che esso medesimo obedisse, e fosse quasi custode ed esecutore incorruttibile di quelle; ed in tal modo, circa questo, darebbe così ferma impression di sè, che se ben talor occorresse contrafarle in qualche cosa, ognun conosceria che si facesse a buon fine, e'l medesimo rispetto e riverenza s'aría al voler suo, che alle proprie leggi: e così sarian gli animi dei cittadini talmente temperati, che i buoni non cercariano aver più del bisogno, e i mali non poriano; perchè molte volte le eccessive ricchezze son causa di gran ruina: come nella povera Italia, la quale è stata e tuttavia è preda esposta a genti strane, si per lo mal governo, come per le molte ricchezze di che è piena. Però ben saria che la maggior parte dei cittadini fossero nè molto ricchi nè molto poveri, perchè i troppo ricchi spesso divengon superbi e temerarii; i poveri, vili e fraudolenti; ma li mediocri non fanno insidie agli altri, e vivono securi di non essere insidiati: ed essendo questi mediocri maggior numero, sono ancora più potenti; e però nè i poveri nè i ricchi possono conspirar contra il principe, ovvero contra gli altri, nè far sedizioni; onde per schifar questo male è saluberrima cosa mantenere universalmente la mediocrità.

XXXIV. Direi adunque, che usar dovesse questi e molti altri rimedii opportuni, perche nella mente dei sudditi non

bascesse desiderio di cose nuove e di mutazione di stato; il the per il più delle volte fanno o per guadagno o veramente Ber onore che sperano, o per danno o veramente per vergoche temano; e questi movimenti negli animi loro son merati talor dall'odio e sdegno che gli dispera, per le inthrie e contumelie che son lor fatte per avarizia, superbia scrudeltà o libidine dei superiori: talor dal vilipendio che vi Pasce per la negligenza e viltà e dappocagine de' principi: ed a questi dui errori devesi occorrere con l'acquistar dai popoli l'amore e l'autorità; il che si fa col beneficare ed onorare i buoni, e rimediare prudentemente, e talor con severi-Là. che i mali e sediziosi non diventino potenti: la qual cosa è più facile da vietar prima che siano divenuti, che levar loro le forze poi che l'hanno acquistate: e direi che ner vietar che i popoli non incorrano in questi errori, non è miglior via che guardargli dalle male consuetudini, e massimamente da quelle che si mettono in uso a poco a poco: perchè sono pestilenze secrete, che corrompono le città prima che altri non che rimediare, ma pur accorger se ne possa. Con tai modi ricorderei che 'l principe procurasse di conservare i suoi sudditi in stato tranquillo, e dar loro i beni dell'animo e del corpo e della fortuna; ma quelli del corpo e della fortuna per poter esercitar quelli dell'animo, i quali quanto son maggiori e più eccessivi, tanto son più utili; il che non interviene di quelli del corpo nè della fortuna. Se adunque i sudditi fossero buoni e valorosi, e ben indrizzati al fin della felicità, saria quel principe grandissimo signore; perchè quello è vero e gran dominio, sotto 'l quale i sudditi son buoni, e ben governati e ben comandati. -

XXXV. Allora il signor Gaspar, Penso io, disse, che picciol signor saria quello sotto 'l quale tutti i sudditi fossero buoni, perche in ogni loco son pochi li buoni. — Rispose il signor Ottaviano: Se una qualche Circe mutasse in fiere tutti i sudditi del re di Francia, non vi parrebbe che piccol signor fosse, se ben signoreggiasse tante migliaja d'animali? e per contrario, se gli armenti che vanno pascendo solamente su per questi nostri monti divenissero uomini savii e valorosi cavalieri, non estimareste voi che quei pastori che

gli governassero, e da essi fossero obediti, fossero di pastori divenuti gran signori? Vedete adunque che non la moltitadine dei sudditi, ma il valor fa grandi li principi.—

XXXVI. Erano stati per buon spazio attentissimi al mgionamento del signor Ottaviano la signora Duchessa e la signora Emilia, e tutti gli altri; ma avendo quivi esso fatto m poco di pausa, come d'aver dato fine al suo ragionamento. disse messer Cesare Gonzaga: Veramente, signor Ottaviano. non si può dire che i documenti vostri non sian buoni ed stidi: nientedimeno io crederei, che se voi formaste con quelli il vostro principe, più presto meritareste nome di buon mestro di scola che di buon Cortegiano, ed esso più preste di buon governatore che di gran principe. Non dico già che cura dei signori non debba essere che i popoli siano ben retti con giustizia e buone consuetudini; nientedimeno ad essi parmi che basti eleggere buoni ministri per eseguir queste tai cose, e che 'l vero officio loro sia poi molto maggiore. Però s'io mi sentissi esser quell'eccellente Cortegiano che hanno formato questi signori, ed aver la grazia del mio prin-'cipe, certo è ch'io non lo indurrei mai a cosa alcuna viziosa; ma, per conseguir quel buon fine che voi dite, ed io confermo dover esser il frutto delle fatiche ed azioni del Cortegiano, cercherei d'imprimergli nell'animo una certa grandezza, con quel splendor regale e con una prontezza d'animo e valore invitto nell'arme, che lo facesse amare e reverir da ognuno di tal sorte, che per questo principalmente fosse famoso e chiaro al mondo. Direi ancor che compagnar dovesse con la grandezza una domestica mansuetudine, con quella umanità dolce ed amabile, e buona maniera d'accarezzare e i sudditi e i stranieri discretamente, più e meno, secondo i meriti, servando però sempre la maestà cenveniente al grado suo, che non gli lasciasse in parte alcuna diminuire l'autorità per troppo bassezza, nè meno gli concitasse odio per troppo austera severità; dovesse essere liberalissimo e splendido, e donar ad ognuno senza riservo, perchè Dio, come si dice, è tesauriero dei principi liberali; far conviti magnifici, feste, giochi, spettacoli publici; aver gran numero di cavalli eccellenti, per utilità nella guerra e

r diletto nella pace; falconi, cani, e tutte l'altre cose che appartengono ai piaceri de' gran signori e dei popoli: come nostri di avemo veduto fare il signor Francesco Gonzaga archese di Mantua, il quale a queste cose par più presto re 'Italia che signor d'una città. Cercherei ancor d'indurlo a r magni edificii, e per onor vivendo, e per dar di sè memoa ai posteri: come fece il duca Federico in questo nobil naezo, ed or fa Papa Julio nel tempio di san Pietro, e quella rada che va da Palazzo al diporto di Belvedere, e molti ali edificii: come faceano ancora gli antichi Romani; di che vedeno tante reliquie a Roma ed a Napoli, a Pozzolo, a aje, a Cività Vecchia, a Porto, ed ancor fuor d'Italia, e nti altri lochi, che son gran testimonio del valor di guegli nimi divini. Così ancor fece Alessandro Magno, il qual, non t ntento della sama che per aver domato il mondo con l'are avea meritamente acquistata, edificò Alessandria in Egit-, in India Bucefalia, ed altre città in altri paesi; e pensò ridurre in forma d'uomo il monte Atos, e nella man sistra edificargli una amplissima città, e nella destra una an coppa, nella quale si raccogliessero tutti i fiumi che da tello derivano, e di quindi traboccassero nel mare: pensier ramente grande, e degno d'Alessandro Magno. Queste cose timo io, signor Ottaviano, che si convengano ad un nobile vero principe, e lo facciano nella pace e nella guerra gloosissimo: e non lo avertire a tante minuzie, e lo aver rietto di combattere solamente per dominare e vincer quei . e meritano esser dominati, o per far utilità ai sudditi, o r levare il governo a quelli che governan male: chè se i Roani, Alessandro, Annibale e gli altri avessero avuto quei risguardi, non sarebbon stati nel colmo di quella gloria e furono. -

XXXVII. Rispose allor il signor Ottaviano ridendo: nelli che non ebbero questi risguardi, arebbono fatto meio avendogli; benchè, se considerate, trovarete che molti
i ebbero, e massimamente que' primi antichi, come Teseo
l Ercole: nè crediate che altri fossero Procuste e Scirone,
acco, Diomede, Anteo, Gerione, che tiranni crudeli ed
npii, contra i quali aveano perpetua e mortal guerra que-

sti magnanimi Eroi; e però per aver liberato il mondo da cosi intolerabili mostri (che altramente non si debbon nominare i tiranni), ad Ercole furon fatti i tempii e i sacrificii e dati gli onori divini; perchè il beneficio di estirpare i tiranni è tanto giovevole al mondo, che chi lo fa merita molto maggior premio, che tutto quello che si conviene ad un mortale. E di coloro che voi avete nominati, non vi par che Alessandro giovasse con le sue vittorie ai vinti, avendo instituite di tanti buoni costumi quelle barbare genti che saperò, che di fiere gli fece uomini? edificò tante belle città in paesi mal abitati, introducendovi il viver morale: e quasi congiungendo l'Asia e l'Europa col vincolo dell' amicizia e delle sante leggi: di modo che più felici furono i vinti da lui, che gli altri; perchè ad alcuni mostrò i matrimonii, ad altri l'agricoltura, ad altri la religione, ad altri il non uccidere ma il nutrir i padri già vecchi, ad altri lo astenersi dal congiungersi con le madri, e mille altre cose che si porian dir in testimonio del giovamento che fecero al mondo le sue vittorie.

XXXVIII. Ma, lasciando gli antichi, qual più nobile e gloriosa impresa e più giovevole potrebbe essere, che se i Cristiani voltassero le forze loro a subjugar gl'infedeli? non vi parrebbe che questa guerra, succedendo prosperamente, ed essendo causa di ridurre dalla falsa setta di Maumet al lume della verità cristiana tante migliaja d'uomini, fosse per giovare così ai vinti come ai vincitori? E veramente, come già Temistocle, essendo discacciato dalla patria sua e raccolto dal re di Persia e da lui accarezzato ed onorato con infiniti e ricchissimi doni, ai suoi disse: Amici, ruinati eravamo noi, se non ruinavamo; — così ben poriano allor con ragion dire il medesimo ancora i Turchi e i Mori, perchè nella perdita loro saria la lor salute. Questa felicità adunque spero che ancor vedremo, se da Dio ne fia conceduto il viver tanto, che alla corona di Francia pervenga Monsignor d'Angolem, il quale tanta speranza mostra di sè, quanta, mo quarta sera, disse il signor Magnifico; ed a quella d' Inghilterra il signor don Enrico, principe di Waglia, che or cresce sotto il magno padre in ogni sorte di virtù, come tenero rampollo sotto l'ombra d'arbore eccellente e carico di frutti, per rinovarlo molto più bello e più fecondo quando fia tempo; chè, come di la scrive il nostro Castiglione, e più largamente promette di dire al suo ritorno, pare che la natura in questo signore abbia voluto far prova di sè stessa, collocando in un corpo solo tante eccellenze, quante bastaniano per adornarne infiniti. — Disse allora messer Bernardo Bibiena: Grandissima speranza ancor di sè promette don Carlo, principe di Spagna, il quale non essendo ancor giunto al decimo anno della sua età, dimostra già tanto ingegno e così certi indizii di bonta, di prudenza, di modestia, di magnanimità e d'ogni virtù, che se l'imperio di cristianità sarà, come s' estima, nelle sue mani, creder si può che 'l debba oscurare il nome di molti imperatori antichi, ed aguagliarsi di fama ai famosi che mai siano stati al mondo. —

XXXIX. Soggiunse il signor Ottaviano: Credo adunque che tali e così divini principi siano da Dio mandati in terra. e da lui fatti simili della età giovenile, della potenza dell'arme, del stato, della bellezza e disposizion del corpo, a fin che siano ancor a questo buon voler concordi: e se invidia o emulazione alcuna esser deve mai tra essi, sia solamente in voler ciascuno esser il primo e più fervente ed animato a cost gloriosa impresa. Ma lasciamo questo ragionamento. e torniamo al nostro. Dico adunque, messer Cesare, che le cose che voi volete che faccia il principe son grandissime e degne di molta laude; ma dovete intendere, che se esso non sa quello ch' io ho detto che ha da sapere, e non ha formato l'animo di quel modo, ed indrizzato al cammino della virtù, difficilmente saprà esser magnanimo, liberale, giusto, animoso, prudente, o avere alcuna altra qualità di quelle che se gli aspettano: nè per altro vorrei che fosse tale, che per saper esercitar queste condizioni: chè sì come quelli che edificano non son tutti buoni architetti, così quegli che donano non son tutti liberali; perchè la virtù non nuoce mai ad alcuno, e molti sono che robbano per donare, e così son liberali della robba d'altri; alcuni dànno a cui non debbono, e lasciano in calamità e miseria quegli a' quali sono obligati: altri dànno con una certa mala grazia e quasi dispetto, tal

che si conosce che lo fan per forza; altri non solamente non son secreti, ma chiamano i testimoni e quasi fanno bandire le sue liberalità; altri pazzamente vuotano in un tratto quel fonte della liberalità, tanto che poi non si può usar più.

XL. Però in questo, come nell'altre cose, bisogna sapere e governarsi con quella prudenza, che è necessaria compagna a tutte le virtu: le quali, per esser mediocrità, sono vicine alli dui estremi, che sono vizii: onde chi non sa. facilmente incorre in essi: perchè così come è difficile nel circolo trovare il punto del centro, che è il mezzo, così è difficile trovare il punto della virtù posta nel mezzo delli dui estremi, viziosi l'uno per lo troppo, l'altro per lo poco, ed a questi siamo, or all'uno or all'altro, inclinati: e ciò si conosce per lo piacere e per lo dispiacere che in noi si sente; chè per l'uno facciamo quello che non devemo, per l'altro lasciamo di far quello che deveremmo; benche il piacere è molto più pericoloso, perchè facilmente il giudicio nostro da quello si lascia corrompere. Ma perche il conoscere quanto sia l'uom lontano dal centro della virtù è cosa difficile, devemo ritirarci a poco a poco da noi stessi alla contraria parte di quello estremo al qual conoscemo esser inclinati. come fanno quelli che indrizzano i legni distorti: che in tal modo s'accostaremo alla virtù, la quale, come ho detto, consiste in quel punto della mediocrità: onde interviene che noi per molti modi erriamo, e per un solo facciamo l'officio e debito nostro; così come gli arcieri, che per una via sola danno nella brocca, e per molte fallano il segno. Però spesso un principe, per voler esser umano ed affabile, fa infinite cose fuor del decoro, e si avvilisce tanto che è disprezzato: alcun altro, per servar quella maestà grave con autorità conveniente, diviene austero ed intolerabile; alcun, per esser tenuto eloquente, entra in mille strane maniere e lunghi circuiti di parole affettate, ascoltando sè stesso tanto, che gli altri per fastidio ascoltar non lo possono.

XLI. Si che non chiamate, messer Cesare, per minuzia cosa alcuna che possa migliorare un principe in qualsivoglia parte, per minima che ella sia; ne pensate già ch'io estimi che voi biasmiate i miei documenti, dicendo che con

quelli piuttosto si formaria un buon governatore che un buon principe; chè non si può forse dare maggior laude nè più conveniente ad un principe, che chiamarlo buon governatore. Però, se a me toccasse instituirlo, vorrei che egli avesse cura non solamente di governar le cose già dette, ma le molto minori, ed intendesse tutte le particolarità appartenenti a'suoi popoli quanto fosse possibile, nè mai credesse tanto nè tanto si confidasse d'alcun suo ministro, che a quel solo rimettesse totalmente la briglia e lo arbitrio di tutto '1 governo: perchè non è alcuno che sia attissimo a tutte le cose, e molto maggior danno procede dalla credulità de'signori che dalla incredulità, la qual non solamente talor non nuoce. ma spesso sommamente giova: pur in questo è necessario il buon giudicio del principe, per conoscere chi merita esser creduto e chi no. Vorrei che avesse cura d'intendere le azioni, ed esser censore de'suoi ministri; di levare ed abreviar le liti tra i sudditi; di far far pace tra essi, ed allegargli insieme de'parentati; di far che la città fosse tutta unita e concorde in amicizia, come una casa privata: popolosa, non povera, quieta, piena di buoni artefici; di favorir i mercatanti, ed ajutarli ancora con denari; d'esser liberale ed onorevole nelle ospitalità verso i forestieri e verso i religiosi: di temperar tutte le superfluità: perchè spesso per gli errori che si fanno in queste cose, benchè pajano piccoli, le città vanno in ruina; però è ragionevole che 'l principe ponga mêta ai troppo sontuosi edificii dei privati, ai convivii, alle doti eccessive delle donne, al lusso, alle pompe nelle gioje e vestimenti, che non è altro che un argomento della lor pazzia: chè, oltre che spesso, per quella ambizione ed invidia che si portano l'una all'altra, dissipano le facoltà e la sostanza dei mariti, talor per una giojetta o qualche altra frascheria tale vendono la pudicizia loro a chi la vuol comperare. -

XLII. Allora messer Bernardo Bibiena, ridendo, Signor Ottaviano, disse, voi entrate nella parte del signor Gaspar e del Frigio. — Rispose il signor Ottaviano, pur ridendo: La lite è finita, ed io non voglio già rinovarla; però non dirò più delle donne, ma ritornerò al mio principe. — Ri-

spose il Frigio: Ben potete oramai lasciarlo, e contentarvi ch'egli sia tale come l'avete formato; chè senza dubio più facil cosa sarebbe troyare una donna con le condizioni dette dal signor Magnifico, che un principe con le condizioni dette da voi; però dubito che sia come la republica di Platone, e che non siamo per vederne mai un tale, se non forse in cielo. - Rispose il signor Ottaviano: Le cose possibili, benche siano difficili, pur si può sperare che abbiano da essere: perciò forse vedremolo ancor a'nostri tempi in terra: che benchè i cieli siano tanto avari in produr principi eccellenti, che a pena in molti secoli se ne vede uno. potrebbe questa buona fortuna toccare a noi. - Disse allor il conte Lupovico: Io ne sto con assai buona speranza: perchè, oltra quelli tre grandi che avemo nominati, dei quali sperar si può ciò che s'è detto convenirsi al supremo grado di perfetto principe, ancora in Italia si ritrovano oggidi alcuni figlichi di signori, li quali, benchè non siano per aver tanta potenza, forse suppliranno con la virtù; e quello che tra tutti si mostra di meglior indole, e di sè promette maggior speranza che alcun degli altri, parmi che sia il signor Federico Gonzaga, primogenito del marchese di Mantua, nepote della signora Duchessa nostra qui: chè, oltra la gentilezza de'costumi, e la discrezione che in così tenera età dimostra, coloro che lo governano di lui dicono cose di maraviglia circa l'essere ingenioso, cupido d'onore, magnanimo, cortese, liberale, amico della giustizia; di modo che di così buon principio non si può se non aspettare ottimo fine. - Allor il Faigio, Or non più, disse; pregheremo Dio di vedere adempita questa vostra speranza.-

XLIII. Quivi il signor Ottaviano, rivolto alla signora Duchessa con maniera d'aver dato fine al suo ragionamento, Eccovi, Signora, disse, quello che a dir m'occorre del fin del Cortegiano; nella qual cosa s'io non arò satisfatto in tutto, bastarammi almen aver dimostrato che qualche perfezion ancora dar se gli potea oltra le cose dette da questi signori; li quali io estimo che abbiano pretermesso e questo, e tutto quello ch'io potrei dire, non perchè non lo sapessero meglio di me, ma per fuggir fatica; però lasciarò che essi

vadano continuando, se a dir gli avanza cosa alcuna. — Allera disse la signora Duchessa: Oltra che l'ora è tanto tarda, che tosto sara tempo di dar fine per questa sera, a me non par che noi debbiam mescolare altro ragionamento con questo; nel quale voi avete raccolto tante varie e belle cose, che circa il fine della Cortegianía si può dir che non solamente siate quel perfetto Cortegiano che noi cerchiamo, e bastante per instituir bene il vostro principe; ma, se la fortuna vi sarà propizia, che debbiate ancor essere ottimo principe: il che saria con molta utilità della patria vostra. — Rise il signor Ottaviano, e disse: Forse, Signora, s'io fossi in tal grado, a me ancor interverria quello che suole intervenire a molti altri, li quali san meglio dire che fare. —

XLIV. Quivi essendesi replicato un poco di ragionamento tra tutta la compagnia confusamente, con alcune contradizioni, pur a laude di quello che s'era parlato, e dettosi che ancor non era l'ora d'andar a dormire, disse ridendo il Magnifico Juliano: Signora, io son tanto nemico degl'inganni, che m' è forza contradir al signor Ottaviano, il qual per esser, come io dubito, congiurato secretamente col signor Gaspar contra le donne, è incorso in dui errori, secondo me, grandissimi: dei quali l'uno è, che per preporre questo Cortegiano alla Donna di Palazzo, e farlo eccedere quei termini a che essa può giungere, l'ha preposto ancor al Principe, il che è inconvenientissimo; l'altro, che gli ha dato un tal fine. che sempre è difficile e talor impossibile che lo conseguisca. e duando pur lo consegue, non si deve nominar per Cortegiano. - Io non intendo, disse la signora Emilia, come sia così difficile o impossibile che 'l Cortegiano conseguisca questo suo fine, ne meno come il signor Ottaviano l'abbia preposto al principe. — Non gli consentite queste cose, rispose il signor Ottaviano, perch' io non ho preposto il Cortegiano al principe: e circa il fine della Cortegiania non mi presumo esser incorso in errore alcuno. - Rispose allor il Magnifico JULIANO: Dir non potete, signor Ottaviano, che sempre la causa per la quale lo effetto è tale come egli è, non sia più tale che non è quello effetto; però bisogna che 'l Cortegiano. per la instituzion del quale il principe ha da esser di tanta

eccellenza, sia più eccellente che quel principe; ed in questo modo sarà ancora di più dignità che 'l principe istesso: il che è inconvenientissimo. Circa il fine poi della Cortegiania. quello che voi avete detto può seguitare quando l'età del principe è poco differente da quella del Cortegiano, ma non però senza difficoltà, perchè dove è poca differenza d'età. ragionevol è che ancor poca ve ne sia di sapere; ma se 1 principe è vecchio e 'l Cortegian giovane, conveniente è che 'l principe vecchio sappia più che 'l Cortegian giovane, e se questo non intervien sempre, intervien qualche volta: ed allor il fine che voi avete attribuito al Cortegiano è inpossibile. Se ancora il principe è giovane e 'l Cortegian vechio, difficilmente il Cortegian può guadagnarsi la mente del principe con quelle condizioni che voi gli avete attribuile; chė, per dir il vero, l'armeggiare e gli altri esercizii della persona s'appartengono a' giovani, e non riescono ne' vecchi, e la musica e le danze e feste e giochi e gli amori in quella età son cose ridicole; e parmi che ad uno institutor della vita e costumi del principe, il qual deve esser persona tanto grave e d'autorità, maturo negli anni e nella esperienza, e, se possibil fosse, buon filosofo, buon capitano, e quasi saper ogni cosa, siano disconvenientissime. Però chi instituisce il principe estimo io che non s'abbia da chiamar Cortegiano, ma meriti molto maggiore e più onorate nome. Si che, signor Ottaviano, perdonatemi s'io ho scoperto questa vostra fallacia, chè mi par esser tenuto a far così per l'onor della mia Donna; la qual voi pur vorreste che fosse di minor dignità che questo vostro Cortegiano, ed io nol voglio comportare. ---

XLV. Rise il signor Ottaviano, e disse: Signor Magnifico, più laude della Donna di Palazzo sarebbe lo esaltarla tanto ch' ella fosse pari al Cortegiano, che abassar il Cortegian tanto che 'l sia pari alla Donna di Palazzo; chè già non stria proibito alla Donna ancora instituir la sua Signora, e tender con essa a quel fine della Cortegianía ch' io ho detto convenirsi al Cortegian col suo principe; ma voi cercate più di biasimare il Cortegiano, che di laudar la Donna di Palazzo: però a me ancor sara lecito tener la ragione del Cortegia-

. Per rispondere adunque alle vostre objezioni, dico, ch'io no ho detto che la instituzione del Cortegiano debba esser al sola causa per la quale il principe sia tale; perchè se esso Men fosse inclinato da natura ed atto a poter essere, ogni sera e ricordo del Cortegiano sarebbe indarno: come ancor adarno s'affaticaria ogni buono agricoltore che si mettesse • coltivare e seminare d'ottimi grani l'arena sterile del mare, perchè quella tal sterilità in quel loco è naturale: ma quando al buon seme in terren fertile, con la temperie del-Paria e piogge convenienti alle stagioni s'aggiunge ancora a diligenza della coltura umana, si vedon sempre largamente nascere abondantissimi frutti; ne però è che lo agricoltor solo sia la causa di quelli, benchè senza esso poco o niente giovassero tutte le altre cose. Sono adunque molti principi che sarian buoni, se gli animi loro fossero ben coltivati: e di questi parlo io, non di quelli che sono come il paese sterile, e tanto da natura alieni dai buoni costumi, che non basta disciplina alcuna per indur l'animo loro al diritto cammino.

XLVI. E perchè, come già avemo detto, tali si fanno gli abiti in noi quali sono le nostre operazioni, e nell'operar consiste la virtu, non è impossibil ne maraviglia che 'l Cortegiano indrizzi il principe a molte virtù, come la giustizia, la liberalità, la magnanimità, le operazion delle quali esso per la grandezza sua facilmente può mettere in uso e farne abito; il che non può il Cortegiano, per non aver modo l'operarle; e così il principe, indotto alla virtù dal Cortegia-10. può divenir più virtuoso che 'l Cortegiano. Oltra che dorete saper che la cote che non taglia punto, pur fa acuto il 'erro; però parmi che ancora che 'l Cortegiano instituisca il principe, non per questo s'abbia a dir che egli sia di più diznità che 'l principe. Che 'l fin di questa Cortegianía sia difficile e talor impossibile, e che quando pur il Cortegian lo consegue non si debba nominar per Cortegiano, ma meriti naggior nome: dico, ch' io non nego questa difficoltà, per-:hè non meno è difficile trovar un cost eccellente Cortegia-10, che conseguir un tal fine; parmi ben che la impossibilità non sia nè anco in quel caso che voi avete allegato: perchè

se 'l Cortegian è tanto giovane, che non sappia quello che s' è detto ch' egli ha da sapere, non accade parlarne, perché non è quel Cortegiano che noi presupponemo, nè possibil è che chi ha da sapere tante cose, sia molto giovane. E se per occorrerà che 'l principe sia così savio e buono da sè stesso, che non abbia bisogno di ricordi nè consigli d'altri (benchi questo è tanto difficile quanto ognun sa), al Cortegian basteri esser tale, che se 'l principe n'avesse bisogno, potesse farle virtuoso: e con lo effetto poi potrà satisfare a quell'altra parte, di non lasciarlo ingannare, e di far che sempre sapia la verità d'ogni cosa, e d'opporsi agli adulatori, ai maledici, ed a tutti coloro che machinassero di corromper l'animo di quelle con disonesti piaceri; ed in tal modo conseguirà pur il suo fine in gran parte, ancora che non lo metta totalmente in opera: il che non sarà ragion d'imputargli per difetto. restando di farlo per così buona causa: chè se uno eccellente medico si ritrovasse in loco dove tutti gli uomini fossero sani, non per questo si devria dir che quel medico, sebben non sanasse gl'infermi, mancasse del suo fine: però, siccome del medico deve essere intenzione la sanità degli nomini, così del Cortegiano la virtù del suo principe; ed all'uno e l'altro basta aver questo fine intrinseco in potenza, quando il non produrlo estrinsecamente in atto procede dal subjetto al quale è indrizzato questo fine. Ma se 'l Cortegian fosse tanto vecchio, che non se gli convenisse esercitar la musica, le feste. i giochi, l'arme, e l'altre prodezze della persona, non si può però ancor dire che impossibile gli sia per quella via entrare in grazia al suo principe; perchè se la età leva l'operar quelle cose, non leva l'intenderle, ed, avendole operate in gioventù, lo fa averne tanto più perfetto giudicio, e più perfettamente saperle insegnar al suo principe, quanto più notizia d'ogni cosa portan seco gli anni e la esperienza: el in questo modo il Cortegian vecchio, ancora che non eserciti le condizioni attribuitegli, conseguirà pur il suo fine d'instituir bene il principe.

XLVII. E se non vorrete chiamarlo Cortegiano, non mi dà noja; perchè la natura non ha poste tal termine alle dignità umane, che non si possa ascendere dall' una all' altra: però Desso i soldati semplici divengon capitani, gli uomini pri-Tati re, e i sacerdoti papi, e i discepoli maestri, e così in-Bieme con la dignità acquistano ancor il nome: onde forse si Deria dir, che 'l divenir institutor del principe fosse il fin del Cortegiano. Benché non so chi abbia da rifiutar questo nome perfetto Cortegiano, il quale, secondo me, è degno di trandissima laude: e parmi che Omero, secondo che formo uomini eccellentissimi per esempio della vita umana. Tuno nelle azioni, che fu Achille, l'altro nelle passioni e Aoleranze, che fu Ulisse, così volesse ancora formar un perfetto Cortegiano, che su quel Fenice, il qual, dopo l'aver marrato i suoi amori, e molte altre cose giovenili, dice esser stato mandato ad Achille da Peleo suo padre per stargli in compagnia, e insegnargli a dire e fare: il che non è altro. che 'l fin che noi avemo disegnato al nostro Cortegiano. Nè penso che Aristotele e Platone si fossero sdegnati del nome di perfetto Cortegiano, perchè si vede chiaramente che fecero l'opere della Cortegiania, ed attesero a questo fine, l'un con Alessandro Magno, l'altro coi re di Sicilia. E perchè officio è di buon Cortegiano conoscer la natura del principe e l'inclinazion sue, e così, secondo i bisogni e le opportunità, con destrezza entrar loro in grazia, come avemo detto, per quelle vie che prestano l'adito securo, e poi indurlo alla virtù: Aristotele così ben conobbe la natura d'Alessandro, e con destrezza così ben la secondo, che da lui fu amato ed onorato più che padre; onde, tra molti altri segni che Alessandro in testimonio della sua benivolenza gli fece, volse che Stagira sua patria, già disfatta, fosse reedificata; ed Aristotele, oltre allo indrizzar lui a quel fin gloriosissimo, che fu il voler fare che 'l mondo fosse come una sol patria universale, e tutti gli uomini come un sol popolo, che vivesse in amicizia e concordia tra sè sotto un sol governo ed una sola legge che risplendesse communemente a tutti come la luce del sole, lo formò nelle scienze naturali e nelle virtù dell' animo talmente, che lo fece sapientissimo, fortissimo, continentissimo, e vero filosofo morale, non solamente nelle parole ma negli effetti; chè non si può imaginare più nobil filosofia, che indur al viver civile i popoli tanto efferati

come quelli che abitano Battra e Caucaso, la India, la Scizia, ed insegnar loro i matrimonii, l'agricoltura, l'onorar i nadri, astenersi dalle rapine e dagli omicidii e dagli altri mal costumi, lo edificare tante città nobilissime in paesilontani, di modo che infiniti uomini per quelle leggi furono ridotti dalla vita ferina alla umana; e di gueste cose in Alessandro fu autore Aristotele, usando i modi di buon Cortegiane: il che non seppe far Calistene, ancorche Aristotele glieb mostrasse: che, per voler esser puro filosofo, e così austen ministro della nuda verità, senza mescolarvi la Cortegiana, perdè la vita, e non giovò anzi diede infamia ad Alessandra Per lo medesimo modo della Cortegianía Platone formò Dione Siracusano; ed avendo poi trovato quel Dionisio tiranno, come un libro tutto pieno di mende e d'errori, e più presto bisognoso d'una universal litura che di mutazione o correzione alcuna, per non esser possibile levargli quella tintura della tirannide, della qual tanto tempo già era macchiato, non volse operarvi i modi della Cortegianía, parendogli che dovessero esser tutti indarno. Il che ancora deve fare il nostro Cortegiano, se per sorte si ritrova a servizio di principe di così mala natura, che sia inveterato nei vizii, come li flisici nella infermità; perchè in tal caso deve levarsi da quella servitù, per non portar biasimo delle male opere del suo signore, e per non sentir quella noja che senton tutti i buoni che servono ai mali. --

XLVIII. Quivi essendosi fermato il signor Ottaviano di parlare, disse il signor Gaspar: Io non aspettava già che 'l nostro Cortegiano avesse tanto d'onore; ma poi che Aristotele e Platone son suoi compagni, penso che niun più debba sdegnarsi di questo nome. Non so già però s' io mi creda, che Aristotele e Platone mai danzassero o fossero musici in sua vita, o facessero altre opere di cavalleria. — Rispose il signor Ottaviano: Non è quasi licito imaginar che questi dui spiriti divini non sapessero ogni cosa, e però creder si può che operassero ciò che s' appartiene alla Cortegianía, perchè dove lor occorre ne scrivono di tal modo, che gli artefici medesimi delle cose da loro scritte conoscono che le intendevano insino alle medolle ed alle più intime radici. Onde non è da dir

che al Cortegiano o institutor del principe, come lo vogliate chiamare, il qual tenda a quel buon fine che avemo detto, non si convengan tutte le condizioni attribuitegli da questi signori, ancora che fosse severissimo filosofo e di costumi santissimo, perche non repugnano alla bonta, alla discrezione, al sapere, al valore, in ogni eta, ed in ogni tempo e loco.—

XLIX. Allora il signor GASPAR. Ricordomi, disse, che questi signori jersera, ragionando delle condizioni del Cortegiano. volsero ch'egli fosse inamorato; e perche, reassumendo quello che s' è detto insin qui, si poria cavar una conclusione, che 'l Cortegiano, il quale col valore ed autorità sua ha da indur il principe alla virtà, quasi necessariamente hisogna che sia vecchio, perchè rarissime volte il saper viene inanzi agli anni, e massimamente in quelle cose che si imparano con la esperienza: non so come, essendo di età provetto, se gli convenga l'essere inamorato; atteso che, come questa sera s' è detto. l'amor ne' vecchi non riesce, e quelle cose che ne' giovani sono delizie, cortesie ed attilature tanto grate alle donne, in essi sono pazzie ed inezie ridicole, ed a chi le usa partoriscono odio dalle donne, e beffe dagli altri. Però se questo vostro Aristotele, Cortegian vecchio, fosse inamorato, e facesse quelle cose che fanno i giovani inamorati, come alcuni che n'avemo veduti a' di nostri, dubito che si scorderia d'insegnar al suo principe, e forse i fanciulli gli farebbon drieto la baja, e le donne ne trarrebbon poco altro piacere che di burlarlo. - Allora il signor Ottaviano, Poiche tutte l'altre condizioni, disse, attribuite al Cortegiano se gli confanno ancora che egli sia vecchio, non mi par già che debbiamo privarlo di questa felicità d'amare. - Anzi, disse il signor Gaspar, levargli questo amare è una perfezion di più, ed un farlo vivere felicemente fuor di miseria e calamità. --

L. Disse messer Pietro Bembo: Non vi ricorda, signor Gaspar, che 'l signor Ottaviano, ancora ch' egli sia male esperto in amore, pur l'altra sera mostrò nel suo gioco di saper che alcuni inamorati sono, li quali chiamano per dolci li sdegni e l'ire e le guerre e i tormenti che hanno dalle lor

donne: onde domando, che insegnato gli fosse la causa di questa dolcezza? Però se il nostro Cortegiano, ancora che vecchio, s'accendesse di quegli amori che son dolci senzi amaritudine, non ne sentirebbe calamità o miseria alcua; ed essendo savio, come noi presupponiamo, non s'inganaria pensando che a lui si convenisse tutto quello che si covien ai giovani: ma. amando, ameria forse d'un modo, che non solamente non gli portaria biasimo alcuno, ma molta laude e somma felicità non compagnata da fastidio alemo. il che rare volte e quasi non mai interviene ai giovani; e così non lascieria d'insegnare al suo principe, ne farebbe cosa che meritasse la baja da' fanciulli. - Allor la signora Duchessa, Piacemi, disse, messer Pietro, che voi questa sera abbiate avuto poca fatica nei nostri ragionamenti, perché ora con più securtà v'imporremo il carico di parlare, ed insegnar al Cortegiano questo così felice amore, che non ha seco nè biasimo nè dispiacere alcuno; che forse sarà una delle più importanti ed utili condizioni che per ancora gli siano attribuite: però dite, per vostra fè, tutto quello che ne sapete. — Rise messer Pietro, e disse: Io non vorrei, Signora, che'l mio dir che ai vecchi sia licito lo amare, fosse cagion di farmi tener per vecchio da queste donne: però date pur questa impresa ad un altro. - Rispose la signora Duchessa: Non dovete fuggir d'esser riputato vecchio di sapere, sebben foste giovane d'anni; però dite, e non v'escusate più.-Disse messer Pietro: Veramente, Signora, avendo io da parlar di questa materia, bisognariami andar a domandar consiglio allo Eremita del mio Lavinello. - Allor la signora Emilia, quasi turbata, Messer Pietro, disse, non è alcuno nella compagnia che sia più disobediente di voi; però sarà ben che la signora Duchessa vi dia qualche castigo. - Disse messer Pierro, pur ridendo: Non vi adirate meco, Signora, per amor di Dio; che io dirò ciò che voi vorrete. — Or dite adunque, — rispose la signora Emilia.

LI. Allora messer Pietro, avendo prima alquanto taciuto, poi rassettatosi un poco, come per parlar di cosa importante, così disse: Signori, per dimostrar che i vecchi possano non solamente amar senza biasimo, ma talor più feli-

mente che i giovani, sarammi necessario far un poco di corso, per dichiarir che cosa è amore, ed in che conte la felicità che possono aver gl'inamorati: però pregovi ascoltarmi con attenzione, perchè spero farvi vedere che non è uomo a cui si disconvenga l'esser inamorato, an-· che egli avesse quindici o venti anni più che'l signor rello. - E quivi. essendosi alquanto riso, soggiunse messer tro: Dico adunque che, secondo che dagli antichi savii liffinito. Amor non è altro che un certo desiderio di fruir bellezza; e perchè il desiderio non appetisce se non le e conosciute, bisogna sempre che la cognizion preceda il siderio: il quale per sua natura vuole il bene, ma da sè è co e non lo conosce. Però ha così ordinato la natura, che ogni virtù conoscente sia congiunta una virtù appetitiva: zerchė nell'anima nostra son tre modi di conoscere, cioè r lo senso, per la ragione e per l'intelletto: dal senso nae l'appetito, il qual a noi è commune con gli animali bruti: lla ragione nasce la elezione, che è propria dell' uomo: dalntelletto, per lo quale l' uom può communicar con gli anli, nasce la volontà. Così adunque come il senso non cosce se non cose sensibili. l'appetito le medesime solamente sidera: e così come l'intelletto non è vòlto ad altro che a contemplazion di cose intelligibili, quella volontà solaente si nutrisce di beni spirituali. L'uomo, di natura raziole, posto come mezzo fra questi dui estremi, può, per sua zione, inclinandosi al senso ovvero elevandosi allo intelto, accostarsi ai desiderii or dell'una or dell'altra parte. questi modi adunque si può desiderar la bellezza; il nome iversal della quale si conviene a tutte le cose o naturali o tificiali che son composte con buona proporzione e debito nperamento, quanto comporta la lor natura.

LII. Ma, parlando della bellezza che noi intendemo, che quella solamente che appar nei corpi e massimamente nei lti umani, e muove questo ardente desiderio che noi chiaiamo amore: diremo, che è un flusso della bonta divina, il ale benchè si spanda sopra tutte le cose create, come il me del sole, pur quando trova un volto ben misurato e comsto con una certa gioconda concordia di colori distinti, ed

aintati dai lumi e dall'ombre e da una ordinata distanza e termini di linee, vi s'infonde e si dimostra bellissimo, e quel subjetto ove riluce adorna ed illumina d'una grazia e splendor mirabile, a guisa di raggio di sole che percota in un bel vaso d'oro terso e variato di preziose gemme: ont piacevolmente tira a sè gli occhi umani, e per quelli metrando s' imprime nell' anima, e con una nuova soavità tuta la commove e diletta, ed accendendola, da lei desiderar i fa. Essendo adunque l'anima presa dal desiderio di fruir cesta bellezza come cosa buona, se guidar si lascia dal giudico del senso incorre in gravissimi errori, e giudica che 1 com. nel qual si vede la bellezza, sia la causa principal di quela, onde per fruirla es'ima essere necessario l'unirsi intimamente più che può con quel corpo; il che è falso: e però chi pensi, possedendo il corpo, fruir la bellezza, s'inganna, e vien mosso non da vera cognizione per elezion di ragione, ma da falsa opinion per l'appetito del senso : onde il piacer che re segue esso ancora necessariamente è falso e mendoso. E però in un de' dui mali incorrono tutti quegli amanti, che adenpiono le lor non oneste voglie con quelle donne che amano: chè ovvero subito che son giunte al fin desiderato non solamente senton sazietà e fastidio, ma piglian odio alla cosa amata, quasi che l'appetito si ripenta dell'error suo, e riconosca l'inganno fattogli dal falso giudicio del senso, per lo quale ha creduto che 'l mal sia bene; ovvero restano nel medesimo desiderio ed avidità, come quelli che non son giunti veramente al fine che cercavano; e benchè per la cieca opinione. nella quale inebriati si sono, paja loro che in quel punto sentano piacere, come talor gl' infermi che sognano di ber a qualche chiaro fonte, nientedimeno non si contentano nè s'acquetano. E perché dal possedere il ben desideralo nasce sempre quiete e satisfazione nell'animo del possessore. se quello fosse il vero e buon fine del loro desiderio, possedendolo restariano quieti e satisfatti; il che non fanno: anzi, ingannati da quella similitudine, subito ritornano al sfenato desiderio, e con la medesima molestia che prima sentvano si ritrovano nella furiosa ed ardentissima sete di quella che in vano sperano di posseder perfettamente. Questi ti

camorati adunque amano infelicissimamente, perche overo non conseguono mai li desiderii loro, il che è grande afelicità; ovver, se gli conseguono, si trovano aver consecuito il suo male, e finiscono le miserie con altre maggior aiserie; perche ancora nel principio e nel mezzo di questo amore altro non si sente giammai che affanni, tormenti, dottri, stenti, fatiche: di modo che l'esser pallido, afflitto, in continue lacrime e sospiri, il star mesto, il tacer sempre o amentarsi, il desiderar di morire, in somma l'esser infelicissimo, son le condizioni che si dicono convenir agl'inamorati.

LIII. La causa adunque di questa calamità negli animi umani è principalmente il senso, il quale nella età giovenile è potentissimo, perchè'l vigor della carne e del sangue in quella stagione gli dà tanto di forza, quanto ne scema alla ragione, e però facilmente induce l'anima a seguitar l'appetito: nerchè ritrovandosi essa sommersa nella prigion terrena. e. per esser applicata al ministerio di governar il corpo, priva della contemplazion spirituale, non può da sè intender chiaramente la verità; onde, per aver cognizion delle cose, bisogna che vada mendicandone il principio dai sensi, e però loro crede e loro si inchina e da loro guidar si lascia, massimamente quando hanno tanto vigore che quasi la sforzano; e perche essi son fallaci, la empiono d'errori e false opinioni. Onde quasi sempre occorre che i giovani sono avvolti in questo amor sensuale in tutto rubello dalla ragione, e però si fanno indegni di fruir le grazie e i beni che dona amor ai suoi veri soggetti; nè in amor sentono piaceri fuor che i medesimi che sentono gli animali irrazionali, ma gli affanni molto più gravi. Stando adunque questo presupposito, il quale è verissimo, dico che 'l contrario interviene a quelli che sono nella età più matura; chè se questi tali, quando già l'anima non è tanto oppressa dal peso corporeo. e quando il fervor naturale comincia ad intepidirsi, s'accendono della bellezza e verso quella volgono il desiderio guidato da razional elezione, non restano ingannati, e posseggono perfettamente la bellezza: e però dal possederla nasce lor sempre bene: perchè la bellezza è buona, e conseguentemente il vero amor di quella è buonissimo e santissimo, e sempre produce effetti buoni nell'animo di quelli, che col fra della ragion correggono la nequizia del senso; il che molto più facilmente i vecchi far possono che i giovani.

LIV. Non è adunque fuor di ragione il dire ancor, che i vecchi amar possano senza biasimo e più felicemente che i giovani; pigliando però questo nome di vecchio non per decrepito, nè quando già gli organi del corpo son tanto debili, che l'anima per quelli non può operar le sue virtù, ma quando il saper in noi sta nel suo vero vigore. Non tacerò ancen questo; che è ch' io estimo che, benchè l'amor sensuale in ogni età sia malo, pur ne' giovani meriti escusazione, e forse in qualche modo sia licito; chè se ben dà loro affanni, pericoli, fatiche, e quelle infelicità che s'è detto, son però molti che per guadagnar la grazia delle donne amate fan cose virtuose, le quali benchè non siano indrizzate a buon fine, pur in sè son buone; e così di quel moltó amaro cavano un poco di dolce, e per le avversità che sopportano in ultimo riconoscon l'error suo. Come adunque estimo che quei giovani che sforzan gli appetiti ed amano con la ragione sian divini, così escuso quelli che vincer si lasciano dall'amor sensuale, al qual tanto per la imbecillità umana sono inclinati: purchè in esso mostrino gentilezza, cortesia e valore, e le altre nobil condizioni che hanno dette questi signori; e quando non son più nella età giovenile, in tutto l'abbandonino, allontanandosi da questo sensual desiderio, come dal più basso grado della scala per la qual si può ascendere al vero amore. Ma se ancor, poi che son vecchi, nel freddo core conservano il foco degli appetiti, e sottopongon la ragion gagliarda al senso debile, non si può dir quanto siano da biasimare; chè, come insensati, meritano con perpetua infamia esser connumerati tra gli animali irrazionali, perchè i pensieri e i modi dell'amor sensuale son troppo disconvenienti alla età matura. -

LV. Quivi fece il Bembo un poco di pausa, quasi come per riposarsi; e stando ognun cheto, disse il signor Morello da Ortona: E se si trovasse un vecchio più disposto e gagliardo e di miglior aspetto che molti giovani, perchè non vorreste voi che a questo fosse licito amar di quello amore Bamano i giovani? — Rise la signora Duchessa e disse: l'amor dei giovani è così infelice, perchè volete voi, sior Morello, che i vecchi essi ancor amino con quella infeità? ma se voi foste vecchio, come dicon costoro, non prorareste così il mal dei vecchi. - Rispose il signor Morel-: Il mal dei vecchi parmi che procuri messer Pietro Bem-. il qual vuole che amino d'un certo modo, ch' io per me on l'intendo; e parmi che 'l possedere questa bellezza, che so tanto lauda, senza 'l corpo, sia un sogno. — Credete voi. gnor Morello, disse allor il conte Ludovico, che la bellezza a sempre così buona come dice messer Pietro Bembo? — Io on già, rispose il signor Morrilo; anzi ricórdomi aver veate molte belle donne malissime, crudeli e dispettose; e par he quasi sempre così intervenga: perchè la bellezza le fa merbe. e la superbia crudeli. - Disse il conte Lupovico, riendo: A voi forse pajono crudeli perchè non vi compiaciono di quello che vorreste; ma fatevi insegnar da messer ietro Bembo di che modo debban desiderar la bellezza i echi, e che cosa ricercar dalle donne, e di che contentare non uscendo voi di que' termini, vederete che non sanno nè superbe nè crudeli, e vi compiaceranno di ciò che prrete. - Parve allor che'l signor Morello si turbasse un co, e disse: Io non voglio saper quello che non mi tocca: a fatevi insegnar voi come debbano desiderar questa belzza i giovani peggio disposti e men gagliardi che i vechi. —

LVI. Quivi messer Federico, per acquetar il signor Moello e divertir il ragionamento, non lasciò rispondere il onte Ludovico, ma interrompendolo disse: Forse che'l sinor Morello non ha in tutto torto a dir che la bellezza non a sempre buona, perchè spesso le bellezze di donne son ausa che al mondo intervengan infiniti mali, inimicizie, uerre, morti e distruzioni; di che può far buon testimonio ruina di Troja: e le belle donne per lo più sono ovver susrbe e crudeli, ovvero, come s'è detto, impudiche; ma queo al signor Morello non parrebbe difetto. Sono ancora molti omini scelerati che hanno grazia di bello aspetto, e par che natura gli abbia fatti tali acciò che siano più atti ad ingannare, e che quella vista graziosa sia come l'esca nascosa sono l'amo. — Allora messer Pietro Beneo, Non crediate, disse, iz che la bellezza non sia sempre buona. — Quivi il conte Lo povico, per ritornar esso ancor al primo proposito, interreppe e disse: Poichè 'l signor Morello non si cura di saper quello che tanto gl'importa, insegnatelo a me, e mostratemi conte acquistino i vecchi questa felicità d'amore, che non mi carrerò io di farmi tener vecchio, pur che mi giovi. —

LVII. Rise messer Pietro, e disse: Io voglio primakvar dell'animo di questi signori l'error loro; poi a voi ancera setisfarò. - Così ricominciando, Signori, disse, io non vorrei che col dir mal della bellezza, che è cosa sacra, fosse alcun di noi che come profano e sacrilego incorresse nell'ira di Dio: però, acciò che 'l signor Morello e messer Federico siano ammoniti, e non perdano, come Stesicoro, la vista, che è pena convenientissima a chi disprezza la bellezza, dico che da Dio nasce la bellezza, ed è come circolo, di cui la bontà è il centro; e però come non può esser circolo senza centro, non può esser bellezza senza bontà: onde rare volte mala anima abita bel corpo, e perciò la bellezza estrinseca è vero segno della bontà intrinseca, e nei corpi è impressa quella grazia più e meno quasi per un carattere dell'anima, per lo quale essa estrinsecamente è conosciuta, come negli alberi, ne' quali la bellezza de' fiori fa testimonio della bontà dei frutti: e questo medesimo interviene nei corpi, come si vede che i Fisionomi al volto conoscono spesso i costumi e talora i pensieri degli nomini; e, che è più, nelle bestie si comprende ancor allo aspetto la qualità dell'animo, il quale nel corpo esprime sè stesso più che può. Pensate come chiaramente nella faccia del leone, del cavallo, dell'aquila si conosce l'ira, la ferocità e la superbia; negli agnelli e nelle colombe una pura e semplice innocenza; la malizia astuta nelle volpi e nei lupi, e così quasi di tutti gli altri animali.

LVIII. I brutti adunque per lo più sono ancor mali, e li belli buoni: e dir si può che la bellezza sia la faccia piacevole, allegra, grata e desiderabile del bene; e la bruttezza, la faccia oscura, molesta, dispiacevole e trista del male; e se considerate tutte le cose, troyarete che sempre quelle che pa buone ed utili hanno ancora grazia di bellezza. Eccovi stato di questa gran machina del mondo, la qual, per saate e conservazion d'ogni cosa creata è stata da Dio faricata. Il ciel rotondo, ornato di tanti divini lumi, e nel entro la terra circondata dagli elementi, e dal suo peso stesso sostenuta; il sole, che girando illumina il tutto, e nel erno s'accosta al più basso segno, poi a poco a poco ascende Il'altra parte; la luna, che da quello piglia la sua luce, seondo che se le appropingua o se le allontana: e l'altre cinue stelle, che diversamente fan quel medesimo corso. Quete cose tra se han tanta forza per la connession d'un ordine omposto così necessariamente, che mutandole pur un puno, non poriano star insieme, e ruinarebbe il mondo: hanno ncora tanta bellezza e grazia, che non posson gl'ingegni mani imaginar cosa più bella. Pensate or della figura del-'uomo, che si può dir piccol mondo; nel quale vedesi ogni arte del corpo esser composta necessariamente per arte e on a caso, e poi tutta la forma insieme esser bellissima: al che difficilmente si poria giudicar qual più o utilità o mazia diano al volto umano ed al resto del corpo tutte le nembra, come gli occhi, il naso, la bocca, l'orecchie, le raccia, il petto, e così l'altre parti: il medesimo si può dir i tutti gli animali. Eccovi le penne negli uccelli, le foglie rami negli alberi, che dati gli sono da natura per conserar l'esser loro, e pur hanno ancor grandissima vaghezza. asciate la natura e venite all'arte. Qual cosa tanto è necesaria nelle navi, quanto la prora, i lati, le antenne, l'albeo, le vele, il timone, i remi, l'ancore e le sarte? tutte quete cose però hanno tanto di venustà, che par a chi le mira he così siano trovate per piacere, come per utilità. Sostenon le colonne e gli architravi le alte loggie e palazzi, nè erò son meno piacevoli agli occhi di chi le mira, che utili gli edificii. Quando prima cominciarono gli uomini a edifiare, posero nei tempii e nelle case quel colmo di mezzo, on perchè avessero gli edificii più di grazia, ma acciò che lell' una parte e l'altra commodamente potessero discorrer 'acque; nientedimeno all' utile subito fu congiunta la venutà, talchè se sotto a quel cielo ove non cade grandine o

pioggia si fabricasse un tempio, non parrebbe che seaza è colmo aver potesse dignità o bellezza alcuna.

LIX. Dassi adunque molta laude, non che ad altre, a mondo, dicendo che gli è bello; laudasi, dicendo: Bel ciela bella terra, bel mare, bei fiumi, bei paesi. belle selve. & beri, giardini: belle città, bei tempii, case, eserciti. In sonma, ad ogni cosa dà supremo ornamento questa grazion e sacra bellezza: e dir si può che 'l buono e 'l bello, a qualche modo, siano una medesima cosa, e massimamente nei cori umani: della bellezza de' quali la più propingua causa estine io che sia la bellezza dell'anima, che, come partecipe di quella vera bellezza divina, illustra e fa bello ciò ch'ella tocca, e specialmente se quel corpo ov'ella abita non è di così vil materia, ch'ella non possa imprimergli la sua qualità; però la bellezza è il vero trofeo della vittoria dell'anima, quando essa con la virtù divina signoreggia la natura materiale, e col suo lume vince le tenebre del corpo. Non è adunque da dir che la bellezza faccia le donne superbe o crudeli, benchè così paja al signor Morello; nè ancor si debbono imputare alle donne belle quelle inimicizie, morti, distruzioni, di che son causa gli appetiti immoderati degli uomini. Non negherò già che al mondo non sia possibile trovar ancor delle belle donne impudiche, ma non è già che la bellezza le incline alla impudicizia; anzi le rimove, e le induce alla via dei costumi virtuosi, per la connession che ha la bellezza con la bontà; ma talor la mala educazione, i continui stimoli degli amanti, i doni, la povertà, la speranza, gl'inganni, il timore e mille altre cause, vincono la costanza ancora delle belle e buone donne; e per queste o simili cause possono ancora divenir scelerati gli uomini belli.-

LX. Allora messer Cesar, Se è vero, disse, quello che jeri allego il signor Gaspar, non è dubio che le belle sono più caste che le brutte. — E che cosa allegai? disse il signor Gaspar. — Rispose messer Cesare: Se ben mi ricordo, voi diceste che le donne che son pregate, sempre negano di satisfare a chi le prega; e quelle che non son pregate, pregano altrui. Certo è che le belle son sempre più pregate e sollecitate d'amor che le brutte; dunque le belle

Empre negano, e conseguentemente son più caste che le rutte, le quali non essendo pregate pregano altrui. - Rise BENEO, e disse: A questo argomento risponder non si rad. — Poi soggiunse: Interviene ancor spesso, che come gli Afri nostri sensi, così la vista s'inganna, e giudica per bello un volto che in vero non è bello; e perchè negli occhi and in tutto l'aspetto d'alcune donne si vede talor una certa lascivia dipinta con blandizie disoneste, molti, ai quali tal maniera piace, perchè lor promette facilità di conseguire ciò che desiderano. la chiamano bellezza: ma in vero è una imrudenza fucata, indegna di così onorato e santo nome. -Tacevasi messer Pietro Bembo, e quei signori pur lo stimolavano a dir più oltre di questo amore, e del modo di fruire veramente la bellezza; ed esso in ultimo. A me par, disse, assai chiaramente aver dimostrato che più felicemente possan amar i vecchi che i giovani; il che fu mio presupposto: però non mi si conviene entrar più avanti. - Rispose il conte Lupovico: Meglio avete dimostrato la infelicità de'giovani che la felicità de'vecchi, ai quali per ancor non avete insegnato che cammin abbian da seguitare in questo loro amore, ma solamente detto che si lascin guidare alla ragione; e da molti è riputato impossibile, che amor stia con la ragione. --

LXI. Il Bambo pur cercava di por fine al ragionamento, ma la signora Duchessa lo prego che dicesse; ed esso così rincominciò: Troppo infelice sarebbe la natura umana, se l'anima nostra, nella qual facilmente può nascere questo così ardente desiderio, fosse sforzata a nutrirlo sol di quello che le è commune con le bestie, e non potesse volgerlo a quella altra nobil parte che a lei è propria; però, poichè a voi pur così piace, non voglio fuggir di ragionar di questo nobil soggetto. E perchè mi conosco indegno di parlar dei santissimi misterii d'amore, prego lui che muova il pensiero e la lingua mia, tanto ch'io possa mostrar a questo eccellente Cortegiano amar fuor della consuetudine del profano volgo; e così com' io insin da puerizia tutta la mia vita gli ho dedicata, siano or ancor le mie parole conformi a questa intenzione, ed a laude di lui. Dico adunque che, poichè la

natura umana nella età giovenile tanto è inclinata al seme conceder si può al Cortegiano, mentre che è giovane. l'an sensualmente; ma se poi ancor negli anni più maturi per sorte s'accende di questo amoroso desiderio, deve esser ha cauto, e guardarsi di non ingannar sè stesso, lasciandai indur in quelle calamità che ne'giovani meritano più conpassione che biasimo, e per contrario ne'vecchi più biasimo

che compassione.

LXII. Però quando qualche grazioso aspetto di bella donna lor s'appresenta, compagnato da leggiadri costuni e gentil maniere, tale che esso, come esperto in amore, consca il sangue suo aver conformità con quello; subito che s'accorge che gli occhi suoi rapiscano quella imagine e la portino al core, e che l'anima cominci con piacer a contemplarla. e sentir in sè quello influsso che la commove ed a poco a poco la riscalda, e che quei vivi spiriti che scintillan suer per gli occhi tuttavia aggiungan nuova esca al foco: deve in questo principio provedere di presto rimedio, e risvegliar la ragione, e di quella armar la rocca del cor suo; e talmente chiuder i passi al senso ed agli appetiti, che nè per forza nè per inganno entrar vi possano. Così, se la fiamma s'estingue, estinguesi ancor il pericolo; ma s'ella persevera o cresce, deve allor il Cortegiano, sentendosi preso, deliberarsi totalmente di fuggir ogni bruttezza dell'amor volgare, e così entrar nella divina strada amorosa con la guida della ragione; e prima considerar che 'l corpo, ove quella bellezza risplende, non è il fonte ond' ella nasce, anzi che la bellezza, per esser cosa incorporea, e, come avemo detto, un raggio divino, perde molto della sua dignità trovandosi congiunta con quel subjetto vile e corruttibile; perchè tanto più è perfetta quanto men di lui partecipa, e da quello in tutto separata è perfettissima; e che così come udir non si può col palato, nè odorar con l'orecchie, non si può ancor in modo alcuno frair la bellezza ne satisfar al desiderio ch'ella eccita negli animi nostri col tatto, ma con quel senso del qual essa bellezza è vero objetto, che è la virtù visiva. Rimovasi adunque dal cieco giudicio del senso, e godasi con gli occhi quel splendore, quella grazia, quelle faville amorose, i risi, i modi e Esti gli altri piacevoli ornamenti della bellezza: medesimamente con l'audito la soavità della voce, il concento delle role, l'armonia della musica (se musica è la donna ama-: e così pascerà di dolcissimo cibo l'anima per la via di Penesti dui sensi, i quali tengon poco del corporeo, e son ministri della ragione, senza passar col desiderio verso il Eigeno ad appetito alcuno men che onesto. Appresso osservi. compiaccia ed onori con ogni riverenza la sua donna, e più whe se stesso la tenga cara, e tutti i commodi e piaceri suoi prepenga ai proprii, ed in lei ami non meno la bellezza del-Tanimo che quella del corpo; però tenga cura di non laaciarla incorrere in errore alcuno, ma con le ammonizioni e buoni ricordi cerchi sempre d'indurla alla modestia, alla temperanza, alla vera onestà: e faccia che in lei non abbian mai loco se non pensieri candidi ed alieni da ogni bruttezza di vizii: e così seminando virtù nel giardin di quel bell'animo, raccerrà ancora frutti di bellissimi costumi, e gustaragli con mirabil diletto; e questo sarà il vero generare ed esprimere la bellezza nella bellezza, il che da alcuni si dice essere il fin d'amore. In tal modo sarà il nostro Cortegiano gratissimo alla sua donna, ed essa sempre se gli mostrerà asseguente, dolce ed affabile, e così desiderosa di compiacerzii. come d'esser da lui amata; e le voglie dell'un e dell'altro saranno onestissime e concordi, ed essi conseguentemente saranno felicissimi. -

LXIII. Quivi il signor Morello, Il generar, disse, la bellezza nella bellezza con effetto, sarebbe il generar un bel figliolo in una bella donna; ed a me pareria molto più chiaro segno ch' ella amasse l'amante compiacendol di questo, che di quella affabilità che voi dite. — Rise il Bembo, e disse: Non bisogna, signor Morello, uscir de' termini; nè piccoli segni d'amar fa la donna, quando all'amante dona la bellezza, che è così preziosa cosa, e per le vie che son adito all'anima, cioè la vista e lo audito, manda i sguardi degli occhi suoi, la imagine del volto, la voce, le parole, che penetran dentro al core dell'amante, e gli fan testimonio dell'amor suo. — Disse il signor Morello: I sguardi e le parole possono essere e spesso son testimonii falsi; però chi non ha

miglior pegno d'amore, al mio giudicio, è mal sicuro: e peramente io aspettava pur che voi faceste questa vostra donno un poco più cortese e liberale verso il Cortegiano, che non ha fatto il signor Magnifico la sua; ma parmi che tutti dei siate alla condizione di quei giudici, che dànno la sentena contra i suoi per parer savii.—

- LXIV. Disse il Bembo: Ben voglio io che assai più cortese sia questa donna al mio Cortegiano non giovane, che non è quella del signor Magnifico al giovane; e ragionevolmente, perchè il mio non desidera se non cose onesta, e però può la donna concedergliele tutte senza biasimo; ma la donna del signor Magnifico, che non è così sicura della medestia del giovane, deve concedergli solamente le oneste, e negargli le disoneste : però più felice è il mio, a cui si concede ciò ch' ei dimanda, che l'altro, a cui parte si concede e parte si nega. Ed acciò che ancor meglio conosciate che l'amor razionale è più felice che 'l sensuale, dico che le medesime cose nel sensuale si debbono talor negare, e nel razionale concedere, perchè in questo son disoneste, ed in quello oneste: però la donna, per compiacer al suo amante buono, oltre il concedergli i risi piacevoli, i ragionamenti domestici e secreti, il motteggiare, scherzare, toccar la mano, può venir ancor ragionevolmente e senza biasimo insin al bascio, il che nell'amor sensuale, secondo le regole del signor Magnifico, non è licito; perchè per esser il bascio congiungimento e del corpo e dell'anima, pericolo è che l'amante sensuale non inclini più alla parte del corpo che a quella dell'anima: ma l'amante razionale conosce che, ancora che la bocca sia parte del corpo, nientedimeno per quella si da esito alle parole, che sono interpreti dell'anima. ed a quello intrinseco anelito che si chiama pur esso ancor anima; e perciò si diletta d'unir la suá bocca con quella della donna amata col bascio, non per moversi a desiderio alcuno disonesto, ma perchè sente che quello legame è un aprir l'adito alle anime, che tratte dal desiderio l'una dell'altra si trasfondano alternamente ancor l'una nel corpo dell'altra, e talmente si mescolino insieme, che ognun di loro abbia due anime, ed una sola di quelle due così composta regga quasi

Anima che di corpo, perchè in quella ha tanta forza, che tira a sè, e quasi la separa dal corpo; per questo tutti l'inamorati casti desiderano il bascio, come congiungimento d'anima; e però il divinamente inamorato Platone lice, che basciando vennegli l'anima ai labri per uscir del corpo. E perchè il separarsi l'anima dalle cose sensibili, e totalmente unirsi alle intelligibili, si può denotar per lo bascio, dice Salomone nel suo divino libro della Cantica: Bascimi col bascio della sua bocca, per dimostrar desiderio che l'anima sua sia rapita dall'amor divino alla contemplazion della bellezza celeste di tal modo, che unendosi intimamente a quella abbandoni il corpo.—

LXV. Stavano tutti attentissimi al ragionamento del Bembo; ed esso, avendo fatto un poco di pausa, e vedendo che altri non parlava, disse: Poichè m'avete fatto cominciare a mostrar l'amor felice al nostro Cortegiano non giovane, voglio pur condurlo un poco più avanti: perchè'l star in questo termine è pericoloso assai, atteso che, come più volte s'è detto, l'anima è inclinatissima ai sensi; e benchè la ragion col discorso elegga bene, e conosca quella bellezza non nascer dal corpo, e però ponga freno ai desiderii non onesti, pur il contemplarla sempre in quel corpo spesso preverte il vero giudicio: e quando altro male non ne avvenisse, il star assente dalla cosa amata porta seco molta passione, perchè lo influsso di quella bellezza, quando è presente. dona mirabil diletto all'amante, e riscaldandogli il core risveglia e liquefà alcune virtù sopite e congelate nell'anima. le quali nutrite dal calore amoroso si diffondono, e van pullulando intorno al core, e mandano fuor per gli occhi quei spiriti, che son vapori sottilissimi, fatti della più pura e lucida parle del sangue, i quali ricevono la imagine della bellezza, e la formano con mille varii ornamenti ; onde l'anima si diletta, e con una certa maraviglia si spaventa e pur gode, e, quasi stupefatta, insieme col piacere sente quel timore e riverenza che alle cose sacre aver si suole, e parle d'esser nel suo paradiso.

LXVI. L'amante adunque che considera la bellezza so-

lamente nel corpo, perde questo bene e questa felicità subi che la donna amata, assentandosi, lascia gli occhi senza lacc sno splendore, e conseguentemente l'anima viduata del su bene: perchè, essendo la bellezza lontana, quell'influsso amroso non riscalda il core come faceva in presenza. ende i meati restano aridi e secchi, e pur la memoria della bellam move un poco quelle virtù dell'anima, talmente che cerem di diffondere i spiriti; ed essi, trovando le vie otturate, me hanno esito, e pur cercano d'uscire, e così con quei simi rinchiusi pungon l'anima, e dannole passione acerbisina. come a' fanciulli quando dalle tenere gingive cominciane a nascere i denti: e di qua procedono le lacrime, i sospiri, di affanni e i tormenti degli amanti, perchè l'anima sempre s'affligge e travaglia, e quasi diventa furiosa, finche quella cara bellezza se le appresenta un'altra volta; ed allor subite s'acqueta e respira, ed a quella tutta intenta si nutrisce di cibo dolcissimo, nè mai da così soave spettacolo partir vorria. Per fuggir adunque il tormento di questa assenza, e geder la bellezza senza passione, bisogna che 'l Cortegiano con l'ajuto della ragione revochi in tutto il desiderio dal coro alla bellezza sola, e, quanto più può, la contempli in se stessa semplice e pura, e dentro nella imaginazione la formi astratta da ogni materia; e così la faccia amica e cara all'anima sua, ed ivi la goda, e seco l'abbia giorno e notte, in ogni tempo e loco, senza dubio di perderla mai; tornandosi sempre a memoria, che'l corpo è cosa diversissima dalla bellezza, e non solamente non l'accresce, ma le diminuisce la sua perfezione. Di questo modo sarà il nostro Cortegiano non giovane fuor di tutte le amaritudini e calamità che senton quasi sempre i giovani, come le gelosie, i sospetti, li sdegni, l'ire, le disperazioni, e certi furor pieni di rabbia, dai quali spesso son indotti a tanto errore, che alcuni non solamente batton quelle donne che amano, ma levano la vita a sè stessi; non sarà ingiuria a marito, padre, fratelli o parenti della donna amata; non darà infamia a lei; non sarà sforzato di raffrenar talor con tanta difficoltà gli occhi e la lingua per non scoprir i suoi desideri ad altri; non di tolerar le passioni nelle partite, nè delle assenze: chè chiuso nel core si porterà sempre

seo il suo prezioso tesoro; ed ancora per virtù della imagiazione si formerà dentro in sè stesso quella bellezza molto ciù bella che in effetto non sarà.

LXVII. Ma tra questi beni troveranne lo amante un alancor assai maggiore, se egli vorrà servirsi di questo more come d'un grado per ascendere ad un altro molto più mblime; il che gli succederà, se tra sè andrà considerando,. stretto legame sia il star sempre impedito nel contemplar la bellezza d'un corpo solo: e però, per uscir di questo angusto termine, aggiungerà nel pensier suo a poco a peco tanti ornamenti, che cumulando insieme tutte le belleze farà un concetto universale, e ridurrà la moltitudine Cesse alla unità di quella sola, che generalmente sopra la mana natura si spande: e così non più la bellezza particoer d'una donna, ma quella universale che tutti i corpi adorla, contemplarà; onde, offuscato da questo maggior lume, non urerà il minore, ed ardendo in più eccellente fiamma, poco stimerà quello che prima avea tanto apprezzato. Questo rado d'amore, benchè sia molto nobile, e tale che pochi vi ggiungono, non però ancor si può chiamar perfetto, perchè er esser la imaginazione potenza organica, e non aver conizione se non per quei principii che le son somministrati lai sensi, non è in tutto purgata delle tenebre materiali ; e erò, benchè consideri quella bellezza universale astratta ed n se sola, pur non la discerne ben chiaramente, ne senza rualche ambiguità, per la convenienza che hanno i fantasmi corpo; onde quelli che pervengono a questo amore sone come i teneri augelli che cominciano a vestirsi di piume, che, penché con l'ale debili si levino un poco a volo, pur non osano allontanarsi molto dal nido, nè commettersi a' venti ed al ciel aperto.

LXVIII. Quando adunque il nostro Cortegiano sarà giunto a questo termine, benche assai felice amante dir si possa a rispetto di quelli che son sommersi nella miseria dell'amor sensuale, non però voglio che si contenti, ma arditamente passi più avanti, seguendo per la sublime strada lrieto alla guida che lo conduce al termine della vera felicia; e così in loco d'uscir di sè stesso col pensiero, come bi-

sogna che faccia chi vuol considerar la bellezza co si rivolga in sè stesso per contemplar quella che si gli occhi della mente, li quali allor cominciano ad es e perspicaci, quando quelli del corpo perdono il fior d vaghezza: però l'anima, aliena dai vizii, purgata d della vera filosofia, versata nella vita spirituale, ed es nelle cose dell'intelletto, rivolgendosi alla conten della sua propria sostanza, quasi da profondissimo so vegliata apre quegli occhi che tutti hanno e pochi no, e vede in sè stessa un raggio di quel lume che è imagine della bellezza angelica a lei communicata quale essa poi communica al corpo una debil'ombra divenuta cieca alle cose terrene, si fa oculatissima al sti; e talor, quando le virtù motive del corpo si trovan assidua contemplazione astratte, ovvero dal sonno lega essendo da quelle impedita, sente un certo odor della vera bellezza angelica, e rapita dal splendor d luce comincia ad infiammarsi, e tanto avidamente le che quasi diviene ebria e fuor di sè stessa, per de d'unirsi con quella, parendole aver trovato l'orma nella contemplazion del quale, come nel suo beale cerca di riposarsi: e però, ardendo in questa felicissimi ma, si leva alla sua più nobil parte, che è l'intell quivi, non più adombrata dalla oscura notte delle ci rene, vede la bellezza divina; ma non però ancor in gode perfettamente, perchè la contempla solo nel su colar intelletto, il qual non può esser capace della il bellezza universale. Onde, non ben contento di quest ficio, amore dona all'anima maggior felicità; che, seco dalla bellezza particolar d'un corpo la guida alla universal di tutti i corpi, così in ultimo grado di po dallo intelletto particolar la guida allo intelletto un Ouindi l'anima, accesa nel santissimo foco del ve divino, vola ad unirsi con la natura angelica, e non s so, ma più non ha bisogno in tutto abbandona il corso della ra

le cose intel mare della

vella suprema felicità che dai sensi è incomprensibile. LXIX. Se adunque le bellezze, che tutto di con questi mostri tenebrosi occhi vedemo nei corpi corruttibili, che non on però altro che sogni ed ombre tenuissime di bellezza, ci mion tanto belle e graziose, che in noi spesso accendon foco Edentissimo, e con tanto diletto, che reputiamo niuna feliki potersi agguagliar a quella che talor sentemo per un sol tuardo che ci venga dall' amata vista d'una donna: che feice maraviglia, che beato stupore pensiamo noi che sia vello, che occupa le anime che pervengono alla visione ella bellezza divina! che dolce fiamma, che incendio soave reder si dee che sia quello, che nasce dal fonte della surema e vera bellezza! che è principio d'ogni altra bellezza. ne mai non cresce, nè scema: sempre bella, e per sè messima, tanto in una parte, quanto nell' altra, semplicissima: sè stessa solamente simile, e di niuna altra partecipe; ma Imente bella, che tutte le altre cose belle son belle perchè 1 lei partecipan la sua bellezza. Questa è quella bellezza instinta dalla somma bontà, che con la sua luce chiama e ra a sè tutte le cose; e non solamente alle intellettuali dona intelletto, alle razionali la ragione, alle sensuali il senso e appetito di vivere, ma alle piante ancora ed ai sassi comunica, come un vestigio di sè stessa, il moto, e quello ininto naturale delle lor proprietà. Tanto adunque è magore e più felice questo amor degli altri, quanto la causa che move è più eccellente; e però, come il foco materiale affina oro, così questo foco santissimo nelle anime distrugge e onsuma ciò che v'è di mortale, e vivifica e fa bella quella arte celeste, che in esse prima era dal senso mortificata e epolta. Questo è il Rogo, nel quale scrivono i poeti esser rso Ercole nella sommità del monte Octa, e per tal incenio dopo morte esser restato divino ed immortale; questo è l ardente Rubo di Moisè, le Lingue dipartite di foco, l'inammato Carro di Elía, il quale radoppia la grazia e feliità nell'anime di coloro che son degni di vederlo, quando. a questa terrestre bassezza partendo, se ne vola verso il ielo. — Indrizziamo adunque tutti i pensieri e le forze delanima nostra a questo santissimo lume, che ci mostra la

I via che al ciel conduce; e drieto a quello, spogliandoci gi affetti che nel descendere ci eravamo vestiti, per la scala che nell'infimo grado tiene l'ombra di bellezza sensuale ascesdiamo alla sublime stanza ove abita la celeste, amabile e ven bellezza, che nei secreti penetrali di Dio sta nascosta, accò che gli occhi profani veder non la possano: e quivi trovarmo felicissimo termine ai nostri desiderii, vero riposo nelle fatiche, certo rimedio nelle miserie, medicina saluberrima nelle infermità, porto sicurissimo nelle torbide procelle del tempestoso mar di questa vita.

LXX. Qual sarà adunque, o AMOR santissimo, lingua mortal che degnamente laudar ti possa? Tu, bellissimo, buonissimo, sapientissimo, dalla unione della bellezza e bontà e sapienza divina derivi, ed in quella stai, ed a quella per quella come in circolo ritorni. Tu dolcissimo vincolo del mondo, mezzo tra le cose celesti e le terrene, con benigno temperamento inclini le virtù superne al governo delle inferiori, e, rivolgendo le menti de' mortali al suo principio, con quello le congiungi. Tu di concordia unisci gli elementi. muovi la natura a produrre, e ciò che nasce alla succession della vita. Tu le cose separate aduni, alle imperfette dai la perfezione, alle dissimili la similitudine, alle inimiche l'amicizia, alla terra i frutti, al mar la tranquillità, al cielo il lume vitale. Tu padre sei de' veri piaceri, delle grazie, della pace, della mansuetudine e benivolenza, inimico della rustica ferità, della ignavia, in somma principio e fine d'ogni bene. E perchè abitar ti diletti il fior dei bei corpi e belle anime. e di là talor mostrarti un poco agli occhi ed alle menti di quelli che degni son di vederti, penso che or qui fra noi sia la tua stanza. Però degnati, Signor, d'udir i nostri prieghi. infondi te stesso nei nostri cori, e col splendor del tuo santissimo foco illumina le nostre tenebre, e come fidata guida in questo cieco labirinto mostraci il vero cammino. Correggi tu la falsità dei sensi, e dopo'l lungo vaneggiare donaci il vero e sodo bene; facci sentir quegli odori spirituali che vivifican le virtù dell'intelletto, ed udir l'armonia celeste talmente concordante, che in noi non abbia loco più alcuna discordia di passione; inebriaci tu a quel fonte inesausto di

ntentezza che sempre diletta e mai non sazia, ed a chi beè Me sue vive e limpide acque da gusto di vera beatitudine; ırga tu coi raggi della tua luce gli occhi nostri dalla caliinosa ignoranza, acciò che più non apprezzino bellezza morde, e conoscano che le cose che prima veder loro parea non mo, e quelle che non vedeano veramente sono; accetta anime nostre, che a te s'offeriscono in sacrificio; abbruiale in quella viva fiamma che consuma ogni bruttezza mariale, acció che in tutto separate dal corpo, con perpetuo e olcissimo legame s' uniscano con la bellezza divina, e noi i noi stessi alienati, come veri amanti, nello amato possiam isformarsi, e levandone da terra esser ammessi al convio degli angeli, dove, pasciuti d'ambrosia e néttare immore, in ultimo moriamo di felicissima e vital morte, come già prirono quegli antichi padri, l'anime dei quali tu con arntissima virtù di contemplazione rapisti dal corpo e connngesti con Dio. --

LXXI. Avendo il Bembo insin qui parlato con tanta emenza, che quasi pareva astratto e fuor di sè, stavasi eto e immobile, tenendo gli occhi verso il cielo, come studo: quando la signora Emilia, la quale insieme con gli ali era stata sempre attentissima ascoltando il ragionamento, prese per la falda della roba, e scuotendolo un poco, disse: uardate, messer Pietro, che con questi pensieri a voi anra non si separi l'anima dal corpo. — Signora, rispose mesr Pierro, non saria questo il primo miracolo, che amor bia in me operato. — Allora la signora Duchessa e tutti gli tri cominciarono di nuovo a far instanza al Bembo che seritasse il ragionamento: e ad ognun parea quasi sentirsi ell'animo una certa scintilla di quell'amor divino che lo imolasse, e tutti desideravano d'udir più oltre: ma il Bembo. ignori, soggiunse, io ho detto quello che 'l sacro furor amoso improvisamente m' ha dettato; ora che par più non 'aspiri, non saprei che dire: e penso che amor non voglia ne più avanti siano scoperti i suoi secreti, nè che il Corteano passi quel grado che ad esso è piaciuto ch' io gli mostri; perció non è forse licito parlar più di questa materia. -LXXII. Veramente, disse la signora Duchessa, se'l Cor-

tegiano non giovane sarà tale che seguitar possa il cammim che voi gli avete mostrato, ragionevolmente dovrà contentarsi di tanta felicità, e non aver invidia al giovane. -Allora messer Cesare Gonzaga, La strada, disse, che a questa felicità conduce parmi tanto erta, che a gran pena credo che andar vi si possa. - Soggiunse il signer GASPAR: L'andarvi credo che agli uomini sia difficile, me alle donne impossibile. - Rise la signora Emilia, e disse: Signor Gaspar, se tante volte ritornate al farci ingiuria, vi prometto che non vi si perdonerà più. — Rispose il signor rd GASPAR: Ingiuria non vi si fa, dicendo che l'anime delle donne non sono tanto purgate dalle passioni come quelle degli uomini, nè versate nelle contemplazioni, come ha detto messer Pietro che è necessario che sian quelle che hanno da gustar l'amor divino. Però non si legge che donna alcuna abbia avuta questa grazia, ma si molti uomini, come Platene. Socrate e Plotino e molt'altri; e de' nostri tanti santi Padri, come san Francesco, a cui un ardente spirito amoroso impresse il sacratissimo sigillo delle cinque piaghe: nè altro che virtù d'amor poteva rapire san Paolo apostolo alla visione di quei secreti, di che non è licito all' uom parlare: nė mostrar a san Stefano i cieli aperti. - Quivi rispose il Magnifico Juliano: Non saranno in questo le donne punto superate dagli uomini: perchè Socrate istesso confessa, tutti i misterii amorosi che egli sapeva essergli stati rivelati da una donna, che fu quella Diotima; e l'angelo che col foco d'amor impiagò san Francesco, del medesimo carattere ha fatto ancor degne alcune donne alla età nostra. Dovete ancor ricordarvi, che a santa Maria Magdalena furono rimessi molti peccati perchè ella amò molto, e forse non con minor grazia che san Paolo fu ella molte volte rapita dall'amor angelico al terzo cielo; e di tante altre, le quali, come jeri più disfusamente narrai, per amor del nome di Cristo non hanno curato la vita, nè temuto i strazii nè alcuna maniera di morte, per orribile e crudele che ella fosse; e non erano, come vuole messer Pietro che sia il suo Cortegiano, vecchie, ma fanciulle tenere e delicate, ed in quella età nella quale esso dice che si deve comportar agli uomini l'amor sensuale. -

Ø

LXXIII. Il signor Gaspar cominciava a prepararsi per rispondere: ma la signora Duchessa, Di questo, disse, sia Riudice messer Pietro Bembo, e stiasi alla sua sentenza, se le donne sono così capaci dell'amor divino come gli uomini. o no. Ma perchè la lite tra voi potrebbe esser troppo lunga. ara ben a differirla insino a domani. — Anzi a questa sera. lisse messer Cesare Gonzaga. — E come a questa sera? isse la signora Duchessa. - Rispose messer Cesare: Perchè ià è di giorno: — e mostrolle la luce che incominciava ad ntrar per le fissure delle finestre. Allora ognuno si levò in iedi con molta maraviglia, perchè non pareva che i ragioamenti fossero durati più del consueto; ma per l'essersi inominciati molto più tardi, e per la loro piacevolezza. veano ingannato quei signori tanto, che non s'erano acorti del fuggir dell' ore; nè era alcuno che negli occhi sensse gravezza di sonno: il che quasi sempre interviene, quando ora consueta del dormire si passa in vigilia. Aperte adunne le finestre da quella banda del palazzo che riguarda alta cima del monte di Catri, videro già esser nata in riente una bella aurora di color di rose, e tutte le stelle parite, fuor che la dolce governatrice del ciel di Venere, he della notte e del giorno tiene i confini; dalla qual parea he spirasse un'aura soave, che di mordente fresco empiendo aria, cominciava tra le mormoranti selve de' colli vicini a isvegliar dolci concenti dei vaghi augelli. Onde tutti avendo on riverenza preso commiato dalla signora Duchessa, s' iniarono verso le lor stanze senza lume di torchi, bastando or quello del giorno; e quando già erano per uscir della canera, voltossi il signor Prefetto alla signora Duchessa, e isse: Signora, per terminar la lite tra 'l signor Gaspar e 'l ignor Magnifico, veniremo col giudice questa sera più per empo che non si fece jeri. — Rispose la signora Emilia: on patto che se 'l signor Gaspar vorrà accusar le donne, e ar loro, come è suo costume, qualche falsa calunnia, esso ncora dia sicurta di star a ragione, perch' io lo allego sopetto fugitivo. --

•

# ALCUNI PASSI DEL CORTEGIANO

DIVERSI DALLO STAMPATO,

TTI DAI MANOSCRITTI ORIGINALI DALL'ABBATE PIERANTONIO SERASSI.

## PROEMIO DEL CORTEGIANO

A MESSER ALFONSO ARIOSTO

Fra me stesso lungamente ho dubitato, messer Alfonso issimo, qual di due cose più difficil mi fosse; o il negarvi llo che con tanta instanza e per parte di un tanto Re più te mi avete richiesto, o il farlo. Perchè da un canto paami durissimo negare alcuna cosa, e massimamente lauole, a persona che io amo sommamente, e da chi sommente mi conosco essere amato; aggiungendosi il desiderio amandamento di così alto e virtuoso principe: dall'altro or pigliare impresa, la quale io conoscessi non poter peramente condurre a fine, non mi pareva convenirsi a chi masse le giuste riprensioni quanto estimar si devono. Al dopo molti pensieri ho eletto più presto esser tenuto o prudente ed amorevole per compiacervi, che savio e o amorevole per non compiacervi.

Voi adunque mi ricercate che io scriva, qual sia al pamio quella forma perfetta e carattere di Cortegiania, che si convenga a gentiluomo che viva in corte di principi, he possa e sappia perfettamente servirli con dignita in i cosa laudevole, acquistandone grazia da essi e da tutti altri; in somma, di che sorte debba essere quello che mechiamarsi perfetto Cortegiano, tanto che cosa alcuna non nanchi. Il che veramente difficilissima cosa è tra tante ietà di costumi, che si usano nelle corti di Cristianità, gere la più perfetta forma e quasi il fior di questa Cortenia; perche la consuetudine fa a noi spesso le medesime

1

cose piacere e dispiacere; onde talor procede che li costumi. gli abiti, riti e modi che un tempo sono stati in prezzo, divengono vili; per contrario li vili divengono pregiati. Però si vede chiaramente, che l'uso più che la ragione ha fora d'introdurre cose nuove tra noi, e cancellare l'antiche. delle quali chi cerca giudicare la perfezione, spesso s'inganna. Conoscendo io adunque questa e molt'altre difficultati nella materia propostami a scrivere, sono sforzato a famun poco di escusazione, e render testimonio, ch' io a tal inpresa posto mi sono per non poter disdire, e più presto coa volontà di esperimentare, che con speranza di condurla a fine: il che se non mi verrà fatto, voglio che ognuno intenda, questo errore essermi commune con voi, acció che'l biasimo che avvenire me n'ha sia anco diviso con voi: perchè non minor colpa si dee estimare la vostra. l'averni imposto carico alle mie forze disuguale, che a me lo averlo accettato. Ma penso che l'errore del giudicio mio debba esser compensato con la laude d'avere obedito alle vertuos voglie del Re Cristianissimo, al quale non obedire saria grave fallo; attesochè felici chiamar si possono tutti quelli, a'quali esso comanda. E se a Sua Maestà è parso ch'io a tal'opra sia sofficiente, troppo prosonzione sarebbe la mia, volere col negarlo correggere e quasi condennare il giudicio suo. il quale potria, quando io mai non fossi, farmi bastante ad ogni difficile impresa; tanto sarebbe lo stimolo di ben fare e tanta la confidenzia di me stesso che io pigliarei, sapendo tale opinione di me essere nell'alto core del maggior Re, che già gran tempo sia stato tra Cristiani. Però siccome molta laude mi serà il verificare questa credenza, molto maggior biasimo mi saria lo ingannarla, per la ingiuria ch'io al mondo farei, essendo causa che errasse colui il quale pare che errar non possa, per essere dotato di quelle divine condizioni, che così rade volte in terra tra' mortali si ritrovano. Io adunque assai felice mi chiamo, essendo nato a tempo che lecito mi sia vedere un così chiaro Principe, che d'ogni virtute e di famosa grandezza possi non solamente agguagliare gli più celebrati che mai siano vissi al mondo. ma ancor superarli.

E piaccia a Dio, che questo animo eccelso e glorioso za gli alti suoi pensieri a danni degli perfidi avversarii risto; chè in vero un tanto Principe ragionevolmente nar si deve di vincere minor nemico che un re di Asia to l'Oriente, e far minor effetto che rimover dal mondo così inveterata e potente setta, com'è la Maumettana. d altro più si conviene vendicare le ingiurie fatte alla di Cristo, che al Re Cristianissimo; e se questo nome tamente si hanno acquistato i suoi maggiori con le gloopere, e con tante vittorie che sempre saranno celessime, esso deve chiaramente mostrare a tutto il mondo sere degno successore non solamente dello stato e del , ma ancora delle vertuti. E certo niente di più hanno di grandezza, di regno, di tesoro, di uomini, li altri di Francia, che s'abbia questo; forse molto meno di · d'animo e di buona fortuna, sotto l'ale della quale re felicemente combatteranno tutti quelli che seguir lo ono: e pur tante volte hanno portate le lor vittoriose ne in Oriente, con gravissimo danno degl' Infideli. Chè. ando li maravigliosi fatti di Carlo Magno, molti altri prindella nazione franzese, come Gottifredo, Balduino, Ugo, orno in Asia, e per forza d'arme soggiogorno dal Boe Propontide fino allo Egitto, e nella santa città di salem posero la sede del suo regno. Ragione è adunque, questo magnanimo principe s'indirizzi a tanta gloria per esempii alieni, ma domestici, e segua gli onorati gi de' suoi maggiori: dalli quali se l'Asia è stata con ne acquistata, e molti anni posseduta, non so come esso ido vero erede, possa restar di non recuperarla dalle mani ni con tanta ignominia del nome cristiano la tiene octa. E se lo acceso desiderio di gloria dentro nel magnacuor del Cristianissimo così si nutrisce, come a tutto ondo pare, debbesi sforzar di provedere, che una tal sione di farsi immortale non gli sia di mano tolta: perniuna espedizione al mondo ha in sè tanto di laude e 10re, e così poco di fatica. Nè dirò quanto più vaglia la a milizia che la loro, e come in quella regione siano issimi lochi forti, e che tutta la Grecia e la maggior

parte dell'Asia sia piena di Cristiani, li quali non aspettan altro nè altro con tante lacrime giorno e notte pregano lia. che levarsi dal colle il giogo gravissimo di così misera sevitute. Potria adunque, per questi e per altri rispetti. così onorata preda movere l'animo di qualch'altro potente Principe: come già videro i padri nostri Mattia Corvino Ungaria, il quale con dodici mila Ungari ruppe e disten sessantamila Turchi, ed entrato nel lor paese con foce ferro in gran parte lo rovinò, e con essi sempre mantene mortal guerra, e così spesso li vinse e con tanta uccision, che non osavano pur accostarsi al Danubio. Ma oltre gli 🕍 stimoli che punger devono il cor del Cristianissimo, ponè ancor asciutto il sangue di quelli poveri Franzesi, che di l'età nostra così crudelmente e con tanti inganni furm morti a Metelin da questi perfidi cani; nè conviene a Sa Maestà lasciar quelle anime senza vendetta, e massimament contra tali e così universali inimici. E se'l re d'Aragon. che ancor vive, così lungamente ha avuta guerra con Infdeli, e per forza subjugato il reame di Granata, e ridottolo alla fede di Cristo; dipoi, mandato esercito di là dal mare, con tanto onor della nazion spagnuola e danno de' Mori, ha prese per forza porti e nobilissime città d'Africa: che pensiam noi che debba fare il Cristianissimo, giovane magnanimo, potentissimo, sull'arme, avendo inanzi agli occhi una molto più gloriosa impresa, cioè tutta l'Asia, e la recuperazione del Sepolcro di Cristo, della quale tante volte dagli suoi maggiori gli è stato mostrato il cammino? Seguasi dunque ormai dove chiama il cielo e la fortuna, e le meschine voci degli afflitti popoli cristiani di Grecia ed Asia, li quali tosto che il nome solo di Franza giunga tra loro, levarannosi in arme, ed apriranno il cammino a quella benavventurata vittoria. che agli vincitori dara fama immortale, ed agli vinti eterna salute: di modo che al Cristianissimo più presto incontra si verrà con feste, pompe, doni ed infinite ricchezze, delle quali più ch'altra parte del mondo quella regione è piena, che con armi.

E certamente già parmi vedere quel tanto desiderate giorno, che 'l Cristianissimo, dopo l'aver traversato tanti paesi,

Mi mari, e vinto tante barbare e strane nazioni, e dilatalo imperio e il nome suo per tutto il mondo, giungerà agli nsini di Jerusalem. Qual felicità sarà che si possa agguaiare a quella, che Sua Maestà nell'animo tra sè dentro ntirà? Dopoi, quando cominciaranno da lontano apparire alle torri della Santa Città, che pensieri, che voglie, che woti affetti saranno quelli, che fioriranno nel suo magnano core! Che allegrezza in tutto lo esercito, il quale già inlocchiato parmi vedere con alta voce e pietose lacrime sare ed adorare le benedette mura e la Santa Terra, nella lle con tanti divini misterii fu il principio della salute no-1! Quando poi in mezzo di tanti principi in abito regale avallo ornato accosterassi a quelle porte, e con le sue prie mani onoratamente dentro vi riporterà come da lunesilio quella Croce, che già tanto tempo li è stata vilipesa n obbrobrio: appresso con la medesima pompa ed ordine nato, e senza pur levarsi di dosso la polvere o il sudor cammino, se n'andrà al sacratissimo Sepolcro di Cristo. ivi prostrato in terra con tanta riverenza umilmente adoà quel loco, ove giacque morto Colui che a tutto 'l mondo de la vita: qual cor umano allor sarà, che in sè possa cae tanta allegrezza? qual animo che non desideri finir la i, per non corrompere mai più questa dolcezza di qualche aritudine? che fiumi vedransi di devotissime lacrime! che to d'immortale consolazione si sentirà! come parranno geri e dolci le passate fatiche del lungo cammino e della erra! Questa è la vera gloria e vero trionfo, conveniente altezza di così nobil animo: questa è la scala per salire a immortalitate in terra e in cielo. Ben desiderare si deb-10 li regni, i tesori, le grandezze, per poterne trar così sti e gloriosi frutti.

O felicissimo ciascuno che potrà aver grazia, se non di lere ed essere presente a così divino spettacolo, almen itirne li ragionamenti da chi veduto l'arà! E certo niun ro desiderio mai sarammi tanto stabilito nel core, nè con ggior instanza dimanderò grazia a Dio, che di potere a ; impresa servire il Cristianissimo, vedendo con gli occhi prii e forse scrivendo una parte di così gloriosi fatti, e accompagnando con l'arme l'alta persona, per servigio dels quale molta gloria e grazia mi serà spendere questa vita, che più nobil fine aver non potria. E benchè io sia certissimo de con la penna nè con l'arme poter mai accrescer laude a tanta laude, come nè ancor i picciol rivi accrescono acque al mare: pur penso che'l buon volere mio debba meritre commendazione; perchè Dio così ha grato un denaro officioli di buon core da un povero mendico, come un gran tesoro da un ricco signore.

za

۴n

KO.

a al

ne'

net

itot

e 1

DΓ

od.

17.56

10

Frattanto se per sorte, messer Alfonso mio, vi parrà mi trovare il Cristianissimo disposto a rilassar l'animo dali maggiori pensieri, e quasi ad abbassar la mente e rivolgen gli occhi alle cose terrene: allor non v'incresca pigliar pen di fargli fede, come io, per quanto mi hanno concesso le debil forze mie, sonomi sforzato di obedirlo, scrivendo quesi libri del Cortegiano; li quali quando io saprò essere pur selamente giunti al suo cospetto, crederommi di questa fatica avere conseguito grandissimo premio.

# ALTRO PROEMIO DEL CORTEGIANO

tratto dalla prima bozza dell'Autore.

Non senza molta maraviglia può l'uomo considerare, quanto la natura, così nelle cose grandi come nelle piccole, di varietà si diletti. E cominciando da questa machina del mondo, la quale contiene tutte le cose create, veggiamo nel suo infinito corso sempre volgere il cielo; e benchè con perpetuo ordine par che giri, pure in quell'ordine ha tante mutazioni, che prima passano molte e molte migliaja d'anni, ch'esso in quel proprio sito si ritrovi, ove una volta è stato. Veggiamo poi li continui successi della notte al giorno, della estate alla primavera, dello inverno allo autunno, e le stagioni varie degli tempi, pioggie, sereni, freddi, caldi, appresso la permistione degli quattro principii, che noi chiamiamo elementi; il flusso de'quali fa che la corruzione di una

sia generazione di un'altra, onde procede il nascimento I incremento di tante erbe, piante, arbori, e di tanti varii nimali in terra ed in mare, e ancor la destruzione di essi. reste medesime varietà veggiamo nel piccol mondo che è -nomo; chè tra tanto numero d'uomini, li quali tutti sono A una medesima forma, non si possano trovare due, che toalmente siano tra sè simili nè di volto nè di voce, e molto nanco di animo. In noi è ancora il continovo successo della wite al giorno, se non altrimenti, almen negli pensieri: benbe nello spazio del nostro corso spesso le notti lunghissime tenebrose senza lume di stella alcuno proviamo, e molto ti torbidi e nubilosi giorni che sereni. Così in noi avemo tte le varietadi delle stagioni dell'anno: chè nella tenera à puerile veggiamo quasi fiorire una lieta primavera, piena fiori e di speranza, debole però e bisognosa di soccorso Arui, e spesso fallace; sentimo poi lo ardente fervore estio della gioventù, la quale già gagliarda ci mostra frutti, ma on maturi, e le tenere raccolte in erba; appresso succede intepidito autunno della quieta virilità, il quale di noi orge quegli più mézzi frutti, che in vita nostra sperare si ossino: vien poi il nivoso inverno della gelida vecchiezza. quale in tutto di forza e vigore, e di quegli beni che tanto mondo si desiderano, ci spoglia, non meno che si faccia orea ed Ostro le conquassate e nude cime degli alberi nel iù eminente giogo dell' Apennino. Ma oltre a queste ordiarie e note varietà, che la natura per suo consueto corso roduce, veggiamo li siti de' paesi per lunghezza di tempo jutarsi, e pigliare nuove forme; onde lo Egitto, che già fu lare, ora è terra fertilissima; Sicilia, già congiunta con Itaa, ora è dal mare divisa; medesimamente Cipro con Soria, uboea con Beozia; e molti lochi che già furono insule, or vno terra continente: e molti fiumi, che 'l suo antico corso anno mutato. Non veggiamo noi il ghiaccio per ispazio di empo divenire cristallo? e negli altissimi monti spesso troarsi granchi e conche marine già sassificate; la qual cosa assai fermo argomento, in quella parte essere altre volte ato il mare? Che direm noi, che mi raccorda aver veduto n legno, una parte del quale era pietra, e dove l'uno con

l'altro si congiungeva era una mistura, che nè legno nè 庙 tra dir si poteva, e pur era l'uno e l'altro! Vediame tale nobilissime città distrutte, Troja, Sparta, Micene, Atene; molt'altre, che già fur vili, ora essere florentissime. Rem. che già fu regina del mondo per la virtà dell'arme, e tema fin negli estremi confini della terra da tante barbare e an-F. ne nazioni, ora solo si nomina per la religione, ed è abita da gente in tutto alienissima dall' arme. Lo emporio quai d tutto il mondo, che un tempo su in Oriente, ora è trassain alle parti di Occidente e Settentrione. E non solamente mi città, siti, e paesi si veggono queste mutazioni, ma negliostumi ancora della vita umana; chè, oltra li diversi modica ora si tengono da quelli che soleano tenere gli antichi cira il governo delle republiche, e delle cose dell'arte militare, dello espugnare e difendere le città, degli abiti e vestimenti, di riti, leggi e instituti d'ogni sorte, grandissima diversità si conosce nel modo del conversare; e molti sono ora degli costumi antichi, che fur già pregiati assai, che a noi paiene inetti e mal composti: e ciò procede dall'uso, il quale la natura come ministro adopra in introdurre cose nuove tra mi e scancellare le antiche, e con l'usare e disusare sa le medesime a noi piacere e dispiacere, approbandole e riprobandole non con altro testimonio, che con la consuetudine.

Però tra l'altre cose, che nate sono a'tempi oltre li quali noi abbiam notizia, e non molto da' nostri secoli lontani, veggiamo essere invalsa questa sorte d' uomini che noi chiamiamo Cortegiani, della qual cosa quasi per tutta cristianità si fa molta professione: chè, comechè da ogni tempo siano stati gli principi e gran signori da molti servitori obediti, e sempre n'abbiano avuti dei più cari e meno cari, ingeniosi alcuni, alcuni sciocchi, chi grati per il valore dell'arme, chi nelle lettere, chi per la bellezza del corpo, molti per niuna di queste cause, ma solo per una certa occulta conformità di natura; non è però forsi mai per lo addietro, se non da non molto tempo in qua, fattasi tra gli uomini professione di questa Cortegiania, per dire così, e ridottasi quasi in arte e disciplina come ora si vede; talmente che come d'ogn' altra scienza, così ancor di questa si potrebbono dare

uni precetti, e mostrare le vie per conseguirne il fine, ale noi estimiamo che sia il sapere e potere perfettamente vire e con dignità ogni gran principe in ogni cosa laubile, acquistandone grazia e laude da esso e da tutti gli ri.

E perch' io omai, vinto dalle continue preghiere vostre. taso di scrivere, secondo il mio debole giudizio, quello che in tanta instanza e lungamente m'avete richiesto, cioè quale a quella perfetta forma e carattere di Cortegiania, e di che the debba essere quello che meriti chiamarsi perfetto Cor-Eiano, tanto che nulla non vi manchi: sono sforzato fare poco di escusazione del mio forsi temerario proponimen-, acció che ognuno intenda, me aver accettata questa imresa più presto con volontà di esperimentare, che con ispesmza di condurla a fine: ma voglio fare questo piccolo estimonio, che io da voi sono stato sforzato a scrivere, acciò he sendomi questo errore commune con voi, se io non potrò scusarmene a bastanza, minor biasimo sarà il mio così diho, che non seria se tutto sopra di me fosse; essendo non imor colpa la vostra d'avermi imposto carico alle mie forze iseguale, che a me lo averlo accettato.

Temo ancora, s' io esprimo quello che voi mi imponete, ioè questa perfetta forma di Cortegiano, la quale jo più testo spero poter dire che veder mai in alcuno, ritrarrò olti, i quali, diffidandosi di poter giungere a questa perfeone, non si cureranno averne parte alcuna; la qual cosa non vorrei che accadesse, perchè in ogni arte sono molti chi oltre il primo laudevoli, e chi tende alla sommità rade lte interviene che non passi la metà. Oltre che io non dico i sia questo Cortegiano, ma quale dovria essere quello pertto; il quale io non ho mai veduto, e credo che mai non sia ato, e forsi mai non serà: pur potria essere. La idea dunque questo perfetto Cortegiano formaremo al meglio che si poà, acció che chi in questa mirerà, come buono arciero si orzi d'accostarsi al segno, quanto l'occhio e il braccio suo i comporterà: il che molto meglio potrà fare proponendosi n objetto, che se non avesse la fantasia indrizzata ad alcup terminato fine. Ma difficilissimo è in ogni cosa esprimere

quella più perfetta forma; e questo, per la varietà de'giudici, come nell'altre cose, così ancor in questa nostra materia chè sono molti a cui serà grato un uomo che parli assai. quello chiameranno per piacevole; alcuni si dilettaranno pii della modestia; alcuni altri di un uomo più attivo; e già se nosi trovati di quelli che hanno avuti grati soli quelli de dicono mal d'altri: e così ciascun lauda e vitupera seconò il parere suo sempre coprendo il vizio col nome della projequa vertu, e la vertu col nome del propinguo vizio; come prosontuoso chiamarlo libero, un modesto arido, un nessi buono, un scelerato prudente, e così nel resto. Pur io esmo in ogni cosa esser la sua perfezione, avvegna che namsta, e-questa potersi conoscere da chi di tal cosa s'intenda Ma, per venire a quello ch'è nostra intenzione, ho pensala rinovando la grata memoria d'un felice tempo, recitare certi ragionamenti atti a quello che noi intendemo di scrivere; i quali sforzaròmmi a puntino, per quanto la memoria mi conporta, ricordare, acciò che conosciate quello che abbian giudicato e creduto di questa materia singularissimi nomini, i quali io tra gli altri ho conosciuti d'ogni egregia laude me ritevoli.

#### MOTTO DI BERNARDO BIBIENA.

(Lib. II, cap. LXIII, pag. 435, lin. 35, dopo le parole Passi la Signoria Vostra. —)

Andando io ancor da Firenze a Siena, ed essendo gia l'ora tarda, dimandai un contadinello, s'ei credeva ch'io potessi entrare dentro della porta; ed esso subito, con volto meraviglioso e sopra di sè, mi rispose:—E come dubitate voi di non potervi entrare? v'entrarebbono due carri di fieno insieme.—

#### DI PAPA GIULIO II.

(Lib. II, cap. LXIII, pag. 436, lin. 48, dopo le parole in Bologna.)

Quando ancor il Papa a questi di andò a Bologna, giunto in Perugia, ad uno de' suoi antichi servitori morì una mula,

sola avea. Gli altri compagni, desiderosi che il Papa rifacesse questo danno col donargliene un'altra, subito il dissero. Il Papa allora fecesi chiamar questo servitore, dimandogli come così gli era morta la mula, e di che le. Esso rispose:—Padre Santo, credo sia stata la cruta di queste acque di Perugia, che le hanno generati lori, onde ella si è morta.— Allor il Papa, mostrando che lo gl'increscesse, e quasi che rimediare volesse, fatto il mare il suo maestro di stalla, in presenza di quello e di tii gli altri, che aspettavano certissimo che volesse comanre che se gli desse una mula, disse:—Noi intendemo, che este acque sono molto crude e nocive alle bestie; però vomo che tu abbi rispetto alle nostre; e perchè non patisca, fa che bevino l'acqua cotta.—

DEL CONTE LUDOVICO DA CANOSSA.

(Lib. II, cap. LXXVIII, pag. 448, lin. 5, dopo le parole abito da savio. --)

Disse ancora ad un altro, che dicea che non osava indare a Napoli, perchè sapeva certo che quelle Regine non lascieriano di poi partire, e fariano guardare li passi:—Tu potrai gabbare benissimo; perchè esse hanno concesso per una sua patente licenza a Monsignore di Aragona di cacciare buon numero di cavalli del reame: e però tu ancor potrai metterti in frotta con quell'altre bestie, e passerai sicuramente.—

LODI DI FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE.

(Lib. IV, cap. II, pag. 244, lin. 27-55, invece delle parole il Signor Francesco Maria Rovere fino a lodevoli costumi.)

Fu ancora il signor Prefetto Francesco Maria della Rovere fatto duca d'Urbino; benchè molto maggior laude attribuire si possa alla casa dove nutrito fu, che in essa sia riuscito così raro ed eccellente signore in ogni qualità di virtù, come or si vede, che dello essere pervenuto al ducato d'Urbino. Nè credo che di ciò picciol causa sia stata la nobile e rara compagnia, dove in continua conversazione sempre ha veduto ed udito lodevoli costumi; chè in vero senza altro ajuto che di natura non pare che credere si possa, che

in un giovane sia congiunto con la grandezza dell'anime un tanto maturo e prudente consiglio, così nell'arme come nel governo de' stati, e in tutti li discorsi umani : chè, olte la deliberata volontà ed inviolabile proponimento verso la giustizia, e mill'altre meravigliose condizioni, chi vide mi in signore di età di ventitrè anni tanta continenza, che m solamente da ogni atto lascivo e disonesto si astenga, m dalle parole e da ogni cosa che generar ne potesse sospizione sia alienissimo? Nè però questo è proceduto perch'egli abbia l'animo tanto austero, che aborrisca quello che naturalmente ognuno desidera; anzi di teneri e dolcissimi costumi insieme con la modestia è tutto pieno. E già più ch'un volta raccordomi averlo veduto fieramente d'amore acces. ed in questa passione aver fatto quello che così rare volte e con tanta difficoltà si fa, che per impossibile da ognuno giudicato: e questo è, lo essere inamorato e savio, e met ter legge e misura a quelli desiderii che patire non la posono; e non solamente negli gran signori, alli quali la liben commodità e la vita deliziosa danno gran licenza e causa di peccare, ma spesso traporta e sforza gli animi de' poveri e bassissimi uomini ad incorrere in gravi errori. Chi adunque può tanto di sè stesso, che domini e governi con ragione gli proprii appetiti, e massimamente quando hanno più forza, è ancor conveniente credere, che possi e sappia con la medesima ragione molto meglio governare gli popoli, come ben se ne vede nel signor Duca esperienza. -

LODI DI FEDERICO GONZAGA, MARCHESE DI MANTOVA.

(Lib. IV, cap. XLII, pag. 276, lin. 7-29, invece della parole Rispose il Signor Ottaviano fino a questa vostra speranza.

Rispose il signor Ottaviano: Se il signor Prefetto non fosse qui presente, io direi pur arditamente, che esso di se stesso promette ciò che desiderar si può di degne principe; ma per fuggir ogni sospetto di adulazione, non voglio laudarlo in presenza. Dico bene, che se 'l conte Ludovice nostro è così veridico come suole, un altro ne avemo ancera, del quale con ragione sperar si deve tutto quello ch' io ho detto convenirsi a quel supremo grado di eccellenza: e questo non

nte è nato, ma comincia già a mostrare della vertute r suo verissimi argomenti. - E qual è questo felice ?? - rispose il Frisio. Disse il signor Ottaviano: Il co Gonzaga, primogenito del Marchese di Mantua, neella signora Duchessa qui. - Allor il conte Lupovico. se, confesso, non aver mai veduto fanciullo, che in nera etate mostri maggior indole di questo, nè più peranza di pervenire al colmo di quella virtute eroica nominata il signor Ottaviano: onde penso che non nte nel dominio suo, ma in tutta Italia, abbia da riil secol d'oro, del quale già tanto tempo fra gli uo-10n si vede più reliquia. Ed io essendo a questi di ito a Mantua, feci quel giudicio di lui che si scrive à fecero di Alessandro certi ambasciatori del re di ; li quali, venuti alla corte di Filippo essendo esso 3. furono da Alessandro suo figliolo, che ancor era lo, ricevuti onoratissimamente; ed intertenendoli esso icamente, come si suole, non gli adimandò mai lcuna puerile, come degli orti o giardini, nè delle elizie del loro re, che in quei tempi erano celebratisma solamente, quanta gente a piedi e quanta a caotesse mettere alla campagna il re di Persia, e che nza e modo teneano nel combattere, e in qual parte sercito stava la persona del re, e chi stavano con lui, aveano modo di levar le vettovaglie alli nemici che ero in Persia da una banda, e come dall'altra, e come che a sè non mancassero, ed altre tai cose; di modo elli ambasciatori maravigliati dissero: Il nostro si può re meritamente ricco re, ma questo fanciullo gran e infino allora giudicorno, che avesse da essere quello Così io non senza chiaro indizio presi di questo fansuprema speranza: chè, vedendolo ed udendolo ragiorestai stupido, e parvemi comprender che la natura e prodotto attissimo ad ogni virtuosa grandezza. l Frisio, Or non più, disse; pregarem Dio di vedere ita questa vostra speranza; ma date oggimai loco agli i parlare. -

## ANNOTAZIONI.

Il passaggio di Papa Giulio II, dopo il quale per quattro sere si finge tenuto il presente Dialogo del Cartegiano, ebbe luogo ai primi di marzo dell'anno 1507; essendo il Castiglione allora appunto ritornato dal suo viaggio in Inghilterra, dove era andato ambasciatore del Duca d'Urbino Guidubaldo da Montefeltro al re Enrico VII (vedi Lettere Familiari, 27, 28 e 29). Il Castiglione pose il suo Dialogo in quei giorni, onde aver modo di introdurre a prendervi parte molti insigni personaggi che non dimoravano abitualmente in Urbino, ma che vi si trovarono in occasione di quel passaggio: finse poi di essere tuttora assente, onde non trovarsi astretto a farsi interlocutore nel Dialogo, o porsi in mezzo agli altri muto spettatore.

Gl' Interlocutori del Dialogo sono i seguenti:

4. Duchessa **ELISABETTA**: Lib. I, cap. 6, 7, 12, 23, 32; Lib. II, cap. 5, 27, 35, 55, 85, 92, 99, 100; Lib. III, cap. 2-4, 49, 52, 60, 74, 77; Lib. IV, cap. 3, 25, 30, 43, 50, 55, 72, 73.

Figliola di Federico e sorella di Francesco Gonzaga marchese di Mantova, e moglie di Guidubaldo da Montefeltro duca d'Urbino; donna di singolar bellezza e virth. Morì nel gennajo 1526, mentre il Castiglione si trovava Nunzio in Ispagna. Delle sue lodi veggasi il Castiglione in più luoghi del Cortegiano e delle altre opere, il Dialogo del Bembo De Ducibus Urbini, e le Annotazioni del Serassi alle Poesie Italiane e Latine del nostro Autore.

2. EMILIA PIA: Lib. I, cap. 6, 7, 9, 42, 43, 23, 39, 50, 55; Lib. II, cap. 47, 44, 45, 52, 53, 69, 97, 98, 99; Lib. III, cap. 47, 20, 22, 32, 46, 58, 64-64, 76; Lib. IV, cap. 30, 44, 50, 74-73.

Questa celebre principessa fu sorella di Ercole Pio signor di Carpi, e moglie del conte Antonio di Montefeltro, fratello naturale del duca Guidubaldo. Più ampie notizie intorno a lei si veggano nelle Annotazioni del Serassi alla stanza XXXV dell'Egloga Pastorale del Castiglione e del Gonzaga, il Tirsi.

- 3. CESARE GONZAGA: Lib. I, cap. 8, 43, 48, 23, 24, 28, 34, 53; Lib. II, cap. 40, 20, 27, 53, 56; Lib. III, cap. 3, 7, 40-52, 64, 70-72; Lib. IV, cap. 48, 30, 36, 60, 72, 73.
- « Cugino ed intrinseco amico del conte Baldassarre. Questi » alla gloria dell'armi univa con maraviglioso innesto l'ornamento » delle lettere, e una incredibile prontezza e maturità di giudizie; » talchè riuscì hon men valoroso guerriero, che leggiadro poeta, e » grande ed accorto ministro. Dopo la morte del duca Guidubalo » fu con onoratissime condizioni trattenuto da Francesco Maria dela » Rovere, a cui prestò rilevanti servigii così in pace come in guera. » Ed avendo nel 1512 ridotta Bologna all'obedienza del Pontefic, » sovragiunto da una gagliarda febre, vi morì assai giovane, lasciano » a tutti coloro che l'avevano conosciuto acerba e dolorosa membria della sua morte. » Serassi.
- 4. Conte **LUDOVICO CANOSSA:** Lib. I, cap. 43, 44, 46-22, 25-29, 34-47, 49-55; Lib. II, cap. 44; Lib. III, cap. 34,67, 74; Lib. IV, cap. 42, 55, 56, 60.

Stretto parente del Castiglione, fu poscia Nunzio Apostolico in Francia, vescovo di Tricarico e indi di Bajous, ed ambasciatore del re Francesco I presso la Republica di Venezia.

5. **FEDERICO FREGOSO:** Lib. I, cap. 12, 29-31, 37-39, 55; Lib. II, cap. 6-44, 84, 400; Lib. III, cap. 2, 53-56, 68: Lib. IV, cap. 56.

Figliolo della signora Gentile Feltria sorella del duca Guidebaldo, ed amicissimo del Castiglione. Fu poscia arcivescovo di Salerno e cardinale.

6. **OTTAVIANO FREGOSO:** Lib. I, cap. 40; Lib. II, cap. 94, 92; Lib. III, cap. 3, 54, 76, 77; Lib. IV, cap. 3-40, 42-14, 46-49, 24-35, 37-49.

Fratello del precedente; fu poscia doge di Genova. Morì inclicemente, prigione del Pescara.

7. **PIETRO BEMBO:** Lib. I, cap. 14, 45; Lib. II, cap. 16, 29, 43, 52-54; Lib. IV, cap. 45, 20, 50-54, 56-74.

Fu il Bembo amicissimo del Castiglione, essendosi conosciulungamente prima alla corte d'Urbino, poi in Roma durante il porteficato di Leone X, che lo nominò suo secretario. Il Castiglione di diede ad esaminare e correggere il suo Dialogo. Dopo la morte de Castiglione, fu da papa Paolo III creato cardinale.

ij

8. **BERNARDO DIVIZIO DA BIBIENA:** Lib. I, cap. 19, 27, 31; Lib. II, cap. 33, 44-54, 56-90, 92-96; Lib. III, cap. 64, 68, 72; Lib. IV, cap. 38, 42.

Preso dal cardinale Giovanni de' Medici a suo secretario, essendosi poscia efficacemente adoperato per farlo eleggere papa, questi, asceso al pontificato sotto il nome di Leone X, lo creò cardinale sotto il titolo di Santa Maria in Portico. Fu uomo di molto ingegno, e sopratutto di maravigliosa destrezza nel maneggio degli affari politici; adoperato in varie importantissime legazioni, si mostrò uno dei più gran ministri che avesse la Sede Apostolica.

9. GASPARO PALLAVICINO: Lib. I, cap. 6, 7, 45, 48, 24, 34, 47; Lib. II, cap. 40, 43, 23, 24, 28, 34, 35, 40, 67, 69, 90, 92, 94-97, 99; Lib. III, cap. 3, 7, 40, 44, 45, 47, 24, 25, 28, 34, 33, 35, 37, 39, 44, 47, 54, 52, 56, 58, 64, 65, 74, 72, 74, 75; Lib. IV, cap. 44, 44, 49, 22, 25, 28-30, 35, 48, 49, 60, 72.

Valente cavaliero, ed amicissimo del Castiglione, che da lui finge essergli stati narrati questi ragionamenti sul Cortegiano tenutisi in sua assenza. L'Autore compiange l'immatura morte del Pallavicino in principio del Libro IV.

40. GHULIANO DE' MEDICI detto IL MAGNIFICO: Lib. I, cap. 28, 34, 42, 48, 55; Lib. II, cap. 44, 26, 55, 66, 98, 400; Lib. III, cap. 2, 4-10, 12-14, 16-38, 40, 52, 54-57, 59, 64-67, 69, 70, 72-74; Lib. IV, cap. 47, 44, 72.

Figliolo di Lorenzo il Magnifico, e fratello del cardinale Giovanni de' Medici, che fu poscia Papa Leone X; si tratteneva allora alla corte d' Urbino,

Ove col formator del Cortegiano,
Col Bembo, e gli altri sacri al divo Apollo,
Facea l'esilio suo men duro e strano.
(Abiosto, Satira IV.)

Rientrato in Firenze nel 1512, fu poscia capitan generale e gonfaloniere di Santa Chiesa, e duca di Nemours; ebbe in isposa Filiberta di Savoja, zia di Francesco I re di Francia. Morì li 17 marzo 1516. Più ampie notizie intorno al medesimo si troveranno nelle Annotazioni del Serassi alla stanza XLIII della Pastorale il Tirsi.

44. BERNARDO ACCOLTI detto L'UNICO ARETINO: Lib. I, cap. 9; Lib. II, cap. 5, 6; Lib. III, cap. 7, 60-63.

Bernardo Accolti d'Arezzo, detto l'Unico Aretino, di fama as-

iire

nc1

sai maggiore vivendo che non presso i posteri. Fu tuttavia caviliere assai leggiadro, versato nelle buone lettere, e particolarmente nella poesia. Non si trattenne che di passaggio alla corte di Urbino, pochè era Scrittore Apostolico ed Abbreviatore sotto Giulio II.

42. FRANCESCO MARIA DELLA BOVERE, allon PREFETTO DI BOMA: Lib. I, cap. 54, 55; Lib. II, cap. 43, 43; Lib. IV, cap. 73.

Francesco Maria figliolo di Giovanni della Rovere, e di Giovanni sorella di Guidubaldo da Montefeltro duca d'Urbino, nacque li 24 marzo 1491, e perciò al tempo nel quale si finge tenuto il dialogo era giovane di soli sedici anni. Giulio II, suo zio, per assicurargi la successione al ducato d'Urbino, si adoperò in modo, che da Guidubaldo, il quale era senza prole, fu adottato per figliolo li 19 settembre 1504; poscia, per ottenere l'appoggio anche della duchessa Elisabetta, trattò che se gli desse per moglie Eleonora Gonzaga figliola di Francesco marchese di Mantova, e nipote perciò di Elisabetta: il qual matrimonio, conchiuso e pubblicato il 2 marzo 1505. per la tenera età degli sposi non si celebrò che il 25 novembre 1509. dopo che già Francesco Maria era succeduto al morto Guidubaldo. Espulso l'anno 1516 da papa Leone X, che concesse quel ducato a Lorenzo de' Medici suo nipote, si rifugiò a Goito nel Mantovano. L'anno seguente, con una mano di circa 9,000 soldati raccogliticci di varie nazioni, tentò di recuperare lo stato: ma costretto infine di abbandonare l'impresa, si ricoverò nuovamente in quel di Mantova. Finalmente, morto appena papa Leone (1521), posti insieme quattromila fanti e duemila cavalli, ajutato dall' amore dei popoli, recuperò in breve spazio tutte le terre del ducato. Nel 1527. al tempo della spedizione di Carlo Borbone contro Roma, era capitano generale dell'esercito della Lega; e vuolsi che ad arte lasciasse che le cose del papa (Clemente VII) andassero in rovina, in vendetta dei danni recatigli dalla famiglia dei Medici. Morì avvelenato ai 20 ottobre 1558, in età di soli 47 anni. Di tale misfatto venne incolpato Cesare Fregoso, che, essendo generale della fanteria veneziana, aveva avuto briga col Duca, supremo capitano di quella Republica.

43. **NICOLÒ FRIGIO** o **FRISIO**: Lib. II, cap. 99; Lib. III, cap. 39, 49, 22, 24-26, 28, 37, 45, 49; Lib. IV, cap. 42.

Il Bembo lo dice uomo Germano, ma avvezzo a' costumi della Italia. Fu familiare dello imperatore Massimiliano, a nome del quale si trovò al chiuder della lega di Cambrai; uomo di grande esperienza negli affari, ma sopratutto d'una bontà e lealtà singolare. Tornato in Italia, entrò a' scrvigi di Bernardino Carvajal cardinale di Santa Croce; e passando per Urbino colla corte del Papa, vi si fermò alcun tempo, e vi contrasse amicizia col Bembo e col Castiglione, il quale

ià aveva conosciuto circa due anni prima in Roma. (Cast., Lett. vm., 25.) Nel 1510 si rese monaco nella Certosa di Napoli, e fu alrra che il Bembo gli scrisse il sonetto che incomincia:

Frisio, che già da questa gente a quella.

MORELLO DA ORTONA, Lib. I, cap. 34; Lib. II,
 8, 44, 45; Lib. IV, cap. 55, 63.

Il più vecchio tra i cavalieri della corte di Urbino. Il Castiglione ella Pastorale il Tirsi lo loda anche come poeta.

45. ROBERTO DA BARI: Lib. II, cap. 50; Lib. III, ap. 57, 58.

Amicissimo del Castiglione, che di lui parla con molta lode e compiange la perdita nel proemio del Libro IV del Cortegiano. Di i parla il nostro Autore anche nella 58º delle Lettere Familiari.

46. FRA SERAFINO: Lib. I, cap. 9.

Burlatore faceto (Corteg., II, cap. 89), e gran mangiatore (1, 28).

47. LUDOVICO PIO: Lib. I, cap. 46; Lib. II, cap. 23, 37. Figliolo di Lionello signore di Carpi; fu uomo di Chiesa.

## 48. GIOVANNI CRISTOFORO ROMANO: Lib. I. cap. 50.

Valente scultore, discepolo di Paolo Romano. Fu amico anche Saba Castiglione, il quale di lui così ne' suoi Ricordi (Ricordo 109): Oltra le altre virtì, e massimamente della musica, fu al suo tempo scultore eccellente e famoso, e molto delicato e diligente, e massimamente per la nobile ed ingegnosa sepoltura di Galeazzo Visconte nella Certosa di Pavia. E se non che nella età sua più verde e più fiorita fu assalito d'incurabile infermità, forse fra li due primi (Michelangelo e Donatello) stato sarebbe il terzo. » — Sul monuento di Galeazzo Visconte si legge: IHOANNES CHRISTOPHORUS DMANUS FACIEBAT.

VINCENZO CALMETA: Lib. I, cap. 56; Lib. II,
 p. 24, 22, 39.

Fu a' suoi giorni poeta di poco prezzo. Dolce.

20. PIETRO DA NAPOLI: Lib. I, cap. 46; Lib. II, p. 48.

Nè presso il nostro Autore nè altrove mi venne fatto di trovar enzione di costui fra gli uomini insigni di quella età.

## 24. MARCHESE FEBUS: Lib. II, cap. 37.

Di costui parimente non trovai altro cenno che quello datori dal nostro Autore in quest'Opera, Lib. I, cap. 54, e Lib. II, cap. 37.

## 22. COSTANZA FREGOSA: Lib. I, cap. 40.

Sorella di Ottaviano e di Federico Fregesi, e perciò nipote à sorella del duca Guidubaldo.

23. MARGHERITA GONZAGA: Lib. III, cap. 23.
 Dama della duchessa Elisabetta.

- Pag. 1, lin. 8. che in quegli anni. Meno bene le tre prine Aldine che io quegli anni.
- Pag. 1, lin. 18. Donna celebratissima per ingegno, per belezza e per virtù, figliola di Fabrizio e sorella di Ascanio Colona, e moglie di Fernando d'Avalo marchese di Pescara.
- Pag. 1, lin. 19. Vedi la 299 fra le Lettere di Negozii del Castiglione.
- Pag. 2, lin. 2. Messer Alfonso Ariosto, gentiluomo bologese, era cortegiano molto favorito del cristianissimo re Francesco I, e grande amico del Castiglione. Serassi.
- Pag. 5, lin. 26. Questa fu opinione di molti, nata in pare dall'essere difatti il Castiglione adorno di quasi tutte le doti, del quali vuole fregiato il perfetto Cortegiano; onde anche l'Ariosa, Canto XXXVII, st. VIII.

C'è il Bembo, c'è il Cappel, c'è chi qual lui Veggiamo ha tali i Cortegian formati.

Pag. 6, lin. 5. — Questo è preso gentilmente da Ciceros.

### LIBRO PRIMO.

- Pag. 8, lin. 21. Allude al proemio del dialogo dell'Orator. DOLCE.
- Pag. 9, lin. 22. Vedi la descrizione di questo palazo si libro intitolato Versi e prose di monsignor Bernardino Baldi da libino, abate di Guastalla; in Venezia, 1590, in-4. GAETANO VOLI-

Pag. 10, lin. 7. — lmita Ovidio nel fine delle Trasformazioni. .ce. — Metamorphos., lib. XV, v. 750, 751:

neque enim de Cæsaris actis Ullum majus opus, quam quod pater extitit hujus.

Pag. 15, lin. 25. — Tale usanza dura anche oggi in Sardegna; li Lamarmora, Voyage en Sardaigne, 2° édition, vol. I, pag. 179.

Pag. 16, lin. 15. — Frate in Roma, famigliare del Castiglione. le sue facezie si fa cenno anche più sotto, Lib. II, cap. 44. Semche, tra l'altre stranezze, solesse fare l'elogio della pazzia, ed urarla altrui quasi buona ventura; come appare e da questo pase più chiaramente dal seguente di una fra le lettere del Castine, che per la prima volta diamo alla luce (Lettere di Negozii, ): « I medici . . . . mi confortano a purgarmi diligentemente, er essere quell'umore melancolia di malissima sorte; benchè ate Mariano dice, che per modo alcuno non mi debbo medicinae: che se per mia avventura questo umore mi andasse alla testa, o diventerei matto, e così avrei il miglior tempo che avessi mai a vita mia. »

Pag. 17, lin. 26. — Questo sonetto sa per la prima volta stamo dal Rovillio, nell'edizione del Cortegiano satta in Lione 1562; li dal Volpi nell'indice del Cortegiano, dove su conservato nelle zioni posteriori; esso è il seguente:

Consenti, e mar di bellezza e virtute,
Ch'io, servo tuo, sia d'un gran dubio sciolto.
L'S, qual porti nel candido volto,
Significa mio Stento, o mia Salute?
Se dimostra Soccorso o Servitute?
Sospetto o Securià? Secreto e Stolto?
Se Speme e Strido? se Salvo o Sepolto?
Se le catene mie Strette o Selute?
Ch'io temo forte, che non faccia segno
Di Superbia, Sospir, Severitate,
Strazio, Sangue, Sudor, Supplicio e Sdegno.
Ma, se loco ha la pura veritate,
Questo S dimostra, e con non poco ingegno,
Un SOL Solo in bellezza e crudeltate.

Pag. 18, lin. 50. — dolci li fa. Così corresse il Dolce; le Alne e le altre antiche hanno dolci le fa.

Pag. 21, lin. 37. — Allude a quello che dice Orazio. Dolce. Sermonum, lib. I, Sat. III, v. 41-53.

Pag. 22, lin. 16. — se desvia. Le Aldine degli anni 1528, 1541, 45, hanno si desvia.

Pag. 22, lin. 32. — Imitato da Orazio, Od. IV, 4, v. 29:

Fortes creantur fortibus et bonis; •
Est in juvencis, est in equis, patrum
Virtus, nec imbellem feroces
Progenerant aquilæ columbam.

1

Pag. 25, lin. 22. — i giudicii. Così lè Aldine degli anni 153, 1538, 1545, e questa credo la vera lezione; le Aldine del 154 e 1547, i giudici.

Pag. 27, lin. 24. — si astien da laudar. Le Aldine degli z ni 1541 e 1547, si astien di laudar.

Pag. 30, lin. 3-31. — Questo passo intorno ai duelli su conservato intatto nell'edizione espurgata dal Ciccarelli. Il Volpi nell'Indice, alle parole Combattimenti privati o siano duelli, aggiung la seguente Nota: « In essi non solo, come consiglia l'autore, de » il Cortegiano andar ritenuto, ma, se è buon cristiano, li dee de sofatto suggire, per aderire all'insegnamento dell'Apostolo nella su Il'elettera ai Corintii, al capo VI, di dover seguitar CRISTO per solo per infamiam et ignobilitatem, per infamiam et bonam samam. »

Pag. 31, lin. 36. — compagnata. Così le Aldine del 1528, 153, 1545, voce usata anche altrove dal nostro Autore; le Aldine del 1538, 1541 e 1547, hanno accompagnata.

Pag. 33, lin. 24. — i guida. Così tutte le Aldine e le altreatiche, ed è lombardismo usato più volte dall'Autore. Simile forma troviamo presso Dante, Inferno, canto V, v. 78:

e tu li chiama Per quell'amor che i tira, ed ei verranno.

Il Dolce mutò ad arbitrio *li guida*, lezione ripetuta nell'edizione dei Classici, e in quella del Silvestri. Simile modo di dire troviamo nuovamente a carte 58, lin. 36; a carte 87, lin. 25; a carte 118, lin. 34; a carte 123, lin. 35; a carte 200, lin. 20.

Pag. 39, lin. 5.—È da avvertire che la intenzion dell'Autore è appunto di rifiutar la opinion del Bembo espressa nelle sue prose intorno alla lingua; dove forse si potrebbe dire, che ambedue peccassero nel troppo, l'uno nell'osservare, e l'altro nello sprezzare.

Pag. 45, lin. 3. — Allude al celebre verso di Orazio:

Scribendi recte, sapere est principium et fons.
(De Arte Poetica, v. 309.)

Non so astenermi dal notare qui il grave errore in che nella spiegazione di questo verso è caduto il Botta, nella prefazione alla continuazione della Storia del Guicciardini; dove, collegando il recte col sapere, e non collo scribendi, ci ripete a sazietà quell'insulso

Conviene avvertire, che la voce italiana sapère corrisponde piuttosto alla latina scire, e che manchiamo nella nostra lingua di un vocabolo che perfettamente esprima il sapere dei latini. Forse, ma pure imperfettamente, si potrebbe tradurre per aver senno.

Pag. 45, lin. 15. - Tolto da Cicerone. DOLCE.

Pag. 46, lin. 42. — se gli trovi. Così corresse il Dolce; le Aldine hanno, e forse il Castiglione scrisse si gli trovi. Del resto, questo pensiero parimente è tolto da Orazio:

ut sibl quivis
Speret tdem; sudet multum, frustraque laboret,
Ausus idem.

(De Arte Poetica, v. 240-242.)

Pag. 47, lin. 2. — *italiana*, commune. Così tutte le Aldine; il **Dolce**, tolta la virgola, scrisse, forse non male, *italiana commune*.

Pag. 47, lin. 33. — perchè dite, se qualche. Così le Aldine degli anni 1538, 1541, 1547; le altre, perchè dite, che se qualche.

Pag. 47, lin. 37. — Campidoglio si usa in rima dal Petrarca nel primo capitolo del Trionfo d'Amore. Gaetano Volpi.

Pag. 50, lin. 3. — nella maniera del cantare. Le Aldine degli anni 1528, 1538, 1541, hanno nella maniera dal cantare.

Pag. 50, lin. 14. — Intorno al Mantegna, vedi la Parte II della Verona illustrata, del celebre signor marchese Scipione Maffei, in-8, a carte 189. Volpi.

Pag. 52, lin. 30, 33. — non direste voi poi, che Cornelio nella lingua fosse pare a Cicerone, e Silio a Virgilio? Così le Aldine del 1841 e del 1847; le altre Aldine, con manifesto errore, non direste voi poi, che Cornelio nella lingua fosse pare a Cicerone, a Silio e a Virgilio?

Pag. 53, lin. 19. — attiche. Le Aldine degli anni 1541 e 1547, antiche.

Pag. 55, lin. 11. — non vi pare. Male le Aldine degli anni 1538, 1541, 1547, et vi pare.

Pag. 58, lin. 7, 8. — non estimandola tanto, ragionevol cosa è ancor credere. Così corresse il Dolce; le edizioni anteriori hanno non estimandola tanto ragionevol cosa, et ancor credere, tranne l'Aldina del 1547, che ha non estimandola tanto ragionevol cosa, è ancor credere.

Pag. 59, lin. 34. — Il simile dice Cicerone nella orazione in difesa di Archia poeta. DOLCE.

Pag. 60, lin. 29. Versi tratti dal sonetto CXXXV del Petrarca.

iiL

Pag. 63, lin. 4. — che or saria lungo a dir. Così corresse il Volpi; le edizioni anteriori hanno che lor saria lungo a dir.

Pag. 63, lin. 27. — tener certo. Così scriviamo, colle Aldine degli anni 1538, 1541, 1547; quelle del 1528, 1533, 1545, tener per certo.

Pag. 63, lin. 21. — Il Volpi nota: « Anzi è certissimo per le » Divine scritture, fra le quali basti il salmo 150. »

Pag. 65, lin. 4. — tra gli oratori. Le Aldine degli anni illi e 1547, tra oratori.

Pag. 67, lin. 7. — anco. Seguiamo la lezione delle Aldine de gli anni 1541 e 1547; le altre ancora.

# LIBRO SECONDO.

Pag. 73, lin. 22. — È l'Oraziano laudator temporis acti. (le Arte Poetica, v. 173.)

Pag. 76, lin. 25. — Plato in Phadone, ed. Henr. Stephan, Vol. I, pag. 60, B.

Pag. 76, lin. 28. — precede. Cost le Aldine degli anni 155 e 1547; male le quattro anteriori procede.

Pag. 78, lin. 7. — Forse il Signore alluse a ciò nella parabola della zizania con quelle parole: Sinite utraque crescere usque at messem. Matth. XIII, 30. GAETANO VOLPI.

Pag. 80, lin. 29. — Leggi la prima comedia di Terenzio. Dolce.

Pag. 81, lin. 15. — Comparazione tolta da Cicerone. Dolce.

Pag. 83, lin. 20. — azza. Le Aldine degli anni 1533, 1538, 1541, 1547, acchia; e forse così scrisse l'Autore.

Pag. 84, lin. 6. — barra. Male le Aldine degli anni 1528 e del 1545, bara.

Pag. 88, lin. 37. — Dubito che dir voglia due volte al giorno, come fanno alcuni zerbini d'oggidì; chè a niuno parrà certo soverchio il farsi la barba due volte la settimana. Del resto, è degno di nota, che questa accusa appunto venne a' suoi tempi fatta da alcuni al Castiglione, come sappiamo dal Giovio, e dopo lui dal Marliani, che si tingesse i capegli, e che sforzandosi di parer giovane, andase pulliamente vestito.

Pag. 90, lin. 23. - Tratto dal Virgiliano:

. . . . sed cruda Deo viridisque senectus.
(En. VI, 304.)

- Pag. 91, lin. 25. forze. Cost le Aldine del 1541 e del 1547;
  - Pag. 92, lin. 47. prosunzion sciocca. Così l'ultima Aldina; le altre prosunzione sciocca.
    - Pag. 94, lin. 23. Luc. XIV, 8, 10.

ø

L

- Pag. 94, lin. 54. favor. Così le Aldine degli anni 1541 e 1547; le altre favore, il che non concorda col seguente merifargli.
  - Pag. 98, lin. 19. se lo estimassi. Così corresse il Volpi; le Edizioni anteriori hanno se lo estimasse.
  - Pag. 102, lin. 10. nel vestire, voglio che 'l nostro Cortegia-Zo. Così le Aldine degli anni 1528, 1533 e 1545; le altre del vestire, Zoglio che 'l Cortegiano; e questa forse è la vera lezione.
  - Pag. 102, lin. 15. di denti. Le Aldine degli anni 1525, 1533, 1545, de denti.
  - Pag. 103, lin. 16. Bergamo abbonda nelle sue montagne di certi scimuniti gozzuti e mutoli, per alimentare i quali colà nel borgo Sant'Alessandro ha un ricco spedale detto la Maddalena. GAETANO VOLPI.
  - Pag. 105, lin. 25, 24. ragionaste. Le Aldine del 1541 e del 1547, ragionassi.
    - Pag. 106, lin. 32. Ossia una misura piena di ceci.
  - Pag. 107, lin. 13. se gli metteranno. Così corresse il Volpi; le Aldine e le altre antiche si gli metteranno, e così forse, con forma latina, scrisse il nostro Autore.
  - Pag. 110, lin. 4. Di questi innamoramenti per fama vedi esempio presso il Boccaccio, Giornata IV, Nov. IV, del Gerbino.
  - Pag. 110, lin. 38. Josquin de Prez, nativo di Cambrai, o secondo altri di Condé, ed uno dei più valenti ingegni di che siasi vantata l'arte della musica, fu maestro di cappella sotto Sisto IV (1471-1484), e più tardi alla corte di Ludovico XII.
  - Pag. 112, lin. 2. vi vo' dir. Le Aldine del 1538, 1541, 1547, vi voglio dir.
  - Pag. 115, lin. 5, 6. mettono. Così fra le Aldine la sola del 1545; le altre mettano.
  - Pag 115, lin. 11. Il Volpi congettura, che qui il Castiglione accenni a Leonardo da Vinci.
  - Pag. 415, lin. 20. che non è sua professione. Male le Aldine degli anni 1538, 1541, 1547, che è sua professione.

Pag. 416, lin. 26. — Tolto da quello di Dante:

Sempre a quel ver che ha faccia di menzogna, Dee l'uom chiuder le labra, quanto ei puote, Però che senza colpa fa vergogna.

Inf. XVI, 22.

d

is i ri

 $\mathbf{P}_{i}$ 

17.

P

7

ec) i

42

Pag. 116, lin. 33. - partono. Le due prime Aldine partam.

Pag. 417, lin. 20. — Nel resto di questo Libro, ossia in una il tratto relativo alle facezie, il nostro Autore segue principalment Cicerone, De Oratore, lib. II, cap. 54-71, e ne trae alcune repite e molti esempii di facezie.

Pag.~147, lin. 30.—queste. Le Aldine degli anni 1541 e 156, questa.

Pag. 118, lin. 15. — de'mordaci. Meno bene le Aldine dei anni 1541 e 1547, ne'mordaci.

Pag. 123, lin. 7. — Allude al carme LXVII di Catullo.

Pag. 123, lin. 32. — porte. Male l'Aldina del 1538 parte, e quelle del 1541 e 1547, parti.

Pag. 125, lin. 16. — Poesie di Strascino da Siena leggori nelle Raccolte di rime piacevoli. Giovanni Antonio Volpi.

Pag. 129, lin. 29. — la guerra che era tra 'l re. Le Aldine del 1538, 1541 e 1547, e tutte le edizioni posteriori fino al Volpi, omettono le parole che era.

Pag. 129, lin. 33. — di trovarvisi. Così l'antica edizione senza data, il Dolce, e le edizioni posteriori; le Aldine da trovarvisi.

Pag. 132, lin. 4. — Antonio Alamanni pure scherza nello stesso modo sopra un tal vocabolo, in un sonetto a carte 82 delle rime del Burchiello dell'edizione fiorentina 1568:

Vorrei costi dal Tibaldeo sapessi
S' un crudo, senza legne, esser può cotto;
E se quel ch' e d'un sol, può esser d'otto;
O se non può aver letto un che leggessi.
GAETANO VOLPI.

Pag. 132, lin. 5. — di quel non aver letto. Male le due prime Aldine di qual non aver letto.

Pag. 133, lin. 11. — domandar dell'ostaria. Con supino errore le Aldine degli anni 1538, 1541, 1547, domandar de l'historia.

Pag. 133, lin. 14. — terra di ladri. Così primo il Dolce; le Aldine terra de ladri.

Pag. 133, lin. 18. — lingua latrina. L'Aldina del 1547 e parecchie posteriori hanno, per errore, lingua latina.

Pag. 153, lin. 22. — al medesimo proposito. Così primo il Vol-Di; le due prime Aldine ad medesimo proposito; le altre quattro a medesimo proposito; il Dolce a un medesimo proposito.

Pag. 133, lin. 25. — Virgil., Eneid. VI, 605, 606: Furiarum

Pag. 133, lin. 30. — Verso d'Ovidio, Artis Amatoriae, I. 59.

Pag. 134, lin. 18. — Luc. XV, 2.

Pag. 134, lin. 20. - Matth. XXV, 20.

Pag. 455, lin. 52. — Monsignor Saba Castiglione ne' suoi Ri-Cordi insegna, che nel guadare le acque e nel mangiare il cacio si Ceda sempre il primo luogo al compagno. GAETANO VOLPI.

Pag. 136, lin. 5. — Vino, disse uno Spagnuolo alla tavola del Span Capitano, domandando da bere, la qual parola in ispagnuolo Duò dir anche venne; e Diego de Chignones subito rispose Y no lo conocistes; cioè (come dice il Dolce in una postilla) venne il Messia, e voi non lo conosceste, perchè lo poneste in croce: volendolo così tassare d'occulto ebraismo; come non di rado succede, che in Ispagna alligni tal razza di gente. GAETANO VOLPI.

Pag. 136, lin. 6. — Letterato celebratissimo, fu poscia secretario di Clemente VII e cardinale. Serassi.

Pag. 137, lin. 11. — le disse. Le Aldine ed altre antiche gli disse, e forse così scrisse il Castiglione.

Pag. 137, lin. 32. — talor. Manca nelle Aldine degli anni 1541 e 1547.

Pag. 138, lin. 1. — dorargli. Male le Aldine degli anni 1538, 1541 e 1547, dotargli.

Pag. 139, lin. 7. — Il Volpi pensa che qui s'intenda o fra Serafino, del quale, Lib. I, cap. 29, e Lib. II, cap. 89; o fra Serafino Aquilano, poeta celebre. Ma quel primo era presente, laddove le parole qui se ben vi ricordate alludono a persona morta, o da lungo tempo assente; e nulla v'ha qui che paja alludere al poeta Aquilano. Nè questo Serafino è qui detto frate; e forse non è altri che il medico, del quale più sotto, al cap. 77.

Pag. 139, lin. 26. — cavatelo. Così emendò il Dolce; le edizioni anteriori cavatilo.

Pag. 140, lin. 28. — molto. Non male le Aldine degli anni 1538, 1541 e 1547, e molto.

Pag. 141, lin. 30. — quello che disse. Le Aldine degli anni 1541 e 1547, quella che disse.

Pag. 142, lin. 27. — diciate. Così primo il Dolce; le Aldine dicate.

ee b

E CC

P

ic

E.

n Bj¢

Pag. 445, lin. 36. — Santo Ermo, certo fuoco fatuo che parisce in su le antenne delle navi dopo le tempeste, ed è segno i tranquillità. GAETANO VOLPI.

Pag. 144, lin. 22. — Tolto da quello che Fabio Massimodise di Marco Livio, che aveva lasciato occupare dai Cartaginesi Tamto, ma che, avendo conservata e difesa la rôcca, si vantava che l'ranto era stato recuperato per opera sua: Fateri se, opera Livii l'rentum receptum...; neque enim recipiundum fuisset, nisi anima foret. Livii, Histor. XXVII, xxv.

Pag. 447, kin. 3. — con quell'occhio. Le Aldine degli anni 153, 1545, con quello occhio.

Pag. 147, lin. 24. — Lo scherzo nasce dal dividere in due la parola damasco.

Pag. 148, lin. 12. — maestro Stalla. Così le Aldine ed altre intiche; il Dolce e le edizioni posteriori maestro di stalla, lezione prin di sale e di senso.

Pag. 148, lin. 27. — se gli dice. Così corresse il Nolce; le  $\Delta$ i dine si gli dice.

Pag. 150, lin. 20. — con minaccia. Le Aldine degli anni 152, 1533, 1545, con minaccie.

Pag. 150, lin. 25. — escano. Così le Aldine degli anni 1528, 1535, 1545; le altre escono.

Pag. 151, lin. 5. — incrudiscono. Male le Aldine degli anni 1538, 1541, 1547, incrudeliscono; lezione conservata anche dal Dolce.

Pag. 151, lin. 21, 22. — dei miseri. Le Aldine ed altre antiche di miseri.

Pag. 151, lin. 32. — A Montefiore era una magrissima osteria, ita in proverbio. Gaetano Volpi.

Pag. 153, lin. 4. — di chi io intendo. Così l'edizione originale, e quella del 1545; l'Aldina del 1533 di ch'io intendo; onde quelle del 1538, 1541, 1547, di che io intendo.

Pag. 158, lin. 11. — Fu forse quel di San Giacomo; non essendocene altri che si possano circondare, ed essendo appunto dirimpetto ad esso una stradetta, che si chiama Scalfura. GAETANO VOLPI.

Pag. 158, lin. 32. — tenea lo spago. Le Aldine degli anni 1538, 1541, 1547, tenea o teneva il spago, che forse è la vera scrittura dell'Autore.

Pag. 159, lin. 26. — Notisi la voce calunnia, per imputazione maligna, ancorchè vera.

Pag. 160, lin. 19, 20. — Frase alquanto intricata; più chiaro cirebbe il senso mutando l'ordine delle parole: poiche non m'obli-

Pag. 160, lin. 30, 51; pag. 161, lin. 12, 18, 23.. — In questo lucogo nelle Aldine, e quindi nelle altre edizioni, è scritto Boadiglia e Cariglio, secondo la pronunzia spagnuola; sopra a pag. 145, lin. 19, 35; pag. 147, lin. 22, Boadilla e Carillo, secondo l'ortografia; e queforma abbiamo preferto, attenendoci alla consuetudine dell' autore.

Pag. 164, lin. 16. — bracciesca. Così le Aldine del 1533, del 1545, e l'edizione originale o del 1528, ma questa con lettera inajuscola Bracciesca; quelle del 1538, del 1541 e del 1547, hanno bracesca.

Pag. 165, lin. 36. — quello di che io. Male le Aldine degli an-■ 1538, 1541 e 1547, quello che io.

Peg. 166, lin. 11. — Cortegiana. S'astiene l'autore di chiamare la Dama di Corte con questo nome, chiamandola in vece Donna di Palazzo; perchè Cortegiana per lo più è preso in cattivo significato. Fra le Orazioni del nostro M. Sperone Speroni ve n'ha una scritta ne' giorni santi alle Cortegiane, per rimuoverle dalla pessima lor consuetudine. Alle volte però il Castiglione è pur caduto in ciò che non volea, chiamandola con un tal nome, come a carte 166 e 172, e forse in qualche altro luogo. Gaetano Voles.

Il Castiglione fa uso parimente di questa voce nella Lettera 8 fra le Famigliari: Io mi parto assai accarezzato..... dalla Illustrissima Signora, che mi ha onorato ed accarezzato assaissimo più che non merito, e'l medesimo tutte quest'altre Donne Cortegiane e non Cor-

tegiane.

Pag. 166, lin. 21. — non mi vi sento. Meno bene le Aldine degli anni 1538, 1541, 1547, non mi sento.

### LIBRO TERZO.

Pag. 168, lin. 1. - Preso da Aulo Gellio, lib. I, cap. 1.

Pag. 169, lin. 25. — Essendosi. Meno bene le Aldine degli anni 1538, 1541, 1547, Essendo.

Pag. 470, lin. 8, 9. — di chiarir. Forse non male le Aldine degli anni 1541 e 1547, dichiarir.

Pag. 170, lin. 30. — più s'appressano. Così le Aldine e tutte le edizioni anteriori al Dolce; onde non osai ammettere la lezione da questo introdotta, e conservatasi in tutte le edizioni posteriori, più si apprezzano.

di e

à b

<u> 9</u> iozzi

**20**:

256

12.

۲. Ü

ناز

10

Ţ,

E

Pag. 470, lin. 33. — chi le serve. Così corresse il Volpi; bi Aldine e le altre antiche hanno chi li serve o chi gli serve. iam

Pag. 171, lin. 27. — nè fa. Così tutte le edizioni; tuttavia fam meglio si leggerebbe ne far.

Pag. 172, lin. 17. — Pigmalione, secondo la favola, s'immorò di una statua d'avorio da lui formata. GAETANO VOLPI.

Pag. 174, lin. 3. — ritrovandovisi. Le Aldine degli anni 🖼 1541 e 1547, trovandovisi.

Pag. 176, lin. 37. — impudenza. Male le Aldine del 1538. 154 e 1547, imprudenza.

Pag. 177, lin. 8. — tendano. Così corresse il Volpi; le edizioni anteriori tendono.

Pag. 186, lin. 19. — con questa secretezza. Così le Aldine del 1528, 1533, 1538, 1545, l'edizione dei fratelli Volpi, e le posteriori: le Aldine del 1541 e del 1547, seguite dal Dolce e da altri antichi, hanno con questa sceleratezza, che forse è la vera lezione.

Pag. 188, lin. 38. — Novelletta nota, di una moglie, che collata in un pozzo dal marito che voleva indurla a cessare dal ripetere la parola forbeci, pur persisteva, ancorchè il marito la lasciasse attuffare a mano a mano, e già essa fosse nell'acqua fino alla gola; quando poi l'acqua le soverchiò la bocca, e più non potè parlare, elevato il braccio, pur contrafaceva colle dita il taglio delle forbeci Il marito non potè tenersi dal ridere in vedere tanta ostinazione, e ritrasse la donna dal pozzo.

Pag. 190. lin. 38. - Novella a lungo e leggiadramente narrata dall'Ariosto nell'Orlando Furioso, Canto XXXVII, stanza 44 c seguenti.

Pag. 193, lin. 37. — ed al marito. Le Aldine degli anni 1528 e 1545 omettono la voce ed.

Pag. 196, lin. 11. — Tarpea, che tradì la rôcca ai Sabini, i quali appena entrati l'ammazzarono. Vedi Livio, lib. I, cap. Xl.

Pag. 198, lin. 35. — E, per uscir d'Italia. Così corresse Dolce; le edizioni anteriori hanno et che per uscir d'Italia.

Pag. 202, lin. 11. — si trovan donne. Nelle Aldine degli a ni 1538, 1541 e 1547 manca la voce donne.

Pag. 208, lin. 18. — Se l'opera del Cortegiano dovea correggersi e spurgarsi da tutto ciò che in qualche maniera potesse guastare i buoni costumi, ragion voleva che in questo luogo principalmente fosse corretta e spurgata. Con ciò sia che alcune altre novelle, motti e facezie, che in essa qua e la s'incontrano, per lo più hanno sembianza di scherzi e di piacevolezze; ma qui parlandosi con serieta si viene ad onorare col titolo d'immacolata, e si propone per esempio di costanza e di pudicizia una donna, che già si era data in preda all'amante, e avendosi posta sotto de' piedi l'interna onestà, e di più la verecondia o verginale o matronale, facea copia liberamente di sè medesima (dall' ultimo atto in fuori) ad un uomo libidinoso e dissoluto. Noi avremmo volentieri tolto via questo racconto scandaloso; ma vedendo, non senza qualche maraviglia, che il Ciccarelli l' avea lasciato, deliberammo di lasciarlo noi parimente, ma di confutarlo altresì colla dovuta censura. Prima dunque d'ogni altra cosa noi diciamo, esser questa narrazione se non falsa, almeno inverisimile affatto, e perciò mancante d'ogni autorità..... Certamente negli antichi secoli della Chiesa non si dovea prestar fede a Paolo Samosateno vescovo di Antiochia, nè agli altri chierici suoi seguaci, i quali, accecati dal diavolo, erano usati di tenersi a fianco nel letto una o talor due vergini a Dio consacrate, scegliendo dal numero di esse le più amabili e per gioyentù e per bellezza, comechè protestassero di non trascorrer giammai a verun atto d'impurità. Chi si espone a rischio sì manifesto di peccare, o non ama daddovero la castità, o egli è stolido e prosuntuoso, mettendosi a tentar Dio. Imperciocchè tanto è possibile che due di sesso diverso, infiammati di scambievole amore, conversando insieme da solo, a solo, anzi nel medesimo letto, si astengano da peccati carnali, quanto è possibile che il fuoco s'accosti alla paglia senza abbruciarla ed incenerirla. Numquid potest homo (dice il Savio nei Proverbii, al capo sesto) abscondere ignem in sinu suo, ut vestimenta illius non ardeant? aut ambulare super prunas, ut non comburantur plantæ ejus? Sic qui ingreditur ad mulierem proximi sui, non erit mundus cum tetigerit eam. Ma dato ancor che la donna di cui parla il Castiglione, per paura di morte o d'infamia, così ferma fosse nel suo proposito, che non permettesse in tanto tempo all'amante l'ultimo sfogo de' suoi sfrenati appetiti: si dovrà perciò ella chiamare uno specchio di pudicizia, immacolata, illibata? Chi tal titolo volesse darle, verrebbe a pesare la pudicizia e l'onestà, per così dire, colla stadera del mugnajo, non colla bilancetta dell'orefice. Queste virtù sono di tempera dilicatissima, e somigliano appunto a que'fiori, che ad ogni fiato di scirocco appassiscono. La verginità e la continenza hanno lor sede principalmente nell'animo; ma quando poi una donna non disdice all'amante i baci, gli abbracciamenti, e l'altre sì fatte domestichezze, quand'anche più oltre non passi, queste nobilissime doti già sono affatto dissipate e perdute, nè altro di esse rimane che l'ombra sola e l'apparenza, la quale può bene ingannare la corta vista degli uomini, ma non isfuggire gli occhi penetranti ed acutissimi del grande Iddio. Omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, jam mæchatus est eam in corde suo, grida il Signore nel Vangelo (Matth. V, 32). Così ancora adunque mulier quae viderit virum ad concupiscendum eum; molto più quæ tetigerit, quae amplexa fuerit, quae se illi contrectandam præbuerit. Costei, oltre ai proprii peccati, venne a farsi complice

de' peccati ancor dell'amante, i quali in si lungo tempo sarane stati pressochè innumerabili. È certamente da stupirsi, come m uomo dotto e prudente, qual era il conte Baldessar Castiglione, abbi potuto prendere un granchio si grosso, in materia di vera e soi virth. Convien però dire, ch'egli abbia servito in questo leogo s' l'umore della persona da esso introdotta a ragionare; dimostrani egli per altro in varie parti di quest'Opera sentimenti più giusti e più ragionevoli, e discorrendo del dovere e dell'onesto con sosi-gliezza molto maggiore. Giovanni Antonio Volpi.

Pag. 210, lin. 30. — allopiato. Le Aldine ed altre antiche d'l'opiato: male il Dolce allopitato.

Pag. 211, lin. 2. — Tanti panitere non emo: risposta data di Demostene a Taide, famosa meretrice in Corinto. Gartano Volei.

Pag. 214, lin. 4. — Imitato da quel di Tibullo, Eleg. I, 1, 65:

Illo non juvenis poterit de funere quisquam Lumina, non virgo, sicca referre domum.

Pag. 215, lin. 3. — sempre non veda. Le Aldine degli anni 154 e 1547, sempre non si veda.

Pag. 216, lin. 2. — Allude al libro di Ovidio Artis Amelorie. Un simile argomento nello scorso secolo fu trattato in Francia di Pietro Giuseppe Bernard, delfinate, conosciuto anche sotto il nome di Gentil Bernard.

Pag. 220, lin. 5. — Di essa parla Bernardo Tasso nell'Amadigi. GAETANO VOLPI.

Pag. 225, lin. 16. — circa le difficoltà. Così le Aldine degli anni 1538, 1541, 1547; quelle del 1528, 1533 e 1545, circa la difficoltà.

Pag. 228, lin. 13, 14. — deve ancora cominciare a compiacre. L'Aldina del 1538, e dietro essa tutte, tranne l'Aldina del 155, le edizioni posteriori del secolo XVI e XVII, omettono le parole cominciare a; esse furono restituite dal Volpi, e conservate nelle se guenti edizioni.

Pag. 230, lin. 9. — Tratto da quel verso di Properzio: Si nescis, oculi sunt in amore duces.

DOLCE.

Pag. 230, lin. 22. — piglia le qualità. Così le Aldine degi anni 1541 e 1547; meno bene le altre piglia la qualità.

Pag. 232, lin. 45. — più che agli altri. Così l'Aldina del 155; le altre Aldine malamente più che gli altri.

Pag. 233, lin. 17. — Di costui vedi il Giornale de' Lettersti d'Italia. Vol.PI.

Francesco Colonna, religioso domenicano, pubblicò sotto il ti-

di Poliphili Hypnerotomachia uno scritto pressochè impossibile intendersi, e per lingua e per argomento. Morì nel 1527, vecchio 94 anni.

Pag. 235, lin. 27. — meritino. Le Aldine degli anni 1538,

Pag. 234, lin. 29. — aveya. Male le Aldine degli anni 1538, \$541 e 1547, avendo.

Pag. 239, lin. 20. — dell'una parte. Forse dall'una parte.

# LIBRO QUARTO.

Pag. 240, lin. 4. — Questa introduzione è imitata dal principio del terzo libro De Oratore.

Pag. 245, lin. 6. — batteggia. Così per battezza trovasi scritto in tutte le antiche edizioni, compresa la prima del Dolce (1856); la quale forma crederei derivata piuttosto da vezzo o da idiotismo di pronunzia, che non dall'aver forse l'autore, come sospetta il Volpi, voluto alquanto contraffare per riverenza il verbo battezzare. Il Dolce nell'edizione del 1859 mutò ad arbitrio patteggia. La stessa scrittura batteggiare troviamo presso il nostro autore nelle Lettere di Negozii 129 e 288. Similmente, come nota il Volpi, nelle note al Canto Il del Paradiso di Dante fatte dagli Accademici della Crusca si legge particulareggiare per particularizzare.

Pag. 246, lin. 21. — In essa si facea un'annual festa a' tempi dell'autore. Gaetano Volpi.

Pag. 248, lin. 25. — Tratto da quel celebre passo di Lucrezio, De Natura Deorum, lib. III, v. 11-17:

Nam veluti pueris absinthia tetra medentes
Quum dare conantur, prius oras pocula circum
Contingunt mellis dulci flavoque liquore,
Ut puerorum ætas improvida ladificetur,
Labrorum tenus; interea perpotet amarum
Absinthi laticem, deceptaque non capiatur,
Sed potius tali facto recreata valescat.

Leggiadramente imitato dal Tasso in quei versi, Gerusalemme Liberata, Canto I, st. 3:

> Così all'egro fanciul porgiamo aspersi Di soave licor gli orli del vaso; Succhi amari, ingannato, intanto ei beve, E dall'inganno suo vita riceve.

Pag. 249, lin. 20.— si vede nei ciechi. Così le Aldine degli anni 1538, 1541 e 1547; quelle del 1528, 1533, 1545, si vede dei ciechi.

tC1

ec t

254

\$ €

ta

È

沱

杜北

Pag. 252, lin. 35. — per salvarsi. Gl'incontinenti adunu. Così corresse il Dolce nell'edizione del 1559; le edizioni anterial hanno per salvarsi. Incontinente adunque, tranne l'Aldina del 155, che ha per salvarsi incontinente. Adunque.

Pag. 254, lin. 22. — delle cupidità. Non male le Aldine de anni 1541 e 1547, della cupidità.

Pag. 255, lin. 11. — renitente. Con manifesto errore le Aldue del 1541 e del 1547, retinente.

Pag. 255, lin. 19. — modificati. Non è da sprezzare la lezione delle Aldine degli anni 1538, 1541 e 1547, mondificati.

Pag. 256, lin. 25. — Lo stesso giudizio porta Cicerone in vai luoghi, e particolarmente nel cap. XXXV del lib. I De Republica. Al regio tuttavia antepone il governo composto e temperato dei tre, regio, degli ottimati e popolare: Quartum quoddam genu reipublicae maxime probandum esse sentio, quod est ex his, qua prima dixi, moderatum et permixtum tribus. De Rep. I, XXIX. Simile opinione, solo forse fra gli scrittori del secolo XVI, espone il nostro autore sotto la persona di Ottaviano Fregoso nel cap. 31 del presente libro.

Pag. 259, lin. 2.—dal supremo principe. Meno bene le due prime Aldine e quella del 1545, da supremo principe.

Pag. 259, lin. 18, 19. — ed è protettor non di que' principi che vogliono imitarlo col mostrare gran potenza. Preferiamo questa lezione delle Aldine degli anni 1541 e 1547, a quella delle altre Aldine, che meno corrisponde al contesto, ed è protettor di que'principi che vogliono imitarlo non col mostrare gran potenza.

Pag. 261, lin. 5. — spargono. Meno bene, a parer nostro, spargano le Aldine del 1538, 1541 e 1547.

Pag. 261, lin. 22. — in tutto a questa. Male le Aldine degli anni 1528, 1533 e 1545, in tutto questa.

Pag. 264, lin. 4, 5. — per conseguirne il fine. Le Aldine degli anni 1541 e 1547, per conseguire il fine.

Pag. 265, lin. ult. — devemo. Così fra le Aldine la sola del 1545: le altre deveno.

Pag. 267, lin. 2. — come di membri. Così le Aldine degli anni 1538, 1541 e 1547; meno bene le altre come de membri.

Pag. 267, lin. 25. — A questo passo così nota il Volpi: « Quivi » più che in altro luogo spiega l'autore il suo concetto intorno alla » Fortuna. Questo passo (che lasciò il Ciccarelli intatto) se si fosse » da lui, prima di spurgare il libro, ben avvertito, ne avrebbe la » sciati molti altri pure intatti. Vedi la nostra Protesta avanti il Cor-

tegiano. De Questa Protesta od avviso, bastantemente prolisso, e che credemmo inutile di qui rapportare, espone le opinioni di alcuni intichi autori e riferisce il noto passo di Dante sulla Fortuna; e contiene la dichiarazione, che vediamo apposta a molti libri stampati circa quel tempo in Italia, che l'autore fu buon catolico, e che talora parlò della Fortuna secondo l'uso popolare, e alla foggia de' poeti e degli altri scrittori gentili, sapeva per altro, non darsi altra fortuna che la Divina Provvidenza, ec. — Difficilmente si troverà cosa più strana ed insipida delle mutazioni introdotte dal Ciccarelli ovunque il Castiglione nominò la fortuna: spesso fu pago di sostituire a questa voce alcun sinonimo, e con un giro di parole fuggire il nome e non la cosa.

Pag. 268, lin. 28. — Conviene avvertire, che questa ed alcune altre regole di buon governo dettate dal Castiglione convengono forse a piccoli stati, quali tuttora a quel tempo erano molti nell'Italia superiore: ne' grandi stati, soli oramai possibili, la ricchezza dei cittadini è ricchezza e potenza dello stato intero.

Pag. 269, lin. 3, 4. — sperano.... temano. Così tutte le edizioni; si emendi o sperano.... temano, ovvero sperino.... temano.

Pag. 269, lin. 12. — non diventino potenti. Così corresse il Dolce; le Aldine e le altre antiche hanno non diventano potenti.

Pag. 271, lin. 8. — Vedi la lettera 6 fra quelle di diversi al Castiglione, dove Rafaello d'Urbino parla di questa grande opera, della quale da papa Giulio II gli era stata commessa la cura.

Pag. 271, lin. 17. — Bucefalia, città dell'India, edificata da Alessandro in memoria di Bucefalo suo dilettissimo cavallo. Gaetano Volpi.

Pag. 271, lin. 18. — Atos, monte posto fra la Macedonia e la Tracia, detto ora Monte Santo. Dinocrate (come afferma Vitruvio nella prefazione del libro II) ovvero Stasicrate (al dir di Plutarco nella Vita d'Alessandro, e nel libro che scrisse Della virtù e fortuna dello stesso) diede per consiglio ad Alessandro di ridurre il detto monte in figura d'un uomo, e di edificargli nella sinistra un'amplissima città capace di dieci mila abitatori, e nella destra una gran coppa, nella quale si raccogliessero tutti i fiumi che da quello derivano, d'onde poi sboccassero in mare. Si compiacque Alessandro di sì bella e magnifica idea; ma quando intese che una tal città sarebbe senza territorio, e che dovrebbe alimentarsi colle sole provisioni d'oltre mare, ne abbandonò affatto il pensiero, comparando una tal città a un fanciullo che non può crescere per iscarsezza di latte nella sua balia. Gaetano Volpi.

Pag. 272, lin. 35. — Fu poi Francesco I re di Francia. Gae-TANO VOLPI. Pag. 272, lin. 57. — Fu poscia Enrico VIII, autore del Scissa d'Inghilterra. Il magno padre quivi indicato è Enrico VII, preso i quale poco prima il Castiglione era stato mandato ambasciatore di duca Guidubaldo.

Pag. 273, lin. 9. — Questi fu poi Carlo V, e quivi gli via pronosticato l'imperio. Gaetano Volpi.

Pag. 274, lin. 19. - dal centro. L'Aldina del 1541 del centra.

Pag. 276, lin. 20. — Di lui, che fu marchese e poi duca di Mantova, avremo a parlare più volte nelle Annotazioni alle lettere del nostro Autore.

Pag. 279, lin. 29. — Allude a quello di Orazio, De Arte poet-ca, v. 304, 305:

.... fungar vice cotis, acutum
Reddere quæ ferrum valet, exsors ipsa secandi.

Pag. 283, lin. 6. — al valore. Forse è da preferirsi la lezione delle Aldine del 1541 e del 1547, al valere.

Pag. 285, lin. 2. — Quanto discorre il Bembo nel restante di questo libro in materia d'amore (eccetto l'ultimo tratto, dove parà di Dio, Spirito Santo, Amor sustanziale), è in massima parte derivato da Platone e da' suoi commentatori, come appare anche dalle annotazioni, che conserviamo, del Ciccarelli.

Pag. 285, lin. 9.— Il Ficino, nel quarto capitolo sopra il Convito di Platone, dice, tutti i filosofi concordarsi in questa diffinizion d'amore. CICCARELLI.

Pag. 285, lin. 25. — Si raccoglie tutto ciò da' Platonici, i quali sogliono dire, la bellezza esser cosa universale, e dividersi in tre specie: l'una è quella degli animi; l'altra dei corpi, tanto dalla natura quanto dall'arte fatti; la terza delle voci e suoni. La prima con la mente, la seconda con gli occhi, l'ultima con le orecchie dicono godersi. CICCARELLI.

Pag. 285, lin. 36.— Vogliono i Platonici, che il volto della divina bontà risplenda nell'angelo, nell'anima e nel corpo: in quello, come a esso più vicino, chiaramente; in questa con minor chiaraza; ma nel corpo un picciol raggio se ne veda, il quale da loro via domandato la bellezza del corpo: il che più si scopre in quel corpo, le cui parti sono tra loro debitamente proporzionate. Cicci-RELLI.

Pag. 286, lin. 16. — mosso non da vera cognizione. Meno bene le Aldine degli anni 1538, 1541 e 1547, mosso da non vera cognizione.

Pag. 286, lin. 33. — quello. Le Aldine degli anni 1538, 1541, 1547, questo.

Pag. 287, lin. 1. — Qui si biasima con efficaci parole l'amor sonale, siccome anco ciò si fa in molte altre parti di questo Dialogo. Questo istesso concetto è stato spiegato da Giovan Boccaccio nel suo Labirinto, dicendo: Vedere adunque dovevi, Amore essere ra passione accecatrice dello animo, disviatrice dell'ingegno, ingrossatrice anzi privatrice della memoria, dissipatrice delle terrene facultati, quastatrice delle forze del corpo, nemica della giovinezza, e della vecchiezza morte, generatrice de'vizii, abitatrice de'vacui Petti, cosa senza ragione e senza ordine e senza stabilità alcuna, vizio delle menti non sane, e sommergifrice dell'umana libertà. Vien teco medesimo le istorie antiche e le cose moderne rivolgendo, e guarda di Quante morti, di quanti disfacimenti, di quante ruine ed esterminazioni questa dannevole passione sia stata cagione. Ciccarelli.

Pag. 287, lin. 24. — Quanto sieno fallaci i sensi, e come spesso ci empiano di false opinioni, lo dimostra Socrate appresso Platone nel Fedone. CICCARELLI.

Pag. 287, lin. 26. — ragione, e però. Le Aldine del 1541 e del 1547, ragione: però.

Pag. 288, lin. 5, 6. — che i vecchi. Così il Dolce; le Aldine banno che vecchi.

Pag. 288, lin. 12. — sia malo. Così le Aldine del 1528, 1533, 1545; forse alcuno preferirà la lezione delle altre Aldine, sia male.

Pag. 288, lin. 12. — meriti. Tutte le edizioni merita.

Pag. 288, lin. 31. — connumerati. Male le Aldine degli anni 1538, 1541 e 1547, commemorati.

Pag. 289, lin. 8. — non l'intendo. Le Aldine degli anni 1541 e 1547. non intendo.

Pag. 290, lin. 15. — Platone nel Fedro riferisce, che Stesicoro perdè la vista per aver biasimato la bellezza di Elena; la quale lodando poi, ricuperò la perduta luce. CICCARELLI.

Pag. 290, lin. 17. — Gli antichi filosofi posero nel centro la bontà, e nel circolo la bellezza; la bontà in un centro solo, ma in quattro circoli la bellezza. Questo centro dissero esser Dio; i quattro circoli dissero esser la mente, l'anima, la natura, e la materia. CICCABELLI.

Pag. 290, lin. 19. — mala anima. Cioè indole; ed è ciò che forse intende il Savio nella Sapienza al cap. VIII, v. 19, col dire: Sortitus sum animam bonam. GAETANO VOLPI.

Pag. 290, lin. 24. — de' fiori. Così corresse il Dolce; le edizioni Aldine hanno di fiori.

Pag. 290, lin. 35. - Il Ficino, nel sesto libro della prima En-

neade di Plotino, dice che gli animi nostri seguitano il bello e ingono il brutto, poiche la bruttezza è una orrida faccia del male, e la bellezza è un volto lusinghevole del bene. CICCARELLI.

Pag. 291, lin. 9. — se le allontana. Forse se ne allontana.

æ

Pag. 291, lin. 53. — Tutto tolto da Cicerone. DOLCE.

Pag. 292, lin. 12. — Plotino, nel sesto libro della Ennak prima, dice che l'anima essendo cosa divina e bella, tutto quello de tocca e sopra che essa signoreggia lo abbellisce, secondo la capacit della natura delle cose. CICCARELLI.

Pag. 295, lin. 33. — Maniere poetiche tolte da Platone; dele quali abonda quel gran filosofo. Gaetano Volpi.

Pag. 294, lin. 29.— I Platonici affermano, che la bellezza è m raggio di divinità; di maniera che di qui dicono nascere che gi amanti, ancorche alcune volte più potenti siano delle cose amale, nondimeno prendono terrore e riverenza dall'aspetto di esse. Cac-CARELLI.

Pag. 295, lin. 19. — Diotima, nel Convito appresso Platone, dice ch'Amorè un appetito, col quale ciascheduno desidera che'i bene sia sempre seco: di qui nasce ch'Amore sia un desiderio d'immortalità; e perchè non si può in questa vita conseguir immortalità, se non per via della generazione, quindi ne avviene che amore abbia per fine di generare il bello nel bello, cioè il buono nel buono. Ciccarelli.

Pag. 296, lin. 19. — . . . . Opinione de'Platonici, che vogliono convenirsi nell'amor divino il bacio, in quanto è segno della congiunzion degli animi. CICCARELLI.

Pag. 296, lin. 28. — Questa è bella dottrina in teorica; ma non dee ridursi alla pratica, per lo pericolo che in quell'atto l'amor ragionevole non diventi sensuale. Anzi, quanto generalmente pericoloso sia questo amore, vien toccato dall'Autor nostro per bocca del Bembo in principio della seguente facciata. GAETANO VOLPI.

Pag. 296, lin. 35. — Allude a quello che dicono i filosofi, che Amore è una forza che congiunge e unisce. CICCARELLI.

Pag. 297, lin. 23, 24. — preverte. Probabilmente perverte.

Pag. 297, lin. 30. — Dicono i Platonici, che l'occhio e lo spirito che ricevono l'effigie della cosa bella sono a guisa di specchi, che per la presenza de' corpi ritengono l'imagine, e per la assenza la perdono; e però gli amanti che amano solo la bellezza del corpo, nell'assentarsi della cosa amata s'affliggono. La miglior parte di queste cose si raccolgono da Ficino, nel capitolo sesto dell'Orzion sesta che egli fa sopra il Convito di Platone. Ciccarelli.

Pag. 298, lin. 43. — e i tormenti. Le Aldine degli anni 1538, 544 e 1547, e tormenti.

Pag. 298, lin. 27. — l'accresce. Meglio così le Aldine degli mani 1538, 1541 e 1547; quelle del 1528, del 1533 e del 1545, le ceresce.

Pag. 299, lin. 12. — Diotima presso Platone nel Convito inegna, che si deve ascendere dalla bellezza d'un corpo alla bellezza rniversale di più corpi. Ciccarelli.

Pag. 299, lin. 34. — possa. Le Aldine, tranne quella del 1545, ed altre antiche, possia; e forse così scrisse l'autore.

Pag. 299, lin. 36. — passi. Meno bene le Aldine degli anni 1538, 1541 e 1547, si passi.

Pag. 300, lin. 4. — Socrate nel Convito appresso Platone. CIC-CARELLI.

Pag. 300, lin. 6. — nella vita spirituale. Le Aldine degli anni 1538, 1541 e 1547, e le edizioni a queste affini, comprese quelle del Dolce e del Ciccarelli, omettono la parola vita.

Pag. 300, lin. 10. — Dicono i Platonici, che la bellezza del corpo è una ombra della bellezza dell'anima, e quella dell'anima è ombra di quella dell'angelo, e questa è ombra della bellezza divina; nella maniera che alcuni sogliono dire, che la luce del sole ch'è nell'acqua è ombra di quella che è nell'aria, e quella dell'aria è ombra a rispetto dello splendore del fuoco; il quale parimente è un'ombra in comparazione della infinita luce che nel corpo solare si vede. CICCANELLI.

Pag. 300, lin. 16. — nascoso. Le Aldine degli anni 1541 e 1547, nascosto.

Pag. 304, lin. 6. — Diotima appresso Platone nel suo Convito dice, che se gli uomini mentre mirano un bel corpo sogliono rendersi molto maravigliosi, e, se possibil fosse, per contemplarlo sempre, eleggerebbono starsi senza alcuna sorta di cibo: quanto più felice e maraviglioso dobbiamo creder che sia il vedere l'istessa bellezza sincera, pura, intera, semplice, non contaminata da carne o da color umano, nè d'altra sorte di mortal sordidezza macchiata? CICCARELLI.

Pag. 301, lin. 20. — Platone nel suo Convivio. CICCARELLI.

Pag. 302, lin. 11. — Ragiona il Castiglione in fine di questo IV libro, per hocca di messer Pietro Bembo, di molti amori tra sè diversi: come del sensuale, ch'egli disapprova, e massime ne' vecchi, a' quali più che a' giovani si disdice; del depurato dai sensi, del quale tra' Gentili fu gran maestro Platone, le cui dottrine volentieri segue, e le cui maniere di esprimersi bene spesso usurpa il nostro

114

ŧ =

INE

ıίτ

4

Autore, singolarmente in questo luogo (e di ciò potrà di leggini acorgersi chiunque nella lettura de' Dialoghi di quel Filosofo anda mezzanamente versato sia); poscia dello spirituale, così propriamente detto, ovvero divino; all'ultimo del sustanziale, cioè di Dio Spirito Santo, del quale ben due volte dice apertamente il diletto Discepto nel cap. IV della sua la lettera, che Charitas est.... Questo pane... è uno de' più belli del Cortegiano, e in cui gareggia la sublime elquenza colla sincera religione di questo gran cavaliere e lettera. Gaetano Volpi.

Pag. 302, lin. 27. — La bellezza, anche de'corpi, si è un negio, come di sopra dicemmo, benchè tenuissimo, della divina hilezza. Ed è vero il concetto di Dante Alighieri là nel principio di suo Paradiso:

La gloria di Colui che tutto muove Per l'universo penetra, e risplende In una parte più, e meno altrove.

GIOVANNI ANTONIO VOLPI.

Pag. 303, lin. 13. — Per l'ambrosia e nettare qui s'intende la visione e fruizione divina. CICCARELLI.

Pag. 303, lin. 32. — Ritorna di nuovo a ragionare secondo i Platonici, i quali pongono quattro sorte di furore: l'uno è delle poesie, l'altro dei misterii, il terzo de' vaticinii, il quarto degli amori, più potente ed eccellente di tutti gli altri. CICCARELLI.

Pag. 303, lin. 33. — ora che par più non m'aspiri. Preferiamo questa lezione delle Aldine del 1541 e del 1547, seguita dalla maggior parte delle antiche edizioni, a quella delle altre Aldine, restituita dai Volpi, e conservata nelle edizioni posteriori, ora che par che più non m'aspiri.

Pag. 304, lin. 8.—È detto per burla, che alle donne sia impossibile il camminare per la strada che conduce alla felicità; e poo di sotto efficacemente si confuta. CICCARELLI.

Pag. 304, lin. 26. — Diotima, fra l'altre cose amorose ch'issegnò a Socrate, come Platone riferisce, fu d'ascendere per graddalla bellezza del corpo a quella dell'anima, e da quella alla belezza angelica, donde poi alla somma bellezza divina si perveniu. CICCARELLI.

Pag. 304, lin. 31. — dall'amor. Così corresse il Dolce; le Aldine e le altre antiche dell'amor.

Pag. 307, lin. 43.—Da questo Proemio si vede, che il Conte s'en indotto a scrivere il suo libro per compiacere al re di Francia, e però

at stende alquanto nelle sue lodi; ma essendosi poi dato interamente al partito degl' Imperiali, non solo perchè così portava l'interesse de suoi Principi, ma ancora per secondare il proprio genio, come at vede in più luoghi delle sue lettere: così gli convenne levar via susto questo pezzo che apparteneva al re Francesco, tanto più che al finissimo suo giudizio dovea questa digressione parer troppo lunga, a alquanto fuor di proposito, massime sul principio del libro. Serassi.

Pag. 318, lin. 6. — Da ciò si comprende, che il Castiglione avea già stesa gran parte del suo Libro nel 1514, in cui il duca Francesco compiva appunto il ventitreesimo suo anno, essendo nato li 34 marzo del 1491. Serassi.

Più sopra, dal Proemio, dove si parla di Ferdinando il Cattolico come tuttora vivente, appare che fu scritto prima del gennajo 1516.



## CATALOGO CRONOLOGICO

DI MOLTE

### FRA LE PRINCIPALI EDIZIONI DEL CORTEGIANO

DEL CONTE BALDESSAR CASTIGLIONE.

### 1528. Il Libro del Cortegiano del Conte Baldessar Castiglione.

Nello stesso frontispizio, dopo l'ancora attortigliata dal Delfino, chiusa ogni intorno da linee, così si legge: Hassi nel privilegio, et nella gratia otuata dalla illustrissima Signoria che in questa, ne in niun'altra citta del o dominio si possa imprimere, ne altrove impresso vendere questo libro l Cortegiano per a. anni sotto le pene in esso contenute.

Il libro è in foglio, senza numerazione di pagine, in bel carattere tondo, iamato testo d'Aldo. In fine del volume si legge: In Venetia nelle case d'Aldo mano, et d'Andrea d'Asola suo suocero, nell'anno M. D. XXVIII. del see d'Aprile. È la prima edizione di quest' opera; molti ne sono, particolarente in alcuni fogli, gli errori tipografici. Intorno a questa edizione, vedi le Letre familiari 143 e 144 del Castiglione, dalle quali pare che l'edizione si aesse a mille esemplari, oltre trenta in carta reale, ed uno in pergamena.

- . 4528. Ristampa fatta in Firenze per li eredi di Filippo di Giunta nell'anno M. D. XXVIII. del mese d'Ottobre; in-8.
- a Nell'esemplare da noi posseduto si vede impresso sotto al XXVIII il XIX, e si crede, che il XXVIII sovra impresso sia della stampa, e non d'attro chiostro; mentre, per quanto si sia tentato di rimuoverlo, non c'è stato rimeo: onde si pno conghietturare che veramente i Giunta lo ristampassero lo stesso non 4528, e che volessero poi così rimediare allo sbaglio d'essersi malamente apresso il XXIX. » GASTANO VOLPI.
- II. 4534. Ristampa degli stessi Giunta di Firenze; in-8.
- V. 4534. In Parma, per Maestro Antonio di Viotti; in-8. In fine si legge l'anno 4532.

<sup>4</sup> Questo Catalogo è fondato principalmente, ma con aggiunte e correzioni, su quello inseo dai fratelli Volpi nella loro edizione.

- V. 4532. Il medesimo, nuovamente stampato, e con somma disgenza corretto. In Parma, per Maestro Antonio di Visti, nell'anno M. D. XXXII. del mese d'Aprile; in-8.
- « Cesare Aquilio, in una piccola prefazione ai lettori, dà avviso che il Vini avvea cominciato a farne altra edizione l'anno precedente, e che, considerate la revisione ad altra persona, l'opera era uscita piena è errori: il che lo ferisolvere a intraprenderne poscia la presente edizione, le que de, dice egli, in cosa alcuna, per minima ch'ella si sia, non troverete dismitte della Veneziana. » GARTANO VOLPI.
- VI. 1533. Il libro del Cortegiano del Conte Baldesar Castiglion.

Segue l'ancora d'Aldo, ma non chiusa fra linee, e indi il privileja, come nella prima edizione. In fine si legge: In Venetia nelle case delli hersi d'Aldo Romano, et d'Andrea d'Asola suo suocero, nel anno M. D. XXXIII. del mese di maggio.

L'edizione è in-8 piccolo, in carattere corsivo; contiene 245 carte numerate da un sol lato, oltre un'ultima non numerate, nella quale si ripote l'ássera d'Aldo. Nella carta 2, che segue quella del frontespizio, si legge una lettera di Francesco Asolano alle gentiti Donne, nella quale si dice, che il libro dut più corretto del primo, secondo l'esemplare iscritto di mane propria d'esse Antore: in realtà tuttavia è questa una mera ristampa dell'adizione originale, errettine soltanto gli evidenti errori tipografici.

VII. Senza data. Il Libro del Cortegiano del Conte Baldesar Cestiglione; in-42 piccolo.

Diciasette sesterni, segnati colle lettere A-R. Edizione tratta dalla precedente; pare stampata in Venezia; e forse perciò appunto non porta indicazione di tempo, di luogo, nè nome di stampatore, perchè publicata durante il privilegio degli Aldi.

- VIII. 4537. Tradotto in francese da Jehan Chaperon. A Paris, chez Vincent Sertenas, M. D. XXXVII, in-8. « Du Verdier, Biblioth., pag. 671. »
  - « Questa traduzione è poco stimata. » GARTANO VOLPI.
- IX. 1538. Il libro del Cortegiano ec. (Sotto il titolo v'è una Sirena coronata). In Vinegia, per Vettor de' Rabani, e compagni. Nell'anno M. D. XXXVIII. del mese di Euglio; in-8.
- X. 4538. Il libro del Cortegiano del Conte Baldesar Castiglione, novamente revisto. M D XXXVIII.

Il frontespizio è chiuso fra rabeschi, aventi al basso la torre, fiancheggista dalle lettere F T. In fine del libro si legge: In Vinegia nella casa di Giocassi uduano stampalore Ad instantia et spesa del Nobile homo M. Federico urresano d'Asola, Nel anno della salutifera incarnatione humana D XXXVIII.

L'edizione è in ottavo piccelo, in carattere consive; contiene 50 linee egui pana; le pagine non sono numerate. Questa edizione è fatta sull'Aldina del 4533, a in molti luoghi è migliorata, evidentemente coll'ajuto del manescritto origide: sono tuttavia parecchie mutazioni, che sembrano al tutto da attribuirsi al so, ed a negligenza degli editori.

II. 4538. H medesimo. In Vinegia. Per Curzio Navo e fratelli; in-8.

Edizione dedicata dal Navo al Magnifico e Nobilissimo Alusqi Giorgia, sutiluomo Viniziano.

- 4. 4539. Ristampa della suddetta colla stessa dedicazione. In Vinegia. Per Alvise Tortis; in-8.
- III. 4539. Opera singularissima del Cortegiano in brevità redutta nuovamente per il Nobil Scipio Claudio Aprucese. MDXXXIX; in-8.

L'abbreviatore dedica questo Compendio, che è di sole 45 carte, ai Nobili prucesi. In tutto il libricciuolo non si legge il nome del Castiglione, l'opera del tale è ridotta in compendio.

IV. 1541. Il libro del Cortegiano del Conte Baldesar Castiglione, nuovamente stampato, et con somma diligenza revisto. Segue l'ancora d'Aldo attortigliata dal delfino, e poscia la data M. D. XLI. In fine si legge: In Vinegia, nell'anno M. D. XLI. In casa de' figliuoli d'Aldo; in-8.

Bella e nitida edizione in corsivo, di carte 495 numerate da un sol lato, oltre rte 5 in principio non numerate, contenenti il frontespizio, e la dedica dell'Auto-L'edizione è fatta su quella del Torresani del 4558, della quale quale questa è una petizione pagina per pagina, e spesso linea per linea. Il testo tuttavia ne è tara diverso, e le mutazioni appare esser fatte per la maggior parte mediante un novo confronto coll' originale dell'Autore.

N. 1541. Il Cortegiano del Conte Baltassar Castiglione, nuovamente stampato, et con somma diligentia revisto, con la sua Tauola di nuovo aggiunts. In Vinetia, Per Gabriel Jolito de Ferrarii. M. D. XXXXI.

Così ha un primo frontespisie, dietro il quale segue in cinque certe non amerate (oltre due carte bianche) un indice delle materie, non alfabetico, ma condo l'ordine dell'Opera. Il quaderno contenente quanto sopra, sembra essere stato stampato ed aggiunto posteriormente. Segue un move fuetespizio simile nel resto a quello della precedente Aldina, ma collo stemma e el nome dello stampatore e la data come nel primo frontespizio. L'editione è ma nitida ed accurata ristampa della precedente Aldina, in simile formato, e ad em risponde pagina per pagina, ma non linea per linea, essendo in questa le pagas di sole linee 29. Trovansi tuttavia alcune leggiere varietà, che sembrano dormi attribuire ad arbitrio od incuria dei correttori.

**60** S

1

Z

XVI. 1544. Ristampa della precedente edizione, in Venetia, Appresso Gabriel Giolito di Ferrarii. M D XLIIII; in-8.

— 4544. Vedi 4564.

XVII. 1545. Il libro del Cortegiano del Conte Baldessar Castiglione, Nuovamente ristampato. Segue l'ancora d'Aldo inchiusa in un fregio di forma ovale, e sotto: In Venetia, M. D. XLV. In fine si legge: In Vinegia, nell'anno M. D. XLV. nelle case de' figliuoli d'Aldo; in fol.

È una ristampa dell'edizione originale, in simile formato e caratteri; esa vi è ripetuta pagina per pagina e linea per linea. Anche il testo seguito è quello della prima edizione, non delle due Aldine del 4538 e del 4544; ha tuttavia è cune poche lezioni sue proprie. Vi sono corretti i numerosi errori tipografici dell'edizione principe; all'incontro alcuni pochi errori sfuggirono in questa, che non si trovano in quella del 4528; come, a fol. gii verso. Pascuse per Pascuse.

XVIII. 4546. In Vinezia, per Gabriel Jolito de' Ferrarii. M. D. XLVI, in-8. Bultell. pag. 225.

XIX. 1547. Il libro del Cortegiano del Conte Baldesar Castiglione, di nuovo rincontrato con l'originale scritto di mano de l'auttore: Con la tauola di tutte le cose degne di notitia: et di più, con una brieve raccolta de le conditioni, che si ricercano a perfetto Cortegiano, et a Donna di Palazzo. Segue l'áncora d'Aldo fra ornati, e sotto M. D. XLVII. In fine si legge: In Vinegia, nell'anno M. D. XLVII. In casa de'figliuoli d'Aldo; in-8.

Pel testo del Cortegiano, ossia fino a tutto il fol. 195, è una ristampa pegina per pagina e linea per linea dell'edizione del 1544, correttine soltanto alcuni errori di stampa: le lezioni proprie di questa edizione sono poche, e di poce rilievo. Seguono 16 carte non numerate, contenenti 10 una Tavola alfabetia delle cose più notabili, che nel libro del Cortegiano si ritrovano; 20 Conditioni et qualità de l'huomo et della Donna di Corte, brievemente raccolte da tutto'l libro; 30 Il registro, la data, e l'ancora d'Aldo. Da questa, o dall'Aldina del 1541, o direttamente o indirettamente, derivano tutte le edizioni posteriori,

o a quella del 4735. « Il chiarissimo P. Zeno.... ne possedeva un esemplare corredato di postille mss. di Alessandre Tassoni; in una carta bianca in fine del quale si leggea manoscritto.... il Sonetto dell' Unico Aretino sopra la S portata in fronte dalla Duchessa d'Urbino. » Gartano Volpi.

- X. 4547. En Vinecia, por Gabriel de Ferrari, en italiano.
   « Index Lib. Prohib. et Expurg. Hisp., pag. 446. »
- « Dalla quale e da varie altre edizioni si troncano pochi passi solamente l libro II. » GARTANO VOLPI.
- XI. 1549. In Venezia, appresso il Giolito. M. D. XLIX; in-12.
- XII. 4549. Libro llamado el Cortesano, traduzido agora nuevamente en nuestro vulgar Castellano por Boscan. M. D. XLIX; in-4.

Non si accenna nè il luogo dell'impressione, nè il nome dello stampatore. 
« Giovanni Boscan, poeta insigne Spagnuolo, dedica questa sua traduzione la muy magnifica Sennora Donna Geronima Palova de Almogavar; alla ale pure con altra lettera lo accompagna Garcilasso de la Vega, poeta non no celebre, e grande amico del Boscan.... Il libro è stampato in carattere ido tirante al gotico. « GAETANO VOLPI.

XIII. 4550. Il Cortegiano del Conte Baldessar Castiglione, di nuovo rincontrato con l'originale scritto di mano de l'autore. Con una brieve raccolta delle conditioni, che si ricercano a perfetto Cortegiano, et a Donna di Palazzo. In Lyone, appresso Guglielmo Rouillio. 4550; in-12 piccolo.

Bella ed accurata ristampa dell'Aldina del 4547.

- XIV. 4554. In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de' Ferrari e fratelli. M. D. LI; in-12.
- XV. 4552. Corretto e riveduto da M. Lodovico Dolce. In Vinegia, appresso li Gioliti; in-8.
- XVI. 1552. In Venezia, appresso Domenico Giglio; in-12.
- XVII. 4553. In Lyone, appresso Guglielmo Rouillio, 4553; in-12 piccolo.

Ristampa dell'edizione del 4550.

XXVIII. 1556. Il libro del Cortegiano del Conte Baldessar Castiglione. Nuovamente con diligenza revisto per M. Lonovico Dolce, secondo l'esemplare del proprio auttore, e el margine apostillato: con la tavola. In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de' Ferrari. M. D. LVI; in-8 piccolo.

Precede la dedica del Dolce Alla mag. e valorosa S. la S. Nicoles Losca Gentildonna Vicentina. In essa così l'editore: La qual epere (di Cortegiano) come che più volte sia stata impressa dall'honoraties. S. Gebriel Giolito, con quella diligenza e correttione ch'egli suol far usere in utte le cose che escono dalle sue stampe; hora per maggior commodità di ciascuno che prende diletto della lettione di così degna fatica, ha volute che io le faccia alcune apostille, con aggiungeroi una nuova Tavola, affime che ciascuno con agevolezza possa trovar qualunque cosa più le aggradica. Falso è ciò che si asserisce nel frontespizio, che la edizione sia revista secondo l'esemplare del proprio Autore, se pure sotto questo nome nen i tende qui semplicemente alcuna delle Aldine: la maggior parte delle mutario teorrezioni da lui introdotte nel testo sono fatte ad arbitrio: la tavola delle metrio è mal redatta, quantunque assai più diffusa che quelle delle precedenti edizioni.

XXIX. 4559. Ristampa somigliante, ma Con l'aggiunta degli argomenti. In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari. M. D. LIX; in-8 piccolo.

Gli Argomenti dei Libri comparvero per la prima volta in questa edizione. Le postille marginali sono a un di presso le stesse che nella edizione precedente, della quale nel resto questa è quasi una ripetizione pagina per pagina el linea per linea. Tuttavia anche nel testo il Dolce fece alcune nuove mutazioni, esse ancora ad arbitrio, e non col soccorso di alcun manoscritto. L'edizione è dedicata Al Magnifico signor Giorgio Gradenico; la quale dedica è conservata nella maggior parte delle edizioni degli anni seguenti, tratte dalla presente del Dolce.

- XXX. 4559. Ristampa della traduzione spagnuola del Boscan; Toledo, M. D. LIX, in-4. Niccol. Ant. Bibl. Hisp. T. I, pag. 504.
- XXXI. 4560. Replica dell'edizione del Giolito del 4559, e probabilmente la stessa col frontispizio mutato.
- XXXII. 1561. Ristampa della traduzione spagnuola del Boscan, In Anversa, presso la Vedova di Martino Nuzio. M. D. LXI; in-8. Nicol. Ant., loc. cit.
- XXXIII. 4562. Il libro del Cortegiano ecc., aggiuntavi la vita del Castiglione tratta dagli Elogi di Paolo Giovio; in Vinegia (senza nome di stampatore); in-8.

XXIV. 1562. Il libro del Cortegiano ecc. revisto da M. Lodovico Dolce sopra l'esemplare del proprio Autore; e nel margine annotato; con una copiosissima Tavola. In Lione, appresso Guiglielmo Rovillio, 1562; in-16.

La Tavola è assei diversa da quella posta nelle precedenti edizioni. In se si legge il Sonetto dell'Unico Aretino sopra la S d'oro che portava in sette la Duchessa d'Urbino; il quale dice il Rovillio di aver ritrovato mercè i M. Baccio Tiaghi, sue amicissimo.

- XXV. 4562. Ristampa dell'ultime del Giolito, in Venezia, appresso il Giolito, M. D. LXII; in-42.
- XXVI. 4563. La stessa edizione, facilmente col principio mutato; ivi; in-42.
- XXVII. 4564. In mezzo a non dispregevole cornice intagliata in legno: Il Cortegiano del C. Baldessar Castiglione novamente stampato e con somma diligenza revisto; con la sua Tavola di nuovo aggiunta. M. D. XLIV. Non si accenna ne il luogo, ne il nome dell' impressore. In-8.

Abbiamo posto questa edizione sotto il 4564, benchè porti la data del 4544, rchè, contenendo gli argomenti a cadaun libro, deve necessariamente essere steriore a quella del Dolce del 4559. Del resto, un saggio della seorrezione questa edizione può aversi dal principio dell'Argomento del libro IV, dove in ce di Nel Proessio leggesi Nel Petrarca.

- XXVIII. 4565. Il libro del Cortegiano ecc. secondo la revisione del Dolce; in Venezia, appresso Giovanni Cavalcabovo; in-12.
- XXIX. 4569. Aulicus Balthasaris Castilionei in latinam linguam conversus ab Hieronimo Turlero; Wittebergæ; in-8.
- iL. 4574. In Vinecia por Gabriel de Ferrari, en Italiano, se crediamo all' Indice di Spagna, a carte 446; benché il Volpi pensi che il detto Indice equivochi con una delle seguenti due edizioni.
- LI. 4574. Ristampa somigliante a quella del 4560; in Venesia, per Comin da Trino; in-8.
- LII. 4574. Altra; in Vinegia, appresso Domenico Farri, M. D. LXXIIII; in-42.

Ristampa questa pure dell'edizione del Dolce 1560.

- XLIII. 4574. El Cortesan ecc. traduzido por Boscan. En Ambres. M. D. LXXIV; in-8. Menars. pag. 538.
- XLIV. 1577. Baldessaris Castilionii de Aulico, Joanne Rico, Hannoverensi, interprete, Liber primus. Argentorati, excudebat Bernhardus Fobinus, Anno M. D. LXXVII; in-8.

Il traduttore dedica il libro all'Imperatore Rodolfo II con una luaga prefazione, nella quale dà inoltre un'analisi di tutti i quattro Libri dell'Opera. Dalle seguenti parole del Negrini, tratte da'suoi Elogi, a c. 425, pare che il Riccio abbia tradotto l'Opera intera: ella riesce bellissima nella Latine traduzione di Giovanni Riccio; come nella lingua Castigliana parimente pare che sia nata in quello idioma.

XLV. 1577. Balthasaris Castilionis Comitis, de Curiali sine Aulico Libri quatuor, ex Italico sermone in Latinum conversi: Bartholomæo Clerke Anglo Cantabrigiensi interprete. Novissime editi Londini apud Henricum Binneman typographum; Anno Domini 1577; in-8; in carattere corsivo, e con postille ne' margini.

Elegante traduzione, dedicata dal Clerke alla Regina Elisabetta. Dalla dedica e da varie lettere premesse alla traduzione, le quali tutte portano la data del 1571, si può conghietturare che questa sia una ristampa.

XLVI. 1580. Le Parfait Courtisan du Comte Baltasar Castillonnois, es deux langues, respondant par deux colomnes, l'une à l'autre, pour ceux qui veulent avoir l'intelligence de l'une d'icelles. De la traduction de Gabriel Chapuis Tourangeau. A Lyon, par Loys Cloquemin: in-8.

Gabriel Chapuis fu nativo d'Ambuosa in Turena, e intendentissimo della nostra lingua, dalla quale traslatò varii libri.

- XLVII..... La stessa, italiana e francese, fu ristampata A Paris, de l'imprimerie de Nicola Borfou, senza data, in-8.
- XLVIII. 4584. Il Cortegiano del Conte Baldassarre Castiglione, riveduto e corretto da Antonio Ciccarelli da Fuligni, Dottore in Teologia; con le Osservazioni sopra il IV libro fatte dall'istesso. Al Sereniss. Sig. Duca d'Urbino. Segue un bello scudo con l'arme de' Duchi, e poi: In Venezia, appresso Bernardo Basa. M. D. LXXXIV; in-8.

Trovansi esemplari di questa edizione con variato frontispizio, nel quale

no omesse le parole Con le Osservazioni sopra il IV libro fatte dall'istes, ed invece dell'arme de' Duchi d'Urbino è l'impresa del Basa, una base di lonna: in essi altresì leggesi la Dedicazione in più luoghi differente.

Il Ciccarelli dedica questa sua edizione a Francesco Maria II della Rore duca d'Urbino; dopo la Dedica segue la Tavola delle materie, quasi aftto simile a quella del Dolce; indi alcuni Errori da emendarsi; finalmente na lunga e diligente vita del Castiglione scritta da Bernardino Marliani non Mariani, come quivi falsamente si legge), preceduta da una Prefazione Lettore.

Questa edizione, fatta del resto su quella del Dolce dell'anno 1556, è, me dicesi, espurgata; ed anni sono vidi in Parigi presso il chiarissimo Siior Guglielmo Libri l'esemplare stampato, che servi a questa edizione, che eva manoscritte a suoi luoghi le mutazioni fatte dal Ciccarelli, ed in fine approvazione originale dell'Inquisitore. Il modo tennto dal Ciccarelli nello purgare la presente opera fu questo: che i pochi passi i quali pur si trono in questo Dialogo pericolosi o poco morali, furono dal Correttore conrvati; all'incontro si sforzò di togliere ogni menzione della fortuna, e pratutto ogni scherzo che avesse rapporto, anche lontano, a preti o frati. cune mutazioni poi sono, delle quali sarebbe, credo, impossibile renr ragione: come nel Libro III (cap. 47 della nostra edizione), dove alle pale del Castiglione ornata d'un bellissimo sepolero, per memoria di così oriosa anima, sostituì quelle ornata d'un bellissimo marmo, per memoa di così casto e generoso animo. I passi aggiunti o mutati dal Ciccarelli n sono in troppo buona lingua, e l'edizione è deformata da molti errori stampa, mancando spesso parole ed anche mezzi periodi.

- LIX. 4585. Ristampa della traduzione francese del Chapuis, A Lyon, par Jean Huguetan; in-8.
- .. 4587. In Venezia, per Domenico Giglio; in-12.
- I. 1599. Los nuevos del anno 1599; 8º Venecia, estan emendados por Antonio Citarelli (sic). Index Lib. Prohib. et Expurg. Hisp., pag. 116.
- II. 4606. Il Cortegiano del Conte Baldassarre Castiglione. Rivedutto et corretto da Antonio Ciccarelli da Fuligni, dottore in Teologia. Al Serenissimo Signor Duca d' Urbino. In Venezia, MCDVI (sic). Appresso Gioanni Alberti; in-8.
  Brutta e scorrettissima edizione.
- III. 4727. Il Cortegiano or the Courtier written by Conte Baldassar Castiglione, and a new version of the same into English. Together with several of his celebrated Pieces, as well Latin as Italian, both in Prose and Verse. To which

is prefix'd the Life of the Author. By A. P. Castiglione, of the same Family. London, printed by W. Bowyer, for the Editor. M. DCC: XXVII; in-8.

Dirimpetto al frontespizio si vede un bel Ritratto dell'Autore, cavata dil'originale di mano di Raffaello; coll'arme dei Castiglioni nel giro dell'anato. Il libro è dedicato a Giorgio Re della Gran Brettagna, e la lettera di dedicazione è scritta prima in italiano, poi in inglese. Siegue il Catalogo della
Associati; indi la vita dell'Autore, descritta di nuovo da A. P. Castigliose all'una e nell'altra lingua, sopra i vestigi e della lunghezza di quella del Matani; ma non apporta alcuna rara notizia. Il Cortegiano è impresso in due colonne, l'una italiana e l'altra inglese. Seguono alcuni fra gli scritti in pros
ed in verso, latini ed italiani, del Castiglione; ed in fine una traduzione del
l'Alcon in versi inglesi, lavorata dallo stesso A. P. Castiglione.

LIV. 1733. Opere volgari e latine del Conte Baldessar Castiglione Novellamente raccolte, ordinate, ricorrette ed illustrate, come nella seguente Lettera può vedersi (nella lettera di Dedicazione), da Gio. Antonio, e Gaetano Volpi. Dedicate all'eminentissimo e reverendissimo Signor Cardinale Cornelio Bentivoglio d'Aragona, ministro per sua Maestà Cattolica alla Corte di Roma. In Padova. CIO IO CCXXXIII. Presso Giuseppe Comino, Con Licenza de' Superiori, e col privilegio dell' Eccellentissimo Senato Veneto; in-4.

Segue una lunga Lettera Dedicatoria, che serve di Prefazione all'edizione; indi la Dedica dell'edizione del Ciccarelli, secondo l'esemplare colle armi ducali; indi la Vita del Castiglione del Marliani, con note di Gaetane Volpi; poscia parecchi scritti minori, relativi al Castiglione; indi gli Argomenti del Dolce ai IV libri del Cortegiano ; e finalmente un Avvise degli Edtori al Lettore, su alcuni passi del Cortegiano cancellati dal Ciccarelli, e da essi restituiti. Indi comincia il testo del Cortegiano: nel libro III e nel IV sono aggiunte alcune note, sia dei fratelli Volpi, sia del Ciccarelli. Segue l'Isdice alfabetico delle cose più notabili contennte nel Cortegiano, rifatto da Gaetano Volpi. Indi comincia la seconda parte del Volume, contenente le lettere e poesie del Castiglione allora conosciute, con note, e coll'aggiunta di varii scritti relativi al Castiglione ed alle sue opere. In fine è un Catalogo di molte delle principali edizioni del Cortegiano, di Gaetano Volpi. Dopo la Tavola delle Materie, e dopo chiuso il Volume, è aggiunta una Lettera non più stampate del Conte Baldessar Castiglione a Papa Leone X, communicata dopo finito il Volume ai fratelli Volpi dal Marchese Scipione Maffei.

Il Cortegiano è tratto dall'edizione del Ciccarelli (1584), ma corretto mediante un perpetuo e diligente confronto dell'Aldina originale (1528). Transe poche eccezioni, non sono restituiti i passi omessi o mutati dal Ciccarelli, ma le omissioni vengono indicate con asterischi, e le mutazioni con carattere corsivo.

cane peche fra le buone lezioni proprie delle ultime Aldine si trovano conrvate in questa edizione, quali si trovavano presso il Doles e il Ciccarelli; rressero inoltre i fratelli Velpi alsuni pochi errori manifesti, che si trevavano tatte le edizioni anteriori. Sebbene capace di maggior perfezione, sarebbe ttavia questa, se fosse intera, la migliere edizione che finora si abbia del retegiano:

N. 1766. Il libro del Cortegiano del Conte Baldessar Castiglione, colla vita di lui scritta dal Sig. Abate Pierantonio Serassi. In Padova. CIDIO CCLXVI. Appresso Giusepps Comino. Con licenza de' Superiori; in-4.

Dopo la dedica Al Nobile Signor Conte Antonmaria Borromeo PatriPadovano viene un avviso dello Stampatore, nel quale diee, questa edine del Cortegiano essere fedelmente ripetuta dalla precedente curata dai
nori Volpi; aver tuttavia sostituito alla vita del Castiglione scritta dal Marni quella del Serassi, redatta coll'ajuto delle lettere inedite del nostro Autodelle quali promette la pressima publicazione. L'edizione è nitida ed elegante,
non che sfuggirono in essa alcuni pochi, ma gravi, errori di stampa, che non
trovano in quella del 1753. Si trassero di questa edizione alcuni esemplari
testo intero del Cortegiano, senza le correzioni del Ciccarelli, e le annotani di questo e dei Volpi. In questi esemplari, assai rari, il Cortegiano finin a pag. 500, laddove negli espurgati e colle annotazioni finisce a pag. 303.

VI. 1771. Il libro del Cortegiano del Conte Baldessar Castiglione, restituito finalmente alla sua prima integrità. Impresso in quest'anno CIO IOCC LXXI; in 2 tomi in-8.

Al fine di ciascan tomo si legge: IMPRESSO IN VICENZA DA GIAMBATTISTA EMPRAMINI MOSCA. Questa edizione venne dedicata da un Giovanni-Vincenio Benini alla N. Donna Morosina Cornaro Gradinico, per le seguenti igioni, non saprei dire se più adulatorie, o speciosamente curiose. Un libro prezzo, dice quel dedicante, sin dal secolo sedicesimo a comparire sul atro del mondo fregiato dell'illustre nome GRADINICO (Vedi il no XXIX), ili è quello, Eccellenza, ch'ora io mi fo l'onore di presentarvi. Voi pete tanto diritto su questo libro, che non è egli un dono ch'io vi faccia, a un tributo ch'io vi rendo. Il vostro genio sublime s'interessò a far ascere questa edizione, e la vostra felice potenza a farle vedere la publica luce. Altre volte si vide una Gradinico a favorire la famiglia del onte da Castiglione, e due secoli e mezzo dopo si vede Voi a proteggere di lui scritti. Se tutte le donne fossero qual voi siete, la parte di quecopera in cui vien formata La perfetta Dama non sarebbe stata già ritta. Ma in quest' opera appunto voi pure, Eccellenza, siete vivamente appresentata ec. - In quanto alle cure letterarie che vennero impiegate in sa stampa, poco in verità conosciuta, ma che sappiamo essere stata in pregio presso i dotti lombardi vissuti al tempo dei padri nostri: essendoci mascata la commodità di esaminarla, ci è forza rimetterci alle parole di quegli stessi editori: « Eccovi.... l'Edizione.... che vi si è con un manifesto fin del-

- l'anno scorso promessa... L'apparecchiarla, l'eseguirla, il pubblicarla, fa
- » tutto difficile.... Voi ricevete più di quello che vi fu promesso. Il manife-
- sto non vi promise che il testo del CORTEGIANO intero, e vi si è aggiunte
- » la Vita dell'autore, e l'Indice ad ambedue i Tomi.... Si è copiata la prime
- » edizione d'Aldo del 4528 tratta dall'Autografo Ms., e si è seguita la lezione
- a della Volpi-Cominiana del 1733, riducendo alla lezione medesima ciò che
- » in quella mancava, ed avendovi fatto ancora qualche picciolo migliora-
- » mento. » La Vita dell'Autore, è quella scritta dal Serassi.
- LVII. 4803. Il libro del Cortegiano del Conte Baldessar Castiglione. Volumi due. Milano, dalla Tipografia dei Classici Italiani: anno 1803: in-8.

Questa edizione, che forma parte della Collezione Milanese dei Classici Italiani, è quanto alla Vita del Castiglione ed al teste del Cortegiano una ristampa assai scorretta della Cominiana del 4733 (per errore nell'Avviso degli Editori è detta del 4755), ma coll'aggiunta dei passi omessi dal Ciccarelli e dai Volpi.

LVIII. 1822. Il libro del Cortegiano del Conte Baldassar Castiglione, edizione formata sopra quella d'Aldo, 1528, riscontrata con altre delle più riputate, ed arricchita di un copioso indice delle materie. Milano, per Giovanni Silvestri, M. DCCC. XXII; in-12.

Per la vita dell'Autore e la prima metà del Libro I l'edizione è fatta su quella dei Classici, della quale si conservano quesi tutti gli errori, coll'aggiunta di nuovi parecchi; indi dalla metà del Libro I il testo è, assai negligentemente, riscontrato colla prima Aldina. L'indice delle materie è quello del Volpi, ma accresciuto. Del resto, è questa di gran lunga la più scorretta di quante edizioni non mutilate abbiamo del Cortegiano; come apparirà dal seguente indice dei principali errori della medesima.

### ED. SILVESTRI error

### da emendarsi

| Pag. | lin. |                      |                                                        |
|------|------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 23,  | 47   | quella               | quello                                                 |
| 25,  | 42   | queste               | questo                                                 |
| 30,  | 12   | vita e morte         | vita o morte                                           |
| 49,  | 44   | nell' animo          | nell' animo mio                                        |
| 63,  | 31   | quanto               | guando                                                 |
| 74,  | 7-8  | l'hanno, la qual     | Phanno, trovo una regola universalissi-<br>ma, la qual |
| 88,  | ult. | pigliarle            | pigliar le                                             |
| 100, | 9-10 | a Silio e a Virgilio | e Silio a Virgilio                                     |
| 413. | 43   | questo               | anesta.                                                |

# DELLE PRINCIPALI EDIZIONI DEL CORTEGIANO.

| SII | LVES | TRI errori                            | da emendarsi                             |
|-----|------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     | lin. |                                       | •                                        |
|     | 21   | ad                                    | da                                       |
|     | 45   | o quasi                               | e quasi                                  |
|     | 24   | conduca                               | conduce                                  |
|     | 23   | troppa passions                       | troppo passione                          |
|     |      | falso                                 | salso                                    |
|     | 25   | ad alta voce                          | alta voce                                |
|     | 7    | un maestro di stalla                  | un maestro Stalla                        |
|     | 22   | essendo mascherato                    | essendo maschera                         |
|     | 14   | ancor più caute                       | ancor poi più caute                      |
|     | 11   | un istinto                            | un certo istinto                         |
|     |      | fatto nome                            | fatto il nome                            |
|     |      | care intime                           | care ed intime                           |
|     |      | hanno fede                            | fanno fede                               |
|     |      | poichè poi volete così                | poiché voi volete così                   |
|     |      | essendosegli collocata accanto        | essendosegli colcata accanto             |
|     |      | bastimi                               | bastami                                  |
|     |      | altro di compiacerle                  | altro che di compiacerle                 |
|     | 3    | del re di Spagna Ferrando ed Isabella | dei re di Spagna Perrando ed Isabella    |
|     | .8   | questa                                | questo                                   |
|     |      | di modo                               | di tal modo                              |
| 1   |      | non usasse                            | usasse                                   |
| 1   | 7    | ровволо                               | possano                                  |
| 1   |      | intiepido                             | intiepidito                              |
| ,   |      | dell'altra                            | l'altra                                  |
| •   |      | che vi si poria                       | che dir vi si poria                      |
| •   |      | ma non hanno                          | ma hanno                                 |
| ,   |      | separata<br>combatta                  | superata<br>combatte                     |
| ,   |      | possono                               | possano                                  |
| ,   |      | dei sudditi                           | dei suoi sudditi                         |
| ,   |      | ai più famosi                         | ai famosi                                |
| 1   |      | è un farlo                            | ed un farlo                              |
| ,   |      | chiamano per dolci sdegni             | chiamano per dolci li sdegni             |
| '   |      | perchè e negli occhi                  | e perchè negli occhi                     |
| ,   |      | con ragione                           | con la ragione                           |
| ,   |      | concerto                              | concetto                                 |
| ,   |      | vi giungono                           | vi aggiungono                            |
| ,   | 3    | te a quella ritorni                   | ed a quella ritorni                      |
| ,   | 24   | dei bei corpi e delle anime           | dei bei corpi e belle anime              |
| •   | 21   | not ber outhr a new anima             | #14 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - |

Delle edizioni del Cortegiano espurgate ad uso della gioventù, che si publino nel corso del presente secolo, non teniamo parola, perchè nessuna si digue per alcun proprio pregio.

. . • 

# INDICE DELLE MATERIE

#### CONTENUTE

# L CORTEGIANO DEL CONTE BALDESSAR CASTIGLIONE.

ziocca opinione di certo Abbate.

re i parenti perchè, incontrann essi, solessero le donne ro-. 195.

veniente al Cortegiano, 101,

ı fa il Monaco, 102. prio aveva anticamente l' Ita-

se debba adattarsi la donna.

liverse nazioni introdotti in 100.

sser dee la Donna di Palazzo.

a, differente dall'inganno, 115. è medesimo non è lodevole se n qualche caso, 114. -- Alle ma con buona grazia, fa ri-

ipara musica da Chirone. 63. che fosse invidiato da Ales-, 60. - Formato nelle azioni iero, 281.

nilitudine tratta da essa, 257. suo officio, 116. - Non 11. - Si fugga, 59. - Aduperche divengano gli uomini, 47.

piacevole, è il più necessario to nella Donna di Palazzo.

ie dee fuggirsi, 35. - Biasiel Cortegiano, 53, 81, 129. - Nella Donna di Palazzo, 175.

- Cagiona difetti nelle donne, 54. - Come si fugga e nasconda, 55. – Affettazione di certi vani, 36.---

Affettazioni estreme muovono il riso, 129.

Affetto deriva dal corpo, e come diventi virtù o vizio, 253. — Affetti non si debbono svellere, ma temperare, 255. — Ajutano le virtù, ivi.

Affesione inganna nel giudicare, 69.

Afflitti non gustano alle volte d'esser trattenuti con facesie, 154.

Affrica, vittorie in essa di Ferdinando il Cattolico re d' Aragona, 310.

Agesilao godeva d'esser ammonito da Senofonte, 247.

Aggraziati naturalmente, banno in ciò hisogno di pochi ammaestramenti.

Agone (d'). (Vedi Piazza.)

Agnello, comparatà colla temperanza,

Agnello (Antonio) Mantovano, suo giudizio sopra due papi, 124.

Agricoltura, bella similitudine tolta da essa, 279.

Alamanni. (Vedi Altoviti.)

Alcibiade lodato, 31. — Rifiuta gl'istrumenti da fiato, 87. - Amato onestamente da Socrate, 209.

Aldana combatte con Peralta, 148.

Alessandra moglie d'Alessandro Re dei Giudei; fatto illustre di essa descritto, 188.

Alessandria in Egitto fabricata da Ales-. sandro Magno, 271.

Alessandrino Cardinale, 138.

Alessandro VI, papa per la forza, 124. Alessandro Magno lodato, 271. - Pronostico che di lui fanciullo fanno gli ambasciatori del Re di Persia, 319. - Piange per non avere ancor vinto un sol mondo di infiniti che avea udito ritrovarsi, 28. - Discepolo d' Aristotele, 34. - Venera Omero, 57 — Quanto amasse e onorasse Apelle, 67, 68. - Perche una volta piagnesse in udire le vittorie , di Filippo suo padre, 139. — Sua continenza, 204. — Estenuata, 208. Sue imprese, 272. - Quanto bene facesse a molti popoli barbari, cogl' insegnamenti d'Aristotele, 281. 

Alessandro re de'Giudei, uomo crudelissimo, 188.

Alfonso I, d'Aragona, ironicamente faceto, 143. — Si compiacea d'esser burlato, 152. — Sua risposta, 150. (Vedi Anella.)

Allegrezza; morte di Argentina gentildonna pisana proceduta da subita ed estrema allegrezza, 193.

Altoviti nemico d'un Alamanni; casetto ridicolo, 146.

Amabilità produce amore, 227.

Amalasunta regina de'Goti, lodata, 198.

Amare; chi ama assai, parla poco, 221.

— Con minor pericolo possono gli uomini mostrar d'amare che le donne, ivi. — Maniera di farsi amare da' principi, 267 e seg.

Amato; sue condizioni necessarie, 223. Amatori; loro differenti costumi, 18.

Ambigui motti di varie sorte, 132.

Ambiguità rende le facezie acutissime e maravigliose, 131.

Ambizione delle donne, 236.

Amici celebrati presso gli antichi, 103.
Amici veri pochi si trovano, 103. — Si debbono eleggere con molto studio, ivi.

Amici de' principi come si portino con essi per lo più, 245.

Amicizia affettata, 116. — Amicizia non dee tralasciarsi di coltivare a cagione de'falsi amici, 104.

Ammonizioni dissimulate quai siano, 147.

Amore; sua definizione, 285. - Non

pare che possa stare colla ragione, 293. — Meszi cattivi che inducono amore, detestati, 182. - Ragionamenti d'amore, e come in essi debba diportarsi la Donna di Palazzo, 219, 220. — Amore di amicizia solo conviene alle maritate, 222. -Amore ne' vecchi, ridicolo, 87. -Amore publico è cosa durissima; pur qualche volta giova, 230. - Amor quieto e regione vole, accennato, 284. - Sue lodi, 293. - È pericoloso anch'esso, 220, 297. - Amor sen. suale è malo in ogni età, 288.-Suoi mali effetti, 298. - Amor vere dal falso è difficile a discernersi. 220. - Segni del vero, 221. -Danni e pregiudici del falso, 286. -Amor verso la hellezza in astratto, e universale, 299. - Amore sustanziale, cioè lo Spirito Santo, sue lodi, e suoi maravigliosi effetti, 303 e seg.

Ancille liberano Roma, 196. (Vedi Giunone.)

Anconitani due che combattono insieme a Perugia, derisi, 30.

Anella; curioso fatto di certe anella rubate ad Alfonso I d' Aragona, 143. Angeli; come l' uomo con essi communichi, 285. — Perche ad essi comparata una bella, ancorche attempata, gentildonna, 137.

Angolem (d') Monsiguor, lodato, 56, 272.

Anima bella, cagione per lo più della bellezza de' corpi, 292. — Anima, divisa in due parti, 265. — Su cura, ivi. — Dee contemplar sè medesima, 300. — Anima, per indole, 290. — Anime delle donne più ingombrate dalle passioni che quelle degli uomini, 304.

Animali imperfettissimi a gran torto si dicon le donne, 179.

Animali; loro vario instinto come si conosca, 290.

Animo; heni dell'animo e lor natura, 269. — L'animo e non il corpo il vero amante tenta di possedere, 163.

Animosi. (Vedi Arditi.) Anna regina di Francia, lodata, 198.

Annibale scrisse un libro in greco, 67. Anteo biasimato, 271.

Antichi scrittori imitavano, ma non in

egni cosa, 49. — Antichi si banno in maggior concetto da chi legge, di quello che si rilevi dalla stessa lettura, 169.

Antichi stimavano molto la pittura e i pittori, 65.

Antonello da Forli, lodato e motteggiato, 144.

Apelle, molto amato e onorato da Alessandro, 67. — A lui solo era lecito il dipingerlo, 68. — Perchè hiasimasse Protogene, 37.

pi; loro re d'altra specie, 257.

ppetito; sua cura, 265.

ragona (Monsignore di), ottiene licenza di trarre certo numero di cavalli del Reame di Napoli, 317.

Aragona (re di). (Vedi Ferdinando.) Arcieri, comparati a chi attende alle vir-

tù, 274. Arcivescovo di Firenze; suo detto, 138.

Arditi e animosi veramente quai sieno, 184, 185.

Aretino, detto l'Unico, propone il IV giuoco sopra la lettera S che la Duchessa d'Urbino portava in fronte, 17.

Argentina, gentildonna pisana, quanto amasse M. Tommaso suo consorte, 193. (Vedi Allegrezza.)

Arguzia cosa sia, 118. — Arguzia della Duchessa d'Urbino in difesa delle donne, 110.

Ariosto (Alfonso), lodato, 2.—A sua instanza il Castiglione scrive il libro del Cortegiano, 7, 307, 315.

Aristodemo tiranno Argivo, dove dormisse per timore, 261.

Aristotele; institutore d'Alessandro Magno, 57. — Perfetto Cortegiano del medesimo, 281, 282. — Quanto amato e stimato da lui. (Vedi Stagira.) Esso e Platone vogliono che l'uomo ben disciplinato sia auche musico, 63. (Vedi Artefici.)

Arme; prima e principal professione del Cortegiano, 26, 31, 473. — Ornamento, secondo il Bembo, dell'altre sue virtuose qualità, 60. — Se le armi superino in eccellenza le lettere, 57. — Motto piacevole intorno all'una e all'altra professione, 59. — Armi; sopra esse convengono colori aperti ed allegri, 101.

Armónia, figliola di Gieron Siracusano, e sua impresa, 188.

Arrischiare; chi si arrischia in guerra o per guadagno o per altra vil cagione, merita d'essere stimato mercatante vilissimo, 57.

Arte, necessaria nelle facezie, 118. -Arte, non dee apparire, 35.

Artefici varii che cosa ammirino in Platone ed Aristotele, 282.

Artemisia, lodata, 202.

Arti delle donne per mantenersi gli amanti, 236 e seg.

Ascensione. (Vedi Sposalizio.)

Asco, vocabolo spagnuolo, cosa significhi, 147.

Asdrubale più di sua moglie teme la morte, 188.

Asino comparato ad un Tullio, 126. Aspasia lodata, 194.

Aspassa lodata, 194.
Aspettazione; far contra l'aspettazione,
è la sostanza delle burle, 152.

Aspetto nel Cortegiano quale dovreh be essere, 29.

Astuzia è falsa prudenza, 267.

Atarantati, o sieno morsicati dalla tarantola, come risanino, 15. (Vedi Puglia.)

Atene. (Vedi Peste.)

Ateniesi; loro industrie per tenere il popolo allegro, 120, 121. (Vedi Leona.)

Atos, monte, 271.

Attilature varie di Cortegiani biasimate, 101 e seg.

Avarizia d'alcuni detestata, 211.

Augelletti che cominciano a volare, con quali amanti comparati, 299.

Aurora, sua descrizione, 305.

Autori imitati dal Castiglione in quest'opera, tanto degni quanto il Boccaccio, 4.

Autorità de' principi quando sarebbe rispettata, 269.

### R

Bacio; sua natura ed effetti, 296, 297. Baje; abondano di reliquie di antichi edifici, 271.

Bajare. (Vedi Litigante.) Barbari in gran numero mansuefatti con molta loro utilità da Alessandro Magno, 272, 281 e seg.

Barletta, musico e dansatore celebre, 72, 85.

Barraria dee fuggirsi da chi burla, 159.
Bartolommeo. Motto ridicolo, nato
dalla discrepanza che passa tra questo nome, e qualsiasi sorta di paszia, 148.

Basse persone spesso d'alti doni di natura dotate, 24.

Bastonate avute da un gentiluomo, spesso da lui acioecamente ricordate, 114.

Battaglia del piacere e del dolore contra il giudicio, 252.

Battra; suoi ferini abitatori accennati, 282.

Beatrice duchessa di Milano, lodata, 201.

Beccadello (Cesare) finto passo dal Bibiena; curiosa novelluccia, 157.

Becco di bella razza comparato a San Paolo, 126.

Belle cose diverse, naturali e artificiali descritte, 290.

Belle donne più caste che le brutte, e perchè, 292.

Bellezza è nome generico; e a quali cose ella si convenga, 285, 286.— Che cosa sia, 290 e seg. — È cosa buona, ivi. - L'amor vero di essa è buonissimo, ivi. (Vedi Dio.) -Perchè chiamata sacra dal Bembo, ivi . 292. - Rare volte senza boutà. 290. - Suoi effetti, 292. - Qual sia la vera, 294, e quale la falsa. ivi. (Vedi Generare.) - In due modi si può desiderare, 285. -Bellezza angelica, 300. - Bellezza astratta da' corpi si dee amare, 299. - Bellessa biasimata dal signor Morello, 289. (Vedi Morello.) -Bellezza divina, e suoi effetti, 292. - Cagione d'immensa gioia, 301. - Nascosta agli occhi profani, 302. - Bellezza e utilità. (Vedi Utilità e Bellezza.)-Bellezza grave ed austera spaventa per lo più gli amanti; alcuni però ne invita, 225. - Bellezza invisibile si contempla cogli occhi della mente, 300. - E così pure l'assente, ivi. - Bellezza presente, 298. — Bellenza sopra tutto desiderata dalle donne, 223. —Le fa superhe, 224. — Necessaria di Donna di Palazzo, 173. — È di diverse sorte, 177. — Bellesza umna, che consista principalmente ne'volti, che cosa sia, 285. — si conosca meglio dagl'intendenti di pittura, 68.

Bellicosi i popoli perchè esser debbino,

Belvedere; strada in Roma, da chi fabbricata, 271.

Bembo (Pietro) propone il VI gince; da chi dovrebbe voler l'amant che nascesse pinttosto lo sdegno della persona amata, da sò, o da essa, 19.

— Motteggiato destramente dal·l'autore, 60. — Non voleva amicia intrinseca con alcuno, te perchi, 103, 104. — Secretario di Papa Leone X, 241. — Teme d'essere stimato vecchio, 284. — Tassato di disobedienza, e da chi, ivi. — Suo ragionamento intorno a varie spece di amore, 285. (Vedi Platone.) — Sua orazione allo Spirito Santo, 302 e seg.

Bene, quando è vero, genera quiete nel possessore, 286. — Bene senza male non può essere quaggiù, 76.

Benevolenza de' principi perchè acquistar si debba, 247 e seg.

Ben fare; sua laude, consiste in due cose, 244.

Beni diversi dee procurare il principe ai sudditi, 269.

Beni infiniti cagionati dalle donne, 187.

Bergamasco contadino. (Vedi Castiglio.)

Bergamo abbonda nelle sue montague

Bergamo abbonda nelle sue montagne di certi scimuniti gozzuti e mutoli, 103.

Beroaldo (M. Filippo), sua pronta e curiosa risposta ad un tedesco, 136.

— Motteggiato dal Sadoleto, e perchè, ivi.

Berto; bravo, 26. - Buffone, 125.

Bestialità di alcuni popoli abolite di Alessandro Magno, 272.

Bevazzano (Agostino) sua facezia d'un avaro, 141.

Biante; sua bella sentenza circa i Magistrati, 260.

Biasimar troppo il rivale non è sicura cosa in amore, 233.

biasimo; l'amante non dee parlare in biasimo di se stesso, 233.

Biastemare, benche facetamente, detestato, 140.

Bibiena (Bernardo), che fu poi Cardinale di Santa Maria in Portico, 241.

— Lodato, 2. — Era di bello aspetto, 28. — Facetissimo, 119. — Propose di scrivere un trattato delle Facezie, ivi. — Credò, essendo maschera, di burlare un frate, ed in vece restò burlato, 155, 166.

Bidon; musico eccellente. 50.

Bischizzi che cosa sieno, 133.

Boadilla, dama spagnuola, morde Alfonso Carillo, e qual risposta ne siportasse, 145, 160. — Motteggiata un'altra volta, ma troppo villanamente, dallo stesso, 161.

Boccaccio; perche non imitato dal Castiglione, 3. — Quando abbia scritto meglio, e come s' inganno di giudicio, ivi. — Uso parole di varie nazioni, ivi. — Altre pur oggi rifiatate, 42. — Mirabile nelle circostanze delle facte narrazioni, 124. — Racconta di belle e brutte burle, 158, 161. — Nemico delle donne, 163.

Boccaccio e Petrarca, se ora vivessero, lascerebbero d'usare molte parole, 42. — Non si debbono soli imitare, 51.

Bontà; per lo più non va scompagnata dalla bellezza, 290.

Borgogna. (Vedi Cavalieri.)

Boristene, fiume che divide la Polonia dalla Moscovia, 129.

Borso, daca. (Vedi Cortegiani.)

Botton da Cesena; due volte, ma con diverse parole, allo stesso proposito motteggiato, 148.

Bracciesca licenza, 164.

Bravure non convengono al Cortegiano, 26.

Bresciano; qual sorta d'istrumento musicale lodasse, e perchè, 128.

Bruttezza che cosa sia, 290.

Bucefalia, città dell'India, edificata da Alessandro Magno, 271.

Bucentoro, navilio unico in Venezia, 128.

Buffoni ; benchè stian nelle corti, non

meritano d'esser chiamati Cortegiani, 121.

Bugia, detestata, 245. — Il principe deve odiarla, 266. — Quanto gli noccia, 245. — Qual sia la maggior di tutte, ivi.

Bugie bene accozzate insieme, muovono il riso, 129.

Buonarroti (Michelangelo), pittore eccellente, 2, 50. — E scultor simile, 66.

Buon compagni, alcuni tengono sè stessi falsamente, 111. (Vedi Scioccherie.) Burlatori alle volte premiati de' principi, 152.

Burle che cosa sieno, 123, 152. — Di quante sorte, 152. (Vedi Detti, ove ne ha gran copia, ed anche Novelle.)

### Ľ

Caccia, conviene a' gran signori e ai buoni Cortegiani, 31.

Cacciatori; lor costume, 161.

Cacco, biasimato, 271.

Caglio, vocabolo spagnuolo, che cosa significhi, 134.

Caldo, più perfetto del freddo, 183.

Calfurnio; faceta interpretazione di tal nome, 135. Calidità del maschio, e suoi effetti, 183.

Callistene, buon filosofo, ma cattivo Cortegiano, 282. — Quanto danno da ciò a lui e ad Alessandro Magno risultasse, ivi.

Calmeta (Vincenzo), 70. — Sua bella avvertenza, 72.

Calvizio, in lode di esso su scritto un libro. 91.

Camma, suo maraviglioso amore verso il marito, novella, 190 e seg.

Campanile in Padova che diede la commodità al siciliano Ponzio scolare di far la hurla de'capponi, 158. (Vedi Capponi e Ponzio.)

Canossa (da) conte Lodovico, eletto per formare il perfetto Cortegiano, 20 e seg. — Facetissimo, 419. — Sua faceta risposta, 148. — Eloquentissimo, 165. — Della costui famiglia fu la contessa Matilda, 198. — Vescovo di Bajous, 241.

Cantare; perchè cantino di notte i fanciulli, 90. Capitani antichi come venissero omorati, 248. — Capitani antichi letterati, 57. — Che diedero opera alla musica, 63. — Capitano motteggiato, 148.

Capitolio vuol che si dice, e non Campidoglio, il Castiglione, 47.

Capitolio, tradito da Tarpez, 196.

Cappellano. (Vedi Messa.)

Capponi rubati astutamente da certo Ponzio scolare siciliano in Padova ad un contadino, 158. (Vedi Campanile e Ponzio.)

Cappuszo, proprio de' Fiorentini, 102. Capua saccheggiata da' Francesi, 211.

Capuana gentildonna, castissima; sua maravigliosa costanza in morire per conservarsi intatta, 212.

Cara (Marchetto) eccellente cantore, 50. Cardinal di Pavia motteggiato, 143, 143, 148.

Cardinale giovane, sua usanza singolare, 84. — Cardinali, perchè non nominati nelle pregbiere della Chiesa venerdi santo, 135. — Altro motto contro i medesimi. 142. — Altro di Raffaello d'Urbino, 145, 146.

Carestia di ciò di che avrebbero più bisogno, patiscono i principi, 245.

Carillo (Alonso), sua acuta e mordace risposta alla signora Boadilla, che l'avea motteggiato, 145, 161.— Alta faceta alla regina, 147.—Villanamente morde la suddetta signora Boadilla, 161.

Carlo principe di Spagna, lodato, 273. Carlo re di Francia, lodato, 199. (Vedi Parmegiana.)

Casi nuovi muovono a riso, 150.

Castellina; suo assedio accennato, 127.

Castigare non si dovriano gli uomini de'visii, se fossero affatto neturali, 250. (Vedi Leggi.)

Castiglia; regno di Castiglia dato in dote da Isabella a Ferrando, fu minor della riputazione che ella gli diede, per cagione delle maravigliose sue virtù, 199. — Fu avanti ed Isabella occupato da'grandi, ivi.

Castiglione (conte Baldessar) scrisse il libro del Cortegiano ad istanza di Alfonso Ariosto, 7, 307, 315.—E per suggerimento del re di Francia, 396. — Perchè si movessa a publicarlo, 1. — Ribatte alcuma segue mosse contro il suo libro, 3. — Quali norme si sia proposto adla scelta delle parole, 4. — See agimioni intorto alla lingua ed alla etografia italiana, 3 e seg. 46 e seg. — Ru in Inghilterra, 8, 27.5. — Sen modestia, 169. — Sua molta pisth, 267. — Biasima l'amor sensuale, 337.

Castiglio spagnuolo, ottimo Cortegino; per tale è mostrato a certegentildonne un vaccaro bergamaco, 153.

Castità necessaria tanto nelle done, quanto negli uomini, per la certessa de'figlioli, 202.

Catilina; sua congiura scoperta da usa donnicciuola, 196. (Vedi Ciceres, e Donnicciuola.)

Catone ironicamente faceto, 143.—Su curiosa domanda, 146.

Catoniana severità, 205.

Catri; monte di Catri, 305.

Cattivi non possono essere amici, 104. Cavalcatori non buoni, di qual pasione,

127.

Cavaliere; officio suo è disender la verità, 204.

Cavalieri del Gartier, sotto 'l nome di San Giorgio, nella casa d'Inghilterra, 170.

Cavalieri del Toison d'oro, nella casa di Borgogna, 170.

Cavalieri di San Michele, nella casa di Francia, 170.

Cavallereschi esercisii ben praticati da alcune gentildonne, 176.

Cavalli, come debbansi disciplinare, 256.

Cavallo; volteggiare a cavallo convinte al Cortegiano, 32.

Cavallo che fuggiva dall'arme quato dovesse stimarsi; facezia acuta, 134.

Caucaso monte; suoi efferati abitatori, 282.

Causa; dee esser maggior del suo effetto, 277.

Causidiche eloquenti furono alcune donne, 181.

Causidici; loro arte e sottilità son la ruina delle leggi e de'giudicii, 267.

Caute più degli uomini perchè soglian esser le donne, 180. auto e prudente debb'esser il Cortegiano, 80, 115, 116.

zentro; punto di esso difficile a ritrovarsi nel circolo, 274.

Cerere, lodata, 194. Cervi si prepongono un capo; non sempre però lo stesso, 256.

Cervia; Vescovo di Cervia deluso dal papa, 150.

Chie donne, o vogliam dire di Chio, liberano la patria, 197. - Altra lor prodezza in Leuconia, ivi. Chii vinti dagli Eritrei, ajutati dalle lor donne a diminuire la vergogna della resa, 197.

Chio assediato. (Vedi Filippo.)

Chirone insegna musica ad: Achille, 63. Cianciatori, biasimati, 92.

Cibi stomacosi e schifi mangiati imprudentemente, che effetto facciano risapendosi, 253.

Cicerone; imitato nel proemio dell'Oratore dal Castiglione in quello del suo Cortegiano, 7 e seg. - Altrove pure imitato, come a 119, 122, 132, 145, 151, 168 e seg., 240. — Sua dottrina intorno all'imitazione, 50. - Il Castiglione piglia da Cicerone varie avvertenze circa le facezie, 118. 119. - Cicerone molto si lauda per avere disvelata la congiura di Catilina: la quale scoperta però ebbe origine da una donnicciuola, 196.

Cicuta; veneno temperato con cicuta a qual fine publicamente si conservasse in Massilia, 189.

Cieco. (Vedi Giuocatore.) - Cieco d'un occhio; facezia insolente intorno ad esso, 132.

Cimone tassato di bevitore, 247.

Cipro, già congiunta alla Soria, 313.

Circe; bella argomentazione tolta dalla favola di Circe, intorno alla grandezza vera de'principi, 269.

Circolo. (Vedi Centro.)

Cirignola; sua giornata accennata, 143. Ciro rompe i Persiani, 197. - Ma su-

bito è rotto da essi, per opera delle loro donne, ivi.

Città; si assegna da Platone nella sua Republica alle donne da custodirsi, 178. — Buono stato di essa qual sia, 275. - Come vada in ruina, ivi. - Città già floride, ora distrut-

te, o cadute dall'antico onore, 314. Civita Vecchia di che abbondi, 271.

Clearco, tiranno di Ponto, a che fosse indotto dal timore, 261. Cleopatra, lodata, 202.

Cognizioni diverse necessarie alla Donna di Palazzo, 177.

Collera eccessiva cagiona il riso, 150.

Colombo impiccato; facezia, 144. Colonna (Marco Antonio) lodato, 137.

Colonna (Vittoria) Marchesa di Pescara, lodata, 1.

Colossi di stoppa e di strazzi comparati ai cattivi principi, 246. (Vedi prin-

Colpa primiera perchè si chiami dalla Chiesa felice, 135.

Comandare, esser comandati per esser governati, dice l'Autore, 269. Comandare chi sa, è sempre obedito, 262. - Comandare a'virtuosi come si debba, 258, 259. --Come comandi l'anima al corpo, ivi. — La ragione all'appetito, ivi.

Comandi de' principi, 97.

Combattimenti privati, o sieno duelli,

Comici, esprimono l'imagine della vita umana, 73.

Comedia di certo M. Antonio motteggiata, !49.

Comparazioni facete quali esser debbano, 139.

Compiacere si deve al principe, 91. -È necessario all'amante, 228.

Complession temperata è quella della donna, 184.

Commune lingua qual fosse presso i Greci, per sentenza del Castiglione. 47.

Communicare le sue passioni è uno sfogo di esse, 236.

Communità delle mogli introdotta da Platone nella sua republica, toccata per ischerzo, 266. (Vedi Platone, e Mogli.)

Concordia ed amore regnavano nella corte d' Urbino. 11.

Confessione; novelletta d'uno che si lodava nel confessarsi, 135.

Confessor di Monache: avventura galante, 134.

Conoscere in tre modi può l'anima no-

stra, 285. - Ciascun conosce l'error del compagno, e non il suo, 45.

Consalvo (Ferrando), detto il gran Capitano, da chi eletto; sue lodi, 200. — Suoi detti, 138.

Consuetudine buona quanto sia necessaria, 265. — Consuetudine, si dec conservare nel parlare e nello scrivere, 3. — Sua forsa in tutte le cose, 8. — Maestra nelle lingue, 49. — Consuetudini male quanto importi al principe tener lontane dai sudditi, 369.

Contadinella di Gazuolo in Mantovana; suo estremo amore verso la castità, 212.

Conte di Pianella, 139.

Contemplativa vita à più propria dei principi; è in essi divisa in due parti; è il fine dell'attiva, 262.

Contemplazione, e sua forza, 300.

Continenza, perchè si chiami virtù impersetta, 253, 254. — Comparata ad un capitano che si mette a pericolo d'esser vinto, benchè vinca, ivi. — Perchè tanto si ricerchi nelle donne, 160. — Frequente e mirabile in esse, 210, 211. — Continenza maravigliosa di donna giovane, 207, 208, 210.

Contrafare come si debba, 125.

Convenevolezza dee servarsi dal Cortegiano, 83.

Conversare; chi ha a conversare, dee guidarsi col giudicio proprio, 92.— Conversare cogli eguali come debba il Cortegiano, 105.

Coraggiosi dove spesso più si conoscano, 26.

Corinna poetessa eccellente, 194.

Corpelia figliuola di Scipione, lodata,

Corpo; sua cura, 265. — Qual debha essere, ivi, 266. — Non e il fonte della bellezza, 294, 298. — Anzi la estenua e diminuisce, ivi.

Correggere; le donne hanno corretti molti errori degli uomini, 187.

Corrispondenze d'amore innocenti quai sieno, 294, 295.

Cortegiana, 166, 172. (Vedi Donna di Palazzo.)

Cortegianía, o sia profession del Corte-

giano, 243 e seg. (e in molti alri luoghi.) — E buona riguade al fine; ivi. — Qual sia questo fin, ivi.—E arte nuova, 314.

Cortegiano, opera del Castiglione; eccasione che mosse l'Antorea smiverla, 1. (Vedi Castiglione.)

Cortegiano è nome onorevelissimo, 281. — Cortegiano qual debba esser, 113 e seg. - Dee fare tutto ciò che gli altri fanno con maniere lodeveli.32. - Dee parlare e scriver bene, 🕰 🗕 Debb' essere uomo da bene e intere, 55. - Come debba adoperar la masica, 64. — Dee saper disegnase, e aver cognizion di pittura, iel. Come debba portarsi co'signeri, %. — Come nelle conversazioni, 116. - Suo vero officio qual sia, 377. 280. — È buono non per sè, m per lo suo fine, 243 e seg. - Categiano tanto perfetto com'e fe-mato in quest' opera, non pain-trovarsi, 5, 315. — Varietà di giadizii intorno alle qualità che ce tuiscono il perfetto Cortegiane, H.

Cortegiani adulatori, e corruttori dei principi quanto gram castigo mentino, 248.

Cortegiani del duca Borso, lodati. 75.

— E del duca Filippo, ivi,

Coscia (Andrea); sua facesia, 149. Cose buone; loro distinzione, 243. Costanza, (Vedi Ostinazione.)

Costumi huoni, quanto necessarii, 165.

— Costumi da fuggirsi dal Cortegiano, 105. — Costumi varii nelle
Corti di Cristianità, 8.

Cote che non taglia, e pur sa acute il ferro, comparata al Cortegiano che ammaestra il suo principe, 279.

Credere; mostrar di creder fatta una cosa che dovea farsi, fa ridere, 149.

Credula non debb' esser la donna, 220.

Credulità de'principi più dannosa de l'incredulità, 275.

Crivello (Biagino); sua facesia, 149. Crotone. (Vedi Fanciulle e Zensi.)

Crudeltà orribile d'un giovane romano,

Curie trenta in Roma nominate da Romolo co' nomi delle donne Salaine, 196.

Aurioso non debb'essere il Cortegiano d'entrare ne' gabinetti de' principi, colà ritirati per attendere alla quiete dell'animo, 93.

D

Damasco; sorta di drappo di seta, come interpetrato da Alonso Carillo, 147.

Beneri, fanno prevaricar molti, 211, 215. — Bella metafora tratta da uma specie di denari falsi, 137. (Vedi Fiorentino.)

Banzare, ove e come si debba, 38, 85.— Nei vecchi è cosa ridicola e disconveniente, 88.

Durio fa acconcier la sua spada persiana alla macedonica, prima di combattere con Alessandro; ciò fu pronostico di servità, 100, 101. — Donne hellissime di Derio non tocco Alessandro, benchè giovane e vincitore, 204.

Debatto; rissa, contrasto, 157.

Debito dee prevalere a tutti i rispetti, 97.
Decrepiti si escludono dall'amare, 288.

Deformità non mala partorisce il riso,

Demetrio lascia di prender Rodi per non abruciare una pittura di Protogene, 68.

Democrito disputa del riso, 121.

Demostene, cosa rispondesse ad Eschime che avea tassate di poco attiche sicune parele in una sua orazione, 53.

Desiderare. (Vedi Impossibili.)

Desiderii strani delle donne, 226.

Detti; cosa sieno presso gli antichi, 118.

— Per esprimere chi operi meno bene con riflessione che all'improvviso, 21. — D' una signora ad un millantatore di combattimenti, 26, 27. — Di due sciocchi millantatori, 28. — Di Alessandro Magno sull' aver udito che vi erauo più mondi, ivi. — Di Demostene sopra alcune parole, 53. — Di doppio opposto senso, 122. — Verso una signora che, sensa parlare, venne tacciata di crudeltà, superbia e vanità, 128. — Sopra due inscrizioni di due pontefici, 124. — Su di un becco paragonato a San Paolo, 126.

- D'un che paragonò due suoi figlipoli a due sparvieri, 191. -D' uno ammonito a camminar presto, mentre veniva frustato, ivi .-D'uno sciocco abate, che insegnò come e dove collocar un'enorme quantità di terra scavata, 127. -D' un che voleva avvelenar le palle d'artiglieria, ivi. - D'uno che domandò chi fosse il Prelibato, ivi. -D'uno che, per trovar gran quantità di denari, consigliò si raddoppiassero le porte della capitale e le zecche dello Stato, 128. - Di un che disse aver visto un suonatore a ficcarsi in gola più di due palmi di tromba, tvi. - D'una cui dispiaceva dover comparir ignuda il di del giudizio, 129. - D'un che narrò aver col fuoco fatte liquefar le parole congelatesi nel mezzo del Boristene, 130. — D' uno che narrò una strana azione d'una scimia, ivi. -Sul doppio significato del vocabolo letto, 132. - Sulla spezzatura del vocabolo mattonato, ivi. - Ad un cieco, e ad un altro senza naso, ivi. - Di un litigante che trattò l'avversario da ladro, e d'un da Narni che trattò pur da ladri i Sanesi, 133. - Con aumento o mutazion di lettere a qualche vocabolo, ivi. -D'uno che avea bruttissima moglie, ivi. - Sulle donne e su i giovani di Roma, ivi. - Sulla parabola dei cinque talenti, 134. -Sull' equivoco significato di due Offici. ivi. - Sul nome di Calfurnio, 135. - Sulla preghiera Oremus pro hæreticis et scismaticis, ivi. - Sul volto lucido d'una signora, ivi. — Su d'una bizzarra confessione, ivi. - Su d'un cavallo che fuggiva dall'arme, ivi. - Su di un atto in apparenza riverente d'un trombetta, ivi. - Su d'un augurio di bene e male, 136 .- Sulla parola Vino, ivi. - Sull'equivoco significato di tre conti, ivi. -D<sup>y</sup> un prodigo ad un usuraio, *ivi.*-Sul sermone d'un prete in forma di confessione, 137. — Sulla vecchiesza assomigliata agli Angeli, ivi. — Di Palla Strozzi e Cosimo De' Medici sul covar delle galline, ivi. -Sulle laudi impartite ad un valoroso, e paragonate a monete false, ivi.

Diomede, biasimato, 271.

Dione Siracusano, formato da Platone, 282.

Dionisio tiranno, abbandonato da Platone come disperato, 282.

Diotima, lodata, 194. — Sua impresa, ioi. — Rivela a Socrate gli amorosi misteri, 304.

Discepolo, suo officio, 34 e seg.

Disciplina, adorna le operazioni, e aiuta le virtù, 251.

Disconvenevolezze generali, 79, 80.

Discorso della ragione non ha luogo nella perfetta contemplazione, 300.

Discrepanze ridicole, e varii esempii di esse, 148. (Vedi Bartolommeo.)

Discrezione, condimento d'ogni cosa,87.

Chi più l'uomo che la donna. 184

Disegnare, conviene al Cortegiano, 64.
Disoneste cose, di esse l'amata dee levare affatto ogni speranza all'amante, 224.

Disperare, in significato attivo, per far perdere la speranza, 269.

Dissimili, molte cose dissimili degne di laude, 50, 51.

Dissimulazione gentile qual sia, 142.— Necessaria agli amanti è la dissimulazione, 231.

Disobidire per qualsisia motivo a' lor Signori, è sempre cosa pericolosa per li Cortegiani, 98.

Dolcessa e utilità della virtà, 248.

Dolor vero è sempre malo; come s'intenda, 252.

Dominio è di tre sorte, 257. — Corrusion pur triplice di esso, 258.

Dominio più secondo la natura, e più simile a quel di Dio, qual sia, 256. — Felicissimo per li sudditi e per lo principe, 264. — Vero e grande, 270, 271.

Donato (Ieronimo). Sua risposta ad un verso d'Ovidio, 133.

Doni fra gli amanti, si biasimano, 162.

Donna tanto perfetta come l'uomo, 178.

179, 180. — Sua proprietà e distintivo. 172. — Sue virtù necestrarie, 173. — Perchè dicasi amare sopra tutti il primo uomo da lei carnalmente conosciuto, 182. —

Perchè desideri esser uomo. ivi.

Donna di Palazzo formata nel III libro dal Magnifico, 169. — Sue qualità necessarie, 173 e seg. — Potrebbe instituire la sua Signora, 278. (Vedi Cortegiana.)

Donne sono di naturali assai diversi, 224, 225. - Donne, lodate, 171 .-Utilità che da esse si traggono, 216 e seg. - Loro merito e dignità, 218. · Falsamente biasimate, 110, 159, 160, 163 e altrove. - In che principalmente si debbano rispettare, 151, 159, 165. - Desiderano d'essere o di parer belle, 53, 54. - Debbono fuggir l'eccesso nell'adornarsi, ivi. - Varie loro maniere, indoli e portamenti, 225. - Rare volte sanno amare, 226. — E più lecito ad esse mordere gli uomini di disonestà, che agli uomini le donne, e perchè, 159. - Donne belle, biasimate. 289. (Vedi Belle donne.) — Donne, eguali agli uomini di dignità e virtù, 165. - Donne grandi, amano da dovero i minori di sè, e perchè, 162. -Donne maritate non possono amare oltre il marito, alcun altro, se non con amor di amicisia, 222. - Donne non maritate possono alle volte lecitamente amare, dentro i termini però dell' onesto, 221. — Quai deb-bano amare, 222. — Donne oneste, lodate, 140, 141. - Che resistono a tutti gli stimoli degl'importuni amanti, mirabili, 214, 215 .- Donne sante molte si trovano, benchè nascoste agli occhi degli uomini, 185. - Donne sante de tempi del Castiglione come favorite da Dio. 304. - Donne valorose in armi, in lettere, e in ogni altra cosa, accennate, 180, 185.

Donnicciuola, origine dello scoprirsi la congiura di Catilina, 196. (Vedi Cicerone.)

Dono il più pregiato che possa fare il Cortegiano al suo principe, qual sia, 256. — Doni degli sciocchi a'principi quai sieno, 256.

Doti delle mogli si debbono moderare dai principi, 275.

Duca di Calavria. (Vedi Fiorentino commessario.)

Ducati falsi. (Vedi Denari.)

Due soli debbono essere i veri amici, 104.

### E

Ebrietà, dee fuggirsi da' vecchi, 210. Eccellenza suprema, benchè, l'uomo non possa giugnervi, non dee sgomentarsi di operare, 113.

Eccessi ridicoli, tanto in grandezza, quanto in pieciolezza, 141.

Edifici grandi si convengono a' principi, 270.

Educazione del principe qual esser debba, 265.

Effeminatesza degli animi da quai cose venga cagionata, 243, 244.

Effeminati nomini sbandir si dovrebbero dal commercio delle persone discrete, 29.

Effetti delle cause contrarie, tra se pur contrarii. 258. — Effetti lodevoli alle volte nascono da causa degna di biasimo, 288.

Egitto, già mare, ora terra fertilissima, 313.

Egnasio Catulliano, 55.

Eguali, (Vedi Conversare.)

Bleonora d'Aragona, duchessa di Ferrara, lodata, 201.

Elia, suo carro infiammato, 301. Elide. (Vedi Olimpici giochi.)

Empietà, detestabile benchè faceta, 140. (Vedi Biastemare.)

Ennio, 145. (Vedi Scipion Nasica.) Enrico principe di Waglia, assai lodato,

Epaminonda, udiva volentieri le ammonizioni di Lisia Pitagorico, 247.

Epicari, libertina romana, sua costanza, 189.

Epimeteo, sua favola descritta, 249. Equalità pari con chi debba usare il

Equalità pari con chi debba usare il principe, 268.

Ercole, sua statura, come e da chi ritrovata, 168. — Lodato, 272. (Vedi Pitagora.) — Suo rogo, che cosa significhi, 301.

Eremita del Lavinello di M. Pietro Bembo, accennato, 284.

Eritrei, muovono guerra a' Chii, 197. Ermo (Sant'), facezia gentile del Gran Capitano, 143.

Errore nostro quando ci diletti, 136 .-Errori infiniti de' cattivi principi,

246. — Errori non sono i li, 79.

Esempio, chi fallando dà ma merita doppio castigo, 3 Esempio faceto, 21.

Esercizii cavallereschi come il Cortegiano, 83.

Esiodo imitato, ma non Virgilio, e perciò da que to, 49.

Esopo tassato da Socrate pi ne per aver tralasciato o go, 76.

Estense (Ippolito) cardinal lodato, 23.

Estensi donne celebri, accen Estremo, ad esso s'attaccan 193. — Estremi, come e biamo discostarci, 274.

Età de' Principi e de' Corte difficoltà che nascono ( sità di essa , 278. — E più capace dell' amor one nevole, 287. — Età, u qualche peculiar virtù e

Età d'oro. (Vedi Saturno.)
Euboea, già congiunta alla B
Eva col suo fallo, accennata
Evangelio, luogo di esso ci
invitato a posse allesi

invitato a nozze, alleg: Facesia intorno un altro l'Evangelio, 134.

### F

Fabio pittore, perchè così co. 64.

Faceto, chi propriamente possa, 151.

Facesie. (Vedi Detti, ove no pia, ed anche Novelle.)

Facesie sono di due sorte, 11 di tre, 123. — Ciò che basi osservare, 118. (Giudicio. Ingegno. Ris Facesie giudiciose, probuon Cortegiano, 117. varii donde si cavano, 150. — Effetti diversi sime, ivi. — Avverten nell'usarle, 125, 151.

Facilità nel parlare, difficile Fallare, chi falla, e dà male doppiamente esser punit o cattiva quanto importi, uanto giovi mandar inbuona, prima d'entrar , 108. — Quanto si debare di conservarla, 25.

rue bellissime di Crotone.

cui spuntano i primi denjuali amanti dall' autore , 298.

chè cantino di notte, 90. ne qual sia, 202, 263. — , ad ognuno il tolerarne,

incipi, sodi e veri quai . — Non si debbono uc-3. — Come in essi debba il Cortegiano, 94.

incipi favoriscono talvolta o merita, 25.

d'Urbino, lodato, 9, 271.

7a che gli fossero fatte delle
2. — Sua sentenza, 262.

rchese di Mantova; sua rensione, 142. — E faceta 144, 145.

edi Gonzaga.) udditi dee procurarsi dal

259, 260. schio intende di produr la

to Cortegiano presso Ome-

### (Vedi Ferrando.)

lla donna in amare il priagno del suo letto, donde 32.

di Spagna, marito d'Isalato, 199. — Soggioga il Granata, e toglie parecchie Iori in Affrica, ivi, 810.

inore d'Aragona, re di Nadlente negli esercizii caval-138. — Sua avvertenza, seioccamente imitato da un duto in uu suo difetto, 35. eaercitato, comparato con incipi, 263.

e cosa sia, 118. (Vedi Mangiar.)

etta di certa donna impicm fico, 146. Filippo di Demetrio assedia Chio; e suo iniquo bando, 197.

Filippo Duca. (Vedi Cortegiani.)

Filippo il Macedone, sua cura di trovare un ottimo maestro ad Alessandro, 34. (Vedi Alessandro.)
Filosofe celebri, 181.

Filosofia più nobile qual sia, 281.

Filosofi anticht, come definiscano l'amore, 285. — Filosofi paiono e hon sono alcuni poeti, 214. — Filosofi severi intervenivano a' pubblici spettacoli ed a' conviti, e perchè, 121. — Filosofo morale qual sia, 55.

Fine nobilissimo della Cortegiania de-

scritto, 243, 244. Fiore della Cortegiania qual sia, 244.

Fiorentini guerreggiano contra Pisani, 127. — Usavano il cappuccio, 102.

Fiorentino commessario, sua sciocca minaccia al duca di Calavria, 127. Due ridicole proposte d' un Fiorentino per far danari, 128. — Oscena facesia d'un altro, 140.

Fiorenza ha XI porte, 128.

Fisionomi, lor dottrina accennata, 290.

Foglietta (Messer Agostino), sua gentil dissimulazione, 142.

Folli chiama l'Autore questi suoi ragionamenti, in comparazione delle cose sacre e divine, 185.

Fonte publico comparato al principe. 249.

Forbici, novelletta accennata, 188.

Forche, in alcuni paesi quando uno condannato alle forche venga richiesto per marito da una publica meretrice, resta libero, con questo che la sposi; facesia curiosa alludente a ciò, 145.

Forestieri, quando non sieno necessarii per custodire il principe, 268.

Forma, ad essa s'assomiglia l'uomo generante, 182.

Fortezza che cosa sia, 265. — Viene ajutata dall'ira, ivi. — Nasce dalla temperanza, ivi. — Più propria dell'uomo che della donna, 180. — Qual sia la vera nella guerra, 264.

Fortuna seconda e avversa, ministra di Dio, 267. — Perchè mandata da Dio, ivi. Fortuna e suoi effetti, 2, 10, 24, 106, 240 e altrove.

Francesco (San) riceve il sigillo delle cinque piaghe, 304.

Francesco I re di Francia, sue lodi, 308.

— Esortato a mover le armi contro gl' Infedeli, 309.

Francesi in che sieno eccellenti, 31. —
A'tempi del Castiglione disprezzavano le lettere, 56. — Modesti, 95.
— Lodati, 112. — Saccheggiano
Capua, 211. — Francesi uccisi a
Metelin, 310.

Francia, sua corte lodata, 95. (Vedi Cavalieri.) — Re di Francia, loro guerre contro gl' Infedeli, 309.

Frate finto, che da burlato divien burlante: novella curiosa, 155, 156.

Frati, lor mali costumi, 186.

Freddo non è insuso da' cieli e non entra nelle opere di natura, 183,

Fregoso (Federico) propone il VII gioco, cioè di formare un perfetto Cortegiano; e questo solo viene abbracciato, 19, 20. — Per comando della
Signora Emilia Pia seguita il ragionamento del Cortegiano, 71. —
Era eloquentissimo, 166. — Arcivescovo di Salerno, 241.

Fregoso (Ottaviano) lodato, 2, 262, 266. — Propone il V giuoco, cioè per qual eagione vorrebbe l'amante che la sua donna s'adirasse seco, 18. — Nemico delle donne, 160. — Duce di Genova, 241. — Si fa aspettare, 242. — Era magro, 266.

Frequenza eccessiva nelle facezie si biasima, 151.

Frigida è la donna; effetti di tal qualità, 183.

Frigio (Nicolò), 165. — Deride la Donna di Palazzo che si andava formando, 171. — Sua facezia, 193.

Frustato, ciò che rispondesse a chi esortavalo a camminare in fretta, 126.

Frutto della Cortegiania, qual sia, 214.

#### G

Gagliardi, nelle guerre i più gagliardi non sono i più pregiati, 180.

Gaja Cecilia, moglie di Tarquinio Prisco, lodata, 187. Galeotto da Narni motteggiato peresere assai corpulento, acutamenterisponde, 133.

Galeotto (Giovantommaso) notato di viltà, e da chi, 135.

Galline mal covano fuori del nido; scata risposta di Cosimo de' Medic, 137.

Gartier. (Vedi Cavalieri.)

Garsia (Diego), 138.

Gazuolo. (Vedi Contadinella.) Gelosi, loro difetti, 232.

Generar bellezza nella bellezza cota sia, 295. — Come ciò intendesse il signor Morello, ivi.

Generar figlioli, è falso che non si abbia dalle donne altra utilità che questa, 203, 205, 217 e seg.

Genovese prodigo, ciò che rispondesse ad un avaro che 'l riprendea, 136.

Georgio (San). (Vedi Cavalieri del Gartier.)

Georgio da Castelfranco, pittor celebre, 50.

Gerione, biasimato, 271.

Germane donne lodate, 198.

Giocatore, che si crede divenuto cico: novella curiosa, 153 a 155.

Giocatore di dadi, perchè comparato colla prudenza, 267.

Giochi varii proposti nella corte d'Urbino, 13 e seg.

Giochi, quali approvati nel Cortegiano, 106.

Giostra famosa; come in essa si portasse un gentiluomo, 114.

Giostre, come debba in queste diportarsi il Cortegiano, 82.

Giovane ciascun si studia d'apparire, 88, Giovane donna di maravigliosa continenza, 207.

Giovanetti due scioccamente comparati nel canto a due sparvieri, 126.

Giovani come debbansi diportare, 89.

— Ripresi da' vecchi in molte cose,
77. — Perchè inclinati all'amor
sensuale, 288. — Quai si possan
chiamar divini, ivi.

Gioventù comparata alla primavera, 74.

Giove, secondo Orfeo, era maschio e kmina, 182. — Nella sua rocca qual sapienza fosse custodita, 249. — Senza qual virtù non potesse governare il regno suo, 255.

Giovenale. (Vedi Juvenale.)

Girolamo. (Vedi Jeronimo.)

Giudicare si possono alcune cose subito e in un'occhiata, non così le virtù e i costumi degli uomini, 108.

Giudici, che cosa facciano alle volte per parer savii, 296.

Giudicio, maestro di chi scrive, 49. — Più perfetto diventa per la lunga esperienza, 73. — Necessario nelle facesie, 418.

Giulio Cesare perchè portasse la laurea, 116.

Giulio II pontefice ricevuto magnificamente in Urbino, 43. — Suoi magnifici edificii accennati, 271. — Sua faceta risposta, 317.

Giunone, festa detta delle Ancille in onore di tal dea perche instituita, 196.

Giureconsulti. (Vedi Jurisconsulti.)

Giustisia che cosa sia, 255. — Da chi, e per cui comando portata in terra, secondo i poeti, 249. — Ajutata dall'odio contra i cattivi; sue lodi; nasce dalla temperanza, 255. — Massima cura de' buoni principi, 267.

Golpino, servo del Magnifico, facesia intorno ad esso, 141. (Vedi de' Medici Giuliano.)

Gonfiarsi ne'favori non dee il Cortegiano, 94.

Gonnella faceto burlatore, 158.

Gonzaga (Alessandro) gentilmente comparato ad Alessandro Magno, 139.

Gonzaga (Cesare) propone il II giuoco, cioè, se l'uomo fosse necessitato d'impazzire, qual sorta di pazzia, essendo ciò in sua potestà, dovrebbe eleggere, 15 e seg. — Fu uomo raro e di belle qualità, 240 e 241.

Gonzaga, donne celebri di tal casa accennate, 198.

Gonzaga (Eleonora) duchessa d'Urbino, lodata, 242.

Gonzaga (Elisabetta) duchessa d'Urbino, lodata, 2, 169. — Sua modestra e grandezza d'animo, 11, 12. — Sua forte castità ad onta dell'impotenza del marito, 214, e altrove lodata. Gonzaga (Federico) marchese di Mantova. (Vedi Federico.)

Gonzaga (Federico) figlinolo di Francesco marchese di Mantova, lodato, 276, 318.

Gonzaga (Francesco) Marchese di Mantova, lodato, 271.

Gonzaga (Giovanni), sua piacevole comparazione di suo figlinolo Alessandro con Alessandro Magno, 139.

Governare, dal non saper governare i popoli quanti mali nascano, 246 e seg.

Governator buono, è gran laude d'un principe l'esser così chiamato, 275.

Governo ottimo qual sarebbe, 266, 267.

Grammatico che non aveva letto, come ciò fosse interpetrato da Annibale Paleotto, 131, 132. (Vedi Letto.)

Granata, e suo regno, conquistato da Ferdinando re di Aragona. 310. — Per cagione e virtù di chi, 199, 217.

Gran Capitano. (Vedi Consalvo Ferrando.)

Grandezza di animo conveniente a'principi qual sia, 270. — Suoi effetti, ivi.

Grasso de' Medici, e scherzo intorno ad esso, 62.

Grati universalmente, non si debbono motteggiare, 122.

Gravità nelle donne moderata, induce riverenza, 225. — Gravità faceta, lodata, 138.

Grazia non s'impara, ma è dono di natura, 33 e seg. — Si puo rubare e come, 35.

Grazia, o sia favore, quanto importi al Cortegiano essere in grazia del suo Signore, 107. — Come debba da esso guadagnarsi prima di volergli insegnar la virtù, 270. — Della sua donna come debba mantenersi l'amatte, 232.

Graziati alcuni nascono, altri no, 23.
— Graziato deve essere il Cortegiano, ivi.

Grazie come debbansi dimandare a'principi, 92. (Vedi Favori.)

Grecia, sua consuetudine trasportata in Massilia, 189.

Grue, hanno il lor principe, vario però, 256. Guerra, suo fine à la pace, 262.—Senza di esso non à l'ecita, 263. — In sè sola considerata à mala, 264. — Disordine che spesso in essa succede, tvi. — Le cose notabili in essa faccia il Cortegiano al cospetto di pochi e segnalati, 82. (Vedi Gagliardi. Pace. Turchi.)

Guerre di donne, 180.

Guerrieri debbono sopra tutti gli altri esser letterati, 61.

Guidubalde, duca d'Urbine, infermo di podagre, lodato, 10. — Sotto quai principi militasse, tvi. — Dottissimo e di gran giudicio in tutte le cose, 11. — Impotente nel matrimonio, 214. (Vedi Gonzaga Elisabetta.)

#### I

Idea del perfetto Cortegiano, simile a quella della republica di Platone, del re di Senofonte, e dell'Oratore di Cicerone, 5.

Ignorausa è cagione di tutti gli errori e vizii, 252, 263, 262. — In quai cose non noccia, 246. — È uno dei maggiori errori dei principi, 245. — Come pure la più enorme fra tutte le bugie, ivi. 247.

Ignoranti si sasiano delle cose spesso vedute, 86. Imitare i difetti altrui è sciocchezza, 35.

Imitare i diletti altrui e sciocchezza, 30.
Imitazione, necessaria per iscriver bene,
41.

Impossibili cose desiderate inducono altrui a riso, 149.

Impressioni prime sono di gran forza, 25, 108.

Imprudenza di molti, descritta e biasimata, 206.

Impudenza fucata di certe donne presa alle volte per bellezza, 293. — Impudenza intolerabile d'alcuni principi, 246.

Incontinenza, differente dall'intemperanza, 252. — Perchè si chiami visio diminuto, 253,

Inconvenienti cose, toccate, 255.

Incredulità. (Vedi Credulità.)

India, suoi efferati abitatori, accennati, 282.

Indiscretezza d'un cavaliere nell' intertenere una dama, 83. Industria dell'uomo in mansusian gli animali, 250. — Della stessa de servirsi in domar le passioni, iri. Inequalità ragionevole con chi della

Inequalità ragionevole con chi debis usare il principe, 268.

Infamare donne, anche di colpe ven, è cosa degua di gravissimo essige, 208 e seg.

Infermi che sognano di here a un chiere fonte, comparati a' cattivi ammi, 286.

Infermità perchè date a noi da satura, 76.

Inganuar l'opinione è il forte di tatte le facesie, 150.

Inganno da non hiasimarei qual si, 115. — Grande degli uomini qual sia, 251, 252. — Inganni grandi e miserabili de' principi, toccati, 246.

Ingegnero punito con troppa sevatà da Publio Crasso Musiano, 99.

Ingegno, maestro di chi scrive, 49. —
Tiene le prime parti nelle facesie,
118.

Inghilterra. (Vedi Cavalieri.)

Ingratitudine di alcumi Cortegiami verso i principi loro benefattori, 92.

Inimici, come si portino co°principi, 245.
Innamoramento curioso di molte dente
nobili in un sol gentiluomo, 108,
109.

Innamoransi gli nomini per altre cagioni, oltre alla bellezza, 69.—Anche per fama, 109.

Innamorați sensualmente sono infelicissimi, 286 e seg.

Insegnare, non sempre chi sa insegnare qualche cosa, sa anche eseguirla, 34. Instabilità d'amare nell'uomo ondenasca. 183.

Institutore del principe qual esser debha, 265.— Chi meriti un tal nose, 270.

Institusion del principe come abbia a farsi, 264, 265.

Intellettiva virtù come si perfezioni, 265. Intelletto particolare non può esser capace dell'immensa hellezza universale, 300.

Intelligenza, sua virtù, 265.

Intemperanza quanto differente dall'incontinenza, 252.

Intemperati, e loro infelicità, 260.

Enterpretare un detto in senso non inteso da colui che 'l dice, è cosa gragiosa, 436, 437.

Interpretazioni giocose, 147.

Intertenersi con chi debba il Cortegiano, 105.

Invenzioni molte degli nomini per muovare il riso, 120.

Invisibili cose veramente sono, 303.

Ipocriti esagitati, 185, 186. — Loro costumi descritti, ivi.

In aiute la fortezza, 255.

Ironie facete, proprie de' grandi, 148.-Loro doppio uso, ivi.

Isabella d'Aragona, duchessa, sorella del re Ferrando di Napoli, lodata, 201.

sabella marchesa di Mantova, lodata, 201.

jahella duchessa d'Urbino, lodata copertamente, 243. (Vedi Gonzaga Elisabetta.)

isabella regina di Napoli, lodata, 201.

— Suoi infortuni accenuati, ivi.

Isabella regina di Spagna, esaltata con somme laudi, 199, 200, 217. —
 Godeva delle burle fattele, 152. (Vedi Ruota.)

Isola Ferma, chi ad essa dovrebbe mandarsi, 220.

Istrione antico, perchè volesse sempre in iscens comparire il primo, 83.

Istrumenti musicali da fiato, poco convanienti al Cortegiano, 87. — E meno alla Donna di Palazzo, 476.

Italia avea anticamente il suo abito proprio, 100. — Suo frequente commercio con Francia e Spagna, 112. — Per qual cagion rovinata, 268. — Re d'Italia chi si poteva chiamare, 271.

Italiani in che più vagliano, 31. — Posposero un tempo l'armi alle lettere, 58. — Si confanno più cogli Spagnaoli, 112. — Malamente imitano i Francesi, tet.

Italiano nome per quai cagioni ridotto in obbrobrio, 246.

invidia, si fugge colla mediocrità, 116.

### Ì

Jeronimo, e non Girolamo, vuol che si scriva l'Autore, 47.

Jeronimo (Sau) celebra molte sante e maravigliose donne, 185.

Josquin di Pris, musico eccellente, 110. (Vedi Mottetto.)

Jurisconsulti avari, 211. - Non litigano, 139.

Juvenale (Latino), sua facezia, 148.

#### T

Lamenti increscevoli in amore, 232. Latina lingua si variò in diversi tempi, 44.

Latine cose del Petrarca, non sono molto stimate in paragone delle toscane, 218.

Latini, da chi apprendessero le lettere, 494.

Laude, come possa acquistarsi dal Cortegiano, 80.

Lavinello. (Vedi Eremita.)

Laura del Petrarca, di quanto bene fosse cagione, 218.

Laurea. (Vedi Giulio Cesare.)

Legge ingiusta fatta dagli uomini, 159.
Leggi, perchè castigbino i delinquenti,
250. — A qual fine debbano indirizzarsi, 203. — Quando sarebbon volentieri obedite, 268.

Leggere i fatti degli antichi celebri capitani e imperadori, quanto giovi, 57. Leggiadria delle donne, 225.

Legno col volger del tempo impietrisce, 313, 314.

Leona, meretrice ateniese, suo mirabil ailenzio, come onorato dagli Ateniesi, 189.

Leona di bronzo senza lingua, cosa significasse in Atene, 189.

Leonardo da Vinci, pittore, lodato, 50, 115.

Leonico (M. Niccolò) sua gentil riprensione, 142.

Lettere, lodate, 56 e seg. — Se sieno più eccellenti che l'armi, 57.

Letto, ec. 132. — Scherzo sopra questa parola pel suo doppio significato. (Vedi Grammatico.) Lenconia. (Vedi Chie donne.)

Liberalità falsa qual sia, 273. — È di varie specie, ivi. — Liberalità s'insegna fra i Turchi ai fanciulli nobili, 488.

Libertà, supremo dono di Dio agli uomini, 257. — Qual sia la vera, 258. — Libertà troppa ne' popoli quanto nociva al principe, 268. — Segno di libertà perduta dalla maggior parte d'Italia, non avere abito proprio, 400. (Vedi Abito.)

Libertine donne, o sieno immodeste, biasimate, 174.

Libreria insigne de' Duchi d' Urbino, 9. Licenza ingiusta presasi dagli uomini, 159, 202.

Licurgo nelle sue leggi approvò la musica, 63.

Lingua, in ogni lingua alcune cose sono sempre buone, 48. — Lingua italiana, o volgare: sua origine e suoi incrementi, 43.

Lingue dipartite di fuoco che comparvero sopra gli Apostoli, 301.

Liscio, perchè ripresa una gentildonna che usava certo liscio, 135.

Lisia Pitagorico ammoniva Epaminonda, 247.

Litigante, ciò che rispondesse all'avversario che l'avea motteggiato di bajare, 133.

Livio, notato di Patavinità, 47.

Lodar sè stesso come si possa onestamente, 27. — Avvertensa in ciò del buon Cortegiano, ivi. — Lodano sè stessi molte volte gli uomini eccellenti, ivi. — Lodarono sè stessi gli antichi scrittori, ivi.

Lombardia, paese di libertà, 84.

L'ombardo vestire a' tempi de! Bembo, assai curioso e bizzarro, 101, 102.

Lombardi, affettati, 38.

Lucchese mercatante, novella curiosa, 129.

Lucullo avuto da alcuni per mangiatore, 247.

Ludovico re di Francia, lodato, 190.

— Suo motto, 138.

Luigi re di Francia. (Vedi Ludovico.)

#### 100

Macchia, tutti abbiamo qualche macchia, 14.

Maestà, dee conservarsi dal principi, 270.

Maestro, è necessario nelle arti, esele virtù, 251. — Maestri ottimi in tutte le cose si debbono sesglies, 34. — Debbono considerate essi la natura de'discepoli, 51.

'n!

Magistrati, a chi si debbono dare, 33, 259. — Magistrati cattivi, lore errori, 260. — A chi si debbase attribuire, 267.

Magnanimità non può darsi sensa alte virtù, 255. — E queste quali seno, 256.

Magnifico (il), così si chiamava Giulino de' Medici. (Vedi De' Medici Giliano.)

Malfattori perchè castigati, 250. (Vei Leggi.)

Malignità si fugga ne'motti, 131. — E nelle facezie, 151.

Malvagi, amano d'esser tenuti buoni e giusti, perchè, 249.

Mangiar cose fetide e schifose; prodessa sciocchissima d'alcuni francesi e italiani, 112.

Maniche a comèo. (Vedi Veneziani.) Maniera riposata si loda ne' giovani, 89, 90.

Maniere diverse di donne, 225.

Manlio Torquato perchè uccidesse il figliuolo, 98. — Non si approva tanto suo rigore, ivi.

Mansuetudine conveniente al Cortegino, 81. — Al principe, 270.—Sosve. propria della Donna di Palazzo, 178.

Mantegna (Andrea), pittor celebre padovano, 50.

Mantua, vescovo di Mantua, e suo bel disegno, 212, 213.

Maraviglia d'alcuno fa ridere, 150-

Margherita, figliola di Massimiliano imperatore, lodata, 199.

Maria Vergine accennata, sue lodi, 185. Maria (Santa) Maddelena, 304.

Mariano, certo frate faceto, 158. - Sea

lezza accennata, 120. — Sol'elogio della pazzia, 16. e i Tedeschi, 198. olterra, sua facezia, 141. estialità di alcuni padri nel le figliole, 207, 222. zione di un marito al senato ner licenza di morire a casua moglie, 490. — Mariti ccennati, ivi. — Mariti, non amati dalle mogli, 163. — ttissime accennate, 185. — oro uso e utilità, 85.

femina intende di produr la 181. — Maschio e femina Dio gli uomini a sua simili-182. Istanza mirabile di una sua

a, 189. (Vedi Cicuta.)
essa s'assomiglia la donna.

questo Trattato, 7. - Sua

3. tessa, lodata, fu di casa Ca-198.

vino re d'Ungheria, lodato, latte più volte i Turchi, 310. facezia su tal parola divisa,

lla similitudine del modo di icina a' fanciulli, 248. llente può darsi senza ch'abrini da guarire, 280. — Meosarve a molti infermi, 250. ici, quali infermità debbano lmente curare, ivi. — Meri, 211. — Scherzo intorno i, 130.

imo de'), sua risposta a M. rozzi, 137. — Sua ammonissimulata, 147.

liano de'), duca di Nemours, Magnifico, 241. — Lodato, otettor delle donne, 140, Sua facezia. (Vedi Golpino.) modestia, 169, 171.

enzo de'), suoi detti, 141. le virtù sono mediocrità, Difficile a ritrovarsi, ivi. ocrità non soggiace ad in-16. — Mediocrità nel gioscacchi più laudabile delnza, 106. (Vedi Spagnuoli.) - Mediocrità ne' sudditi, molto giovevole al principe, 268.

Meliolo, burlator celebre, 158.

Memoria, le cose che risvegliano la memoria de' gustati piaceri, sono grate, 74,75.

Mercatanti debbono essere ajutati dai principi, 275. — Mercatanti gindiziosi imitar deve chi pensa di discostarsi alcuna volta dai comandi del suo principe, 99.

Mercurio quali virtù recasse in terra, secondo le favole, 249.

Meretrice publica come potesse liberare un condannato alle forche, 145.

Merito è la vera via d'ottenere i favori dei principi, 94. — Meriti come debbano essere rimunerati dai principi, 268.

Messa frettolosa, facezia d'un prete, 149. Metafora, lodevole, 46. — Metafore ben accomodate e loro uso, 137. — Metelino, Francesi uccisi dai Turchi a Metelino, 310.

Metrodoro, filosofo e pittore, 68.

Michele (San). (Vedi Cavalieri.)

Millantatore cavaliere come fosse mortificato da una dama, 27.

Minacce alle volte fanno ridere, 150.

Minerva quai musici istrumenti rifiutasse, 87.

Ministri buoni. (Vedi Principe.)

Minusia non si dee chiamare cosa alcuna che possa migliorare un principe, 274.

Miseri non si motteggino, toltone un sol caso, 122.

Mitridate temè la morte più che non la temesser sua moglie, e le sue sorelle, 188.

Modestia nel Cortegiano, lodata, 37, 59.
— Sola non fa l'uomo grato, 96.

- Non diventi rusticità, ivi.

Moglie brutta motteggiata, 133. — Mogli. (Vedi Communità, ec.) — Mogli cattive accennate, 190.

Moisè, rubo ardente da esso veduto, 301.

Molart, capitano, come motteggiasse il Peralta, 148.

Molli di carne, atti della mente; assioma filosofico, 180.

Moltitudine, naturalmente ha odore del bene e del male, 5. (Vedi Valore.) Mondo è una pittura, 65. — Descritto come bello, 291. — Mondo piccolo si dice l'uomo, ivi.

Monteseltro (di). Donne iusigni di questa famiglia accennate, 198.

Montefiore, osteria, 151.

Monte (Pietro), ledato, 34, 171.

Mo quarta sera, cioè era è la quarta sera, 272.

Morali virtù non sono totalmente da natura, 250. — Come si perfezionino, 264.

Mordacità eccedente des fuggirsi, 125.

Morello da Ortona, cavalier molto vecchio, 285. — Suoi scherzi e bizzarrie, 288, 289, 295, 296.

Mori e Turchi troverebbero la lor salute nella propria ruina, 272. (Vedi Turchi.) — Mori uccisi in grandissimo numero dagli Spagnoli per causa di chi, 218.

Morte, che facciano alcuni per paura di essa, 211.

Mosca, fu lodata con un libro intero da certo ingegnoso scrittore, 91.

Moscovia produce quantità di sibellini, 129.

Motteggiere all'improviso è più conveniente, che dopo d'avervi pensato sopra, 161.

Mottetto non istimato prima che si sapesse essere composizione di Josquin di Pris, 110. (Vedi Josquin.)

Motti. (Vedi Detti, ove ne ha gran copia, ed anche Novelle.)

Motti di due sensi, quai sieno, 122. — Motti ridicoli onde nascono, 121.

Musica lodata, 62, 63. — Sua forza, ivi.

— È probabile che sita grata a Dio,
ivi. — È di molta consolazione, ivi.
Conviene al Cortegiano, 62. —
Quado oprar si delba, 36, 87. —
Qual sia la più lodevole, ivi.—Suo
difetto, 37.

Musico deve esser l'uomo ben disciplinato. (Vedi Platone ec.) — Musico eccellente divenuto pessimo poeta, 145. — Musico quando diletti e si stimi, 38.

Mutazion di Stato da quai cagioni originata, 268, 269.

#### N

Napoli abonda di vestigi di grandi edifici degli antichi, 271. — Due regine di Napoli di gran virtù secranate, 200.

Narrar facenie come si debba, 123.

Nascono per lo più i buoni dai buoni, 24.

Naso, facesia troppo acerba intorno ad un sensa naso, 83.

Natura, e sua proprietà, 179. — Des seguirsi nello scrivere, 52. — Lagge di natura qual sia, 263. — Sempre la stessa, e sempre diversa nelle sue opere, 312 e segg.

Nave che parte dal porto comparata alla vecchiaja, 74. — Bella similitudias d'una nave colla ragione, 252. — B d'un governator di nave colla stessa, 255. — Navi, perchè abbreciate da certe donne Trojane presse Roma, 194.

Mero colore, abiti di color nero, e tirante al nero, più convenienti nel vestire ordinario, 101.

Nerone, congiura contr'esso accennata, 189.

Nicoletto, buon filosofo, ma niente intendente di leggi, sua opinione contraria ad una di Socrate, 114. — Suo detto, 138, 139.

Nicolao V, papa, scherzo su una sua isscrizione, 124.

Nicostrata, madre d' Evandro, mostro le lettere ai Latini, 194.

Nobile è tenuto a operar virtuosament, 22. — Nobili molti visiosi, 24. — Consiglio de nobili qual esser dovrebbe, 266. — Nobili in che mniera debban giocar coi villani, 84. — Nobile sia il Cortegiano, 22.

Nomiuar con oneste parole una cesa viziosa è modo faceto, 143.

Novelle, del Proto da Lucea, 134.—
D'un giocatore che si crede divenuto cieco, 154.— D'un frate faib che da burlato divenne burlant, 156.— D'uno che fu creduto paso, 157.— D'un tal Ponsio, de involo ad un contadino un pajo di capponi, 158.— D'una tal Capma, che perir volle, e fece perir di

veleno il suo amanta uccisor del di lei marito, per serlarsi a questo fedele 190 e seg. — Di Madonna Argentina, che mori d'improviso per l'allegrezza d'avere a riveder il marito già schiavo dei Mori, 198. — Di rara onestà in una giovane donna, 207, 208. — E d'altra due donselle, 212. — E d'altra due donselle, 212. — E d'altra 71 osteria dalla sua innamorata, 234. vità, sempre cercata dagli uomini, 1.

Novità, sempre cercata dagli uomini, 1. Nosse, costume in esse degli antichi, 191.

Numeri nello scrivere donde nascano, 52.

4

Obedire è tanto naturale, utile e necessario, quanto il comandare, 258. — Obedito è sempre chi sa comandare. 262.

Obelisco intorno a' sepoleri cosa significassero presso certi antichi, 263.

Occhi della mente da tutti si hanno, e da pochi si adoprano, 300.—Quando divengano acuti e perspicaci, ivi.

Occhi, loro efficacia, 229, 230. — Diversità, ivi. — Guida in amore, ivi. — Occhio infermo guasta il sano, ivi. — Novella di uno che avea perduto un occhio, 146, 147.

Odio contro gli scelerati siuta la giustizia, 255.

Officii, scherzo gentile su questa parola, 134, 135.

Oglio, fiume che passa accanto Gasuolo in Mantovana, in esso perche si gittasse una fanciulla, 212. (Vedi Contadinella.)

Olimpici giochi dove si celebrassero, 168.

Omero in che imitato da Virgilio, 44.— Venerato da Alessandro, 57.— Formò due uomini eccellenti per esempio della vita umana, e quali, 281. (Vedi Achille, Ulisse, Fenice.)

Onestà delle donne non s'offenda, 159, 164. — Come si scuopra, 174. — Quanto si stimi, ivi. — Amata più della vita da alcune, 211.

Opera migliore che possa farsi dal Cortegiano qual sia, 248.

Operazioni, di varie sorte, 102, 103. —
Per esse si vien in cognizione del
valore di chi le fa, ivi.

Opinione, credesi alle volte più all'altrui che alla propria, 116.

Opinione, facezie fuor d'opinione quai sieno, 132. (Vedi Ingannare.)

Oratori diversi tra loro, benche tutti perfetti, 50.

Orazione del Bembo allo Spirito Santo, 302.

Orazione d'uno annoiato si della moglie, fin a voler morire di veleno, accennata, 190. (Vedi Marito.)

Orasio riprende gli antichi per aver troppo lodato Plauto, 44.

Ordine, cose dette fuor d'ordine fanno ridere, 150.

Orfeo, sua sentenza intorno a Giove, 182.

Orma di Dio si trova nella contemplazione, 300.

Osca lingua, affatto perduta, 48. Oscenità nelle facesie detestata, 140.

Oscurità nel parlare si dee fuggire, 47.

- Nello scrivere, alle volte apporta grazia, 40, 41.

Osteria, curiosa novelletta d'un amante che volea che gli fosse pagata l'osteria dalla sua amata, 234. (Vedi Sciocchessa d'un gentiluomo.)

Ostinazione propria delle donne, 188.
Ostinazione tendente a fine virtuoso si dee chiamar costanza, 189.

Ottavia, moglie di Marc' Antonio, e sorella d' Augusto, lodata, 187.

Ottimati, sorta di governo, 257. Ottomani (Gein), suoi detti, 138.

Ovidio, gran maestro d'amore, 235. — Alcuni costumi rozzi de'suoi tempi, ivi.

Ozio, e suoi mali, 264.

P

Pace è in sè huona, deve essere il fine della guerra, 202. — Disordine che suole avvenire in essa, 263. — Il suo fine è la tranquillità, ivi. — Principi gloriosi in guerra, perchè vadano in ruina in tempo di pace, 263, 264.

Padoa, il Podestà dispensava anticamente alcune letture di quello studio, 114. (Vedi Campanile.) — Vescovo di Padova. (Vedi Della Torre.)

Palazzo publico d'Urbino, il più bello di tutta Italia, 9.

Palazzo (Donna di). (Vedi Donna di Palazzo.)

Palaszo (Uomo di) per Cortegiano. (Vedi Cortegiano.)

Paleotto (Annibale). (Vedi Gramma-tico.)

Paleotto (Camillo), 135. — Suo detto, 144.

Palla, gioco conveniente al Cortegiano, 31.

Pallade, lodata, 194.

Pallavicino (Gasparo), propone il I giuoco, cioè di qual virtù vorrebbe chi ama che l'amata sua fosse più adorna, e qual visio in lei più dovesse comportare, supposto che di tutti priva non potesse essere, 14.

— Nemico delle donne, 160. — Gran guerriero, 163. — Lodato; sua morte immatura, 240.

Panezio ammoniva Scipione, 247.

Pari, conversazione co'pari più frequentata di tutte, 99.

Parlare, ciò che ad esso si richieda, 45.

— Tolera alcune cose che aborrisce lo scrivere, 39, 40. — Bellissimo è quello che è simile alle belle scritture, 40. — Onde nasca la buona consuetudine di esso, 48. — Parlare e scriver bene deve il Cortegiano, 42. — Di che debba parlare, 45, 46.

— Come la Donna di Palazzo, 175.

Parmegiana, o sia distretto di Parma, prodezza d'un gentiluomo nel fatto d'arme che ivi si fece contra il re Carlo, 114.

Parole senza le sentenze, disprezzevoli, 44. — Detto di Cicerone, ivi. — Lor mutamento, 48. — Parole di diverse nazioni usate dal Boccaccio, 3.

Passioni perchè date a noi da natura, 76.

Patavinità ripresa in Tito Livio, 47.

Patria come debba amarsi dal principe, 267, 268.

Patria universale, voleva Aristotele, che

Alessandro facesse divenir tutto 2 mondo, 281.

Pavia. (Vedi cardinale di Pavia.)

Paolo (San) a che paragonato, 126:-Rapito al terzo cielo, 304.

Paolo gentiluomo pisano, come liberam Tommaso suo padre dalle mai dei Mori, 193.

Paura vana cagiona il riso, 153.

Pazzia delle donne in che si conosca, 375.

c

S

Pazzie diverse, 15.

Pazzi, divenuti tali in grazia di Die, secondo l'opinione di fra Marine, si salvano sicuramente, 16.

Pazzi (Rafaello De'), sua giocosa interpretazione, 147.

Peccare procede quasi sempre da igna ransa, 253.

Pedagoghi huoni, cosa inseguino a'fat ciulli, 251.

Peggiori (a') sempre s'attaccano le donne, 110.

Peleo padre d' Achille, 281.

Pentirsi, detto di un tale, che non comprava sì caro il pentirsi, 211.

Pepoli conte, discepolo del Beroaldo, 136.

Peralta capitano, motteggiato, 148. — (Vedi Molart. Aldana.)

Perdonar troppo a chi falla, è ingiurioso a chi non falla, 33.

Perfezione, chi più ad essa s'avvicina, è più perfetto, 5. — Quanto siadificile a conoscersi, 21. — Di tute le cose, non si trova nella natura umana. 113.

Pericle, sua continenza lodata, 204. Oppugnata, 210.

Persia, ambasciatori del re di Persia presso Filippo, quale pronostico facciano di Alessandro fanciallo, 319.

Persiana spada di Dario accommodata alla Macedonica prima ch'egli consultatesse con Alessandro, cosa pronosticasse, 100, 101. — Persiase donne col riprendere i loro uomisi fuggitivi per la rotta di Ciro, soso cagione di lor vittoria, 197. — Persiani gentiluomini, molto gentili, 170.

Persuasion falsa di sè stessi, un de'maggiori errori de' principi, 245, 247.

- Peste la più mortale al mondo qual sia, 247. — Peste per dieci anni tenuta lontana da Atene per messo di chi, 194.
- Pestiferi alle città quai sieno; loro castigo, 250.
- Petrarca e Boccaccio, usarono parole oggidi rifiutate, 42. Se fossero stati vivi a' tempi dell'autore, avrebbero tralasciato d'usar molte parole, 48. Non si debbono soli imitare, 51.
- Petrarca si rese immortale coll'avere in grazia di Laura scritto, in lingua volgare, il suo Canzoniere, 218. Suoi versi in lode delle lettere, 60.

   Acutamente interpretati, 61.
- Piacer falso qual sia, 286. Piacer vero è sempre buono, 252.
- Piazza d'Agone in Roma; in essa si facea un'annual festa a' tempi dell'autore, 246.
- Pietà verso Dio quanto necessaria nei principi, 267.
- Pietro (San), suo tempio in Roma da chi rifabricato con gran magnificenza, 271.
- Pii (Emilia De'), dama di grande spirito nella Corte d' Urbino, 11. — Ordina che si propongano i giochi, 13. — Donne valorose di quella casa accennate, 198.
- Piccinino (Niccolo), suoi detti celebri accennati, 75.
- Pierpaolo, affettato nel dansare per troppo studio, 36.
- Pigmalione s'innamorò d'una statua d'avorio da lui formata, 172.
- Pindaro, discepolo d'una donna, 194.
- Piramidi d'Egitto, e loro origine, 264. Pisane donne, lodate, 201. — Celebrate
- da' poeti, ivi. Pisani guerreggiano co' Fiorentini, 127, 128.
- Pistoia, cognome d'uno che scherza con fra Serafino, 139.
- Pitagora sentiva nella musica certa divinità, 88. — Come ritrovasse la misura del corpo d'Ercole, 168.
- Pittori, molto stimati dagli antichi, 64, 67 e seg.
- Pittori tra sè diversi, benchè tutti perfetti nella lor maniera, 50.

- Pittura quale esser debba, 37. Se sia più nobile della scultura, 64, 65, 66,67. Sua utilità, ivi. Deve intendersi dal Cortegiano, ivi. Assai stimata dagli antichi, 67 e seg. Chi non la stima, è privo di ragione, 65. Pittura, similitudine di essa, 45. 81.
- Platone, fu perfetto Cortegiano de' re di Sicilia, 281. — Assegna alle donne la custodia delle città nella sua Repubblica, 178. — Esso ed Aristotele vogliono che l'uomo ben disciplinato sia anche musico, 63.
- Plauto, troppo lodato dagli antichi, al parere di Orazio, 44.
- Poemi greci e latini, nati per cagion delle donne, 218.
- Poetesse insigni, accennate, 180.
- Poeti che paiono e non sono filosofi, 114.
  Polifilo, parole di esso troppo ricercate,
  233.
- Pompe in ogni genere di cose debbonsi reprimere dal principe, 275.
- Pontremolo (Giovan-Luca da), Auditor di Rota, motteggiato, 148.
- Ponzio scolare siciliano in Padova, gran burlatore, 158. (Vedi Campanile.)
- Popolar Consiglio dovrebbe istituirsi, ed a qual fine, 286. — Popolare amministrazione; sorta di governo, 257, 258.
- Popoli buoni, indizio del principe buono, 260. — Popoli, come debbano amare il principe, 267.
- Porcaro (Antonio), 135.
- Porcaro (Camillo), molto gentilmente loda M. Antonio Colonna, 137.
- Porcia, figliuola di Catone, e moglie di Brnto, lodata, 187.
- Porta (Domenico Dalla), Auditor di Rota, motteggiato, 148.
- Portamenti delle donne, diversi, 225.
- Porte, che parlavano senza lingua e udivano senza orecchie, facesia, 123.
- Porte XI sono in Firenze; si propose una volta di farne altrettante, da chi e perchè, 128.
- Porto, abonda di vestigi di gran sabbriche degli antichi, 271.
- Potenti non si debbono motteggiare, 122, 151.

Potenza, nelle cose puramente naturali precede l'operazione, 251.

Potenza de'sudditi, nociva al principe, 268. — È più facile impedirla da principio, che cresciuta reprimerla, 269.

Povero importuno che diede occasione a tre diversi motti, 122.

Povertà de' sudditi, nociva al principe ed al governo, 268.

Pozzuolo, abonda di vestigi dell'antica magnificenza, 271.

Precetti, molto giovano, 80.

Prefetto di Roma, sopragiunge nella Corte d'Urbino in tempo di questi ragionamenti, 70. — Lodato, ivi, 241. — Suo motto, 149. (Vedi Della Rovere Francesco Maria.)

Preghiere degli amanti debbono esser modeste, 229.

Prelato che pensava scioccamente d'esser grandissimo di statura, ciò che facesse, 141. — Prelati avari, 211.

Prelibato, termine forense, che significa sopraccennato, suddetto, preso goffamente da un florentino forse per qualche gran Prelato, 127.

Presenza de'principi è spesso necessaria, 262.

Presuntuosi, per lo più favoriti da'principi, 95. — Presuntuosi che vogliono giudicare di ciò che non sanno, 53, 59.

Presunzione affettata d' alcuni, 100.

Prete. (Vedi Messa.) — Prete da Varlungo innamorato della Belcolore, 124. — Prete di villa come motteggiato, 136, 137.

Primo dee procurar di comparire nelle publiche feste il Cortegiano, 82.

Principe, condisioni in esso richieste, 270 e seg. — Cose a lui convenienti, toccate sommariamente, 266 a 271. — Cure e cognizioni allo stesso necessarie, 275 e seg. — Principe buono qual sia, 273. — Quanto sia giovevole al mondo, 248. (Vedi Squadro.)— Principe cattivo quanto noccia, ivi. — Quando si conosoa incorrigibile, dee abbandonarsi dal Cortegiano, 282. — E perchè, ivi. — Principe, elegger buoni ministri è proprio ufficio di esso, 200. — Virtti de principi necessarie, ivi. —

Convenienti, 244. - Con esso der principalmente conversare il Cortegiano, 91. - E come possa in co essergli grato, ivi. - Principe mascherato come debba portarsi, 85.-Principi, aborriscono per le pie d'udire la schietta verità, e però ad porgerla loro si richiede gran destrezza, 247. - Di che cosa abbisno essi più bisogno, 245. - Len principal incumbenza, 260 .- Priscipi cattivi e ignoranti, peggiori di certi colossi fatti di stoppa e di stracci, e perchè, 246. - Principi eccellenti quanto sien rari, 276. -Principi, quando sono di buons 🔒 tura,facilmente s'instituiscono, ??.

Procuste, biasimato, 271.

Profession di colui con cui si parla, stender si dee, 83.

Prometeo, qual sapienza fingesi che rebasse a Minerva e a Vulcano, 249.

Propinqui come debbansi amare dal principe, 268.

Prosperità de' principi da che dipenda, 267. — Prosperità, pericoli di essa, 264.

Proto da Lucca, sua novella, 134. Protogene, perche biasimato da Apelle,

37. (Vedi Demetrio.)
Provenzal lingua antica non s'intende

dagli stessi paesani, 48.

Prudenza che cosa sia, 256, 267. —

Corregge la mala fortuna, 267. —

Necessaria a tutte l'altre virtu, 374.

Prudenza del Cortegiano, 113 e seg.

Publio Crasso Muziano punisce troppo severamente un ingegnero, 99.

Pudiciria nelle donne quanto sia ladabile, 205. — È più commune in esse che negli uomini, ivi. — Par quai cose spesso da esse si venta stoltamente e vergognosament, 275.

Puglia, come si risanino colà gli aprantati, ovvero morsicati dalla tr rantola, 15.

Q

Querele, il Cortegiano dev'essere intendente delle querele che insorgono tra i nobili, 30.

Quartana febre, lodata con un libro, da un ingegnoso scrittore, 91.

Quattro viole da arco, musica di esse lodata, 87.

#### H

Rafaello d'Urbino, eccellentissimo nella pittura, 2, 66. — Sua risposta acuta e libera a due cardinali ,145, 146.

Ragione umana, sua maravigliosa forza, 253. — Aiutata dagli affetti, 255. — Cura che di essa dee prendersi, 265. — Sua legge come sempre debba osservarsi dal principe, 260.

Rangone (Conte Ercole) discepolo del Beroaldo, 436.

Ratti, perche odiati dalle donne, questione proposta da fra Serafino, 16.

Re di nobile stirpe, qual dovrebbe essere, aiutato da un perfetto Cortegiano, 259.

Re di Francia e di Spagna, lodati, 112, 307 e seg.

Regina perfetta più facile a formarsi, che una perfetta Cortegiana, 171, 172.

Regnare, più contrastar dovrebber gl'ignoranti principi per non regnare, che per regnare, 246.

Regno, se sia migliore della republica, 256.

Religioso, cioè pio, deve essere il principe, 267.

Remunerazioni fatte da' principi quali esser debbano, 268.

Republica. (Vedi Regno.)

Ricchezze eccessive cagionano gran ruine, 268.

Ricreazione, cercata da tutti gli uomini, 120.

Ridere, far sempre ridere non si conviene al Cortegiano, 121. (Vedi Riso.) — Ridere senza proposito provoca il riso altrui, 150.

Ridicoli. (Vedi Motti.)

Riposo, dev'essere il fine delle fatiche,

Riprendere, senza parer di ciò fare, è grazioso, 142.

Risguardi utilissimi che debbono aversi dai principi, 270, 271. Riso, quanto sia proprio dell' uomo, 120. — Dee muoversi a tempo, 121. — È difficile a saper cosa sia, ivi.

Rispondere al contrario, lentamente, e con certo dubbio, provoca il riso, 450. — Rispondere all'improviso motteggiando, è più conveniente, che dopo d'aver ben pensato, 161. (Vedi Motteggiare.)

Rispondere al non detto, fa ridere, 149.

—Rispondere altramente di quello ch'aspetta l'uditore, è la sostanza delle facezie, 150.

Risposta argulissima d'una dama ad un cavaliere millantatore, 27.

Rivali, come debbano trattarsi; scherzo, 233.

Riverente e rispettoso dev'essere il Cortegiano verso il suo principe, 92 e seg.

Rizzo (messer Antonio), suo detto discrepante, 148.

Roberto da Bari, eccellente nel contrafare, 124. — Affettato nel danzare per troppa sprezzatura, 36.—Morto giovane; sue lodi, 241.

Rodi. (Vedi Demetrio.)

Roma, tradita da Tarpea, s'accenna, 196. — Moderna, feracissima di reliquie di grandi edifici degli antichi, 271. — Già regina del mondo, ora non si nomina che per la religione, 314.

Roma si chiamo una donna, capo di alcune valorose Troiane, 194.

Romana giovane morta gloriosamente per difesa della sua castità, 213. — Romana republica molto aiutata da Cicerone, 196. — Romane donne. (Vedi Abbracciare.) — Romani ciò che facessero per tenere il popolo allegro, 120, 121. — Loro magnificenza nel fabricare, 271.

Romolo, sue imprese accennate, 195.

Rovere (Signora Felice Della), sua mirabile deliberazione per conservare la castità, 214.

Rovere (Francesco Maria Della), Prefetto di Roma, e poi duca d' Urbino, lodato, 241. (Vedi Prefetto di Roma.)

Rota, magistrato celebre in Roma; indrizzar la Rota volea il papa con due gobbi; curioso scherzo, 148. Ruota, bella comparazione d'una ruota con Isabella regina di Spagna, 200. Rusticità non dee diventar la modestia,

S, lettera geroglifica, portata in fronte dalla duchessa d' Urbino, 17. (Vedi Aretino.)

Sabine donne, come giovassero all'au-mento di Roma, 195, 196.

Sadoleto (M. Jacomo), suo ingegnoso motto al Beroaldo, 136.

Saffo, poetessa eccellente, 194.

Sagacità nelle donne piace ad alcuni, **22**5.

Saguntine donne, lodate, 198.

Sallaza dalla Pedrada, suo gentil motto. 137.

Salomone, sua Cantica accennata, 218. Sannazaro, vario effetto che gagionarono certi versi recitati come del Sanazaro, quando si scoperse che non erano di lui, 110.

Sanese, suo detto, 140.

Sanesi, motteggiati, 127. - Si danno sotto la protezione dell'imperatore, 140.

San Leo, fortezza perduta, scherzo intorno a tal perdita, 144.

Sansecondo (Jacomo) eccellente in cantare alla viola, 120.

Sanseverino (Galeazzo), lodato, 34.

Santacroce (Alfonso), sua facesia, 142, 143.

Sapere, è l'origine del parlare e scriver bene, 45. - Sopra tutte le cose è desiderato dalla natura, 56.

Sapienza artificiosa qual sia, 249. - E qual la civile, ivi,

Sardanapali infiniti si trovano al mondo, 202.

Sasso, sua natura, 250.

Saturno, età d'oro che fingesi essere stata a'tempi di lui, come si potrebbe far ritornare, 256.

Scacchi, mediocrità nel saper giocare ad essi, più lodevole della eccellenza, 106. — Costume di chi gioca a - Costume di chi gioca a scacchi, 130, 131. (Vedi Scimia. Spagnoli.)

Scelerati non muovono 2 riso, 122. ... Non si motteggino, 151.

Scienza vera qual sia, 253.

Scimia che giocava eccellentemente a scacchi, descritta, novella grazion. 130, 131.

Scioccherie di alcuni che per esse si stimano buon compagni, 111.

Sciocchessa fingere, modo faceto, 14, 146.

Sciocchessa di certo cardinal giorne, 84, 85. - D'un gentiluomo amate da una gran signora, 234 (Vei Osteria.) - Sciocchezze nelle ficezie lunghe sı fuggano, 131.

Scipione Africano ironicamente hoto, 143. — Sua continenza, 204, 206. · Oppugnata, 209. — Negata da alcuni scrittori, ivi. — Tenuto pr sonnolente, 247. — Gustava delle ammonizioni di Panezio, ivi. Scipione Nasica ciò che rispondesse al

Ennio, 145.

Scirone, biasimato, 271.

Scizia, suoi efferati abitatori, 281. Sciti, lor barbaro costume, 263.

Scrittori, da chi si conoscano, 58, 59. - Scrittori antichi, in che consista la lor differenza, 52. - Diversi da Cicerone in alcuni termini, 53.

Scrittura altresì aborrisce le parole che si fuggono nel parlare, 39.

Scrivere, quali utilità apporti, 58, 59. - Scrivere e parlar bene deve il Cortegiano, 42. - In che consista lo scriver bene, 3.

Scultura se sia più nobile che la pittora, 65. - Sua difficoltà, 66.-Non può mostrar molte cose, ivi.

Scurrilità dee fuggirsi dal Cortegiano, 459.

Secretezza in amore quanto giovi, 231. Secreto come debba tenersi l'amore, 235. Sedulità, propria delle donne, 180.

Semiramis, lodata, 202.

Semplicità nelle donne piace ad alcuni, **22**5.

Senile età, inetta a gustare i piaceri, 74. Senocrate, sua continenza, 204. - Negata, 209, 210. - Dedito all'ubbriachezza, ivi.

Senofonte ammonitore di Agesilao, 247. - Sua sentenza, 267.

Senso, suoi errori nel giudicare, e suoi danni, 286. - Ne'giovani è potestissimo, 287. — Sensi che tengono poco del corporeo nell'uomo, quai sieno, 295.

Serafino (Frate) propone il III gioco, perche le donne abbiano in odio i ratti, e amino le serpi, 16. — Burlatore faceto. 158.

Strafino, medico Urbinate, novelletta di esso, e d'un contadino, 146, 147.

Serafino, motteggiato per esser simile ad una valigia, 139.

Serpi, perchè amate dalle donne, 16.—
— Servi naturalmente quai sieno,
258. — Ad essi è più utile l'utbidire, che il comandare, ivi. — Servi, non debbono essere oxiosi, autico proverbio, 264.

lervire a' principi fin a qual segno si debba, 97.

Sérvitù troppa ne' popoli quanto nociva al principe, 267, 268.

Sesto Pompeo spettatore in Massilia della meravigliosa costanza d'una donna, 189, 190.

Severi uomini debbonsi obedire appuntino, 99:

Sibille, lodate, 194.

Bicilia, già congiunta all'Italia, 313.

Signore veramente degno degli uomini in terra qual esser dovrebbe, 257.

Signori che intervennero a' ragionamenti del Cortegiano, enumerati, 12, 13.

Signori buoni debbousi eleggere da servire, 96, 97. — Signori, favoriscono alle volte chi non lo merita, 25.

Signoreggiare è di due modi, 258. Simulazione dell'animo impossibile a

conoscersi, 104.

Sinatto maravigliosamente amato da Camma sua moglie, 190 e seg.

Sinorige, infelice esito de'suoi amori verso di Camma, cui ucciso avea il marito Sinatto, 192.

Socrate vecchissimo impara musica, 62.

— Sente in essa certa divinità, 58.
(Vedi Pitagora.) — Si diletta delle
ironie facete, 143. — Ama Alcihiade, 209. — Si maraviglia presso
Platone che Esopo abbia tralaseiato
certo Apologo, 76.

Soft re di Persia, sua Corte lodata, 170. Sole, bella similitudine d'un raggio di sole, 285, 286. Sonetto dell' Unico accennato, 17. (Vedi S.)

Spagna, costume di Spagna e d'altri luoghi, 145.

Spagnoli lodati, 412. — Loro abilità, 31. — Maestri della Cortegiania, 95. — Gli stimati sono modestissimi, 96. — Eccellenti nel gioco degli scacchi, 106. (Vedi Mediocrità.) — Buoni motteggiatori, 117. — Per cagion di chi uccidessero tanti Mori 218.

Spagnolo. (Vedi Diego.)

Spartane donne. lodate, 198.

Sparvieri. (Vedi Giovanetti.)

Specie umana senza donne non può conservarsi, 181.

Speranza nutrisce amore, 225. — Speranza di cose disoneste dee levarsi affatto dalla donna amata all'amante, 224. — Sperienza perfeziona il giudicio, 73.

Sposalizio del mare si fa in Venezia il giorno dell'Ascensione, 128.

Sprezzatura lodevole qual sia, 37. — La troppo affettata si biasima, 36.

Squadro degli architetti comparato al buon principe, 260.

Stadio di quanti piedi sia, 168.

Stagira, patria d'Aristotele, da chi e per qual cagione riedificata, 281.

Statue di varii metalli fecero gli antichi per onorare i celebri capitani, e per istimolo alla loro imitazione, 248.

Statura più conveniente dell'uomo e del Cortegiano qual sia, 29.

Stefano (San) vede i cieli aperti, 304. Stile, donde nasca, 53.

Strascino, buffone, 125.

Strozzi (Messer Palla), sua minaccia a Cosimo de'Medici, 137.

Studii del Cortegiano, 58, 59.

Sudditi buoni, rendono grande e felice il principe, 269. — Che essi sieno più savii di lui, è cosa perniciosa e difforme, 246.

Superbia dee fuggirsi dal Cortegiano, 413,

Superstizioni deefuggir il principe, 267. Suspizion di ridere, i motti che in sè la racchiudono, sono arguti, 146.

#### T

Taciturnità con maraviglia sa ridere, 150.

Taciturnità di Leona meretrice, come significata dagli Ateniesi, 189. — (Yedi Leona di bronzo.)

Tarpea, si accenna il suo tradimento di Roma nella guerra di Tito Tazio, 196.

Tatto, non è a proposito per fruir la bellezza, 264.

Tedeschi, superati da Mario, 198. (Vedi Germane.) — Tedesco come salutasse il Beroaldo, e come da esso risalutato, 135.

Temistocle, suo detto intorno a' vecchi, 74. — Sua bella sentenza, 272.

Temperansa libera da ogni perturbazione, a qual sorta di capitano comparata, 254. — È virtù perfetta, ivi. — Dovrebbe possedersi da' principi, ivi. — Da essa nascono molte virtù, 255.

Tempo, giusto giudice del merito degli scritti, 5. — Scuopre d'ogni cosa gli occulti difetti, tvt.

Tempi passati, lodati alle volte non senza errore, 73.

Teodelinda regina de'Longobardi, lodata, 198.

Teodora, greea imperatrice, lodata, ivi.
Teofrasto, conosciuto forestiero in Atene per parlar troppo ateniese, 4.

Teologi, scherzo intorno si medesimi, 138.

Terra scavata nel far i fondamenti del palazzo ducale d'Urbino, dove s'avesse a riporre per sciocca opinione di certo Abbate, 126, 127.

Tesauriero. (Vedi Dio.)

Teseo, lodato, 271.

Tevere, ove il Tevere entra in mare, vennero dopo la guerra alcuni Troiani, 194.

Timidità, alle volte cagiona il riso, 450.

— Timidità, nelle donne onde nasca, 184.

Timore de' buoni principi è per li popoli, non per sè stessi, 261.

Tirannide, è il pessimo de' tre governi mali, 258. Tiranni, detestati, 271. — Temono per loro, non per i sudditi, 261.

Tito Tazio, re de' Sabini, lodato, 195. (Vedi Tarpea.)

Toison d'oro. (Vedi Cavalieri.)

Tolosa (Paolo), motteggiato, 147.

Tomiris, regina di Scizia, lodata, 302.

Tommaso, gentiluomo pisano, schiro de' Mori: come liberato da us sus figliolo, e quanto amato dalla suglie, 192, 193. (Vedi Argentina.) Torello (Antonio), sua facesia, 148.

Torneamenti, come in essi debba diportarsi il Cortegiano, 82.

Torre (Marcantonio Dalla), sua novelletta, 133.

Toscane parole antiche rifintate, debbos si fuggire dal Cortegiano, 39.—Toscane voci quai sieno da tralaciosi, secondo il Castiglione, 47, 48.

Toscani, acuti ne' motti e nelle face, 117.

Tradimenti anche amorosi si danna, 162.

Traditori de'principi, accennati, 211. Tranquillità, è il fine della pace, 264. Trofeo della vittoria dell'anima qual sia, 202.

Troia perchè resistesse dieci anni atuta Grecia, 217. — Ruina di essa di chi cagionata, 289.

Troiano cavallo comparato colla Cota d'Urbino, 241. — Troiane donne come influissero alla grandessa di Roma, 194. — Troiani si dispersero dopo la guerra, ivi.

Trombetta, lepida risposta d'un di costoro, 135.

Trombone, suonator di esso perchè lodato da un goffo Bresciano, 128.

Tullio. (Vedi Asino.)

Turchia, il Castiglione esorta il re di Francia a muoverle guerra, 309 e seg.

Turchi, cosa più stimino nelle persone grandi tra di loro, 138. — Battut più volte da Mattia Corvino n d'Ungheria, 310.

Turchi e Mori troverebbero la lor se lute nella propria ruina, 272. (Ved Mori.) — Guerra contra di essi desiderata, e lodata, tot.

Turco, sua Corte accennata, 170.

### U

Ubaldino Ottaviano, 144.

Ulisse, nelle passioni e toleranze formato da Omero, 281.

Ungheria. (Vedi Mattia Corvino.)—Regina d'Ungheria, moglie del re Mattia Corvino, lodata, 201.

Unico (l') o l'Unico Aretino, Pietro Accolti, uno degli Interlocutori del presente Dialogo; suo sonetto sulla lettera S portata in fronte dalla duchessa di Urbino, 17.

Universal bellezza fa rivolger l'amante in sè stesso, 300.

Un solo in molte cose preposto a governare, 256. — Un solo più facile a pervertirsi che molti, si prova con una similitudine dell'acqua, 257.

Uomo, che si può dir picciolo mondo, descritto, 291.

Uomo, sua proprietà e distintivo, 172.

— Perchè dicasi odiare la prima donna con cui si sia mescolato, 182.

Uomini, sempre cupidi di novità, 1. — Si dilettano di riprendere, 2, 3. — Più bisognosi di tutti gli altri animali, 249. — Uomini helli alle volte degni di biasimo, 289, 290. — Uomini di grande statura, per lo più di poco ingegno e di poca agilità, 29.

Urbanità, cosa sia, 118.

Urbino descritto, 8, 9. — Sua Corte lodats, 19, 77, 168, 169, 241, 242. — Acuto detto del duca d'Urbino, 144. — Palsaxo pubblico di quella città, lodato, 271. (Vedi Federico. Palsazo ec.)

Uso, sua forza. 8.

Utilità e bellezza vanno del pari, tanto nelle cose della natura, come dell'arte, 290, 291.

#### v

Vaccaro bergamasco. (Vedi Castiglio.)
Valore (il), e non la moltitudine de'sudditi, rende grandi e felici i principi,
369. — Valore proprio dee considerare il Gortegiano, 95.

Valorosi uomini come si portino con le donne, 163, 165. Vantatori due; lor detti, 28.

Vasi fessi ripieni di liquore, leggiadramente comparati agli uomini posti nei magistrati, 260.

Vecchiaia, comparata all' inverno, 74.
— Ad una nave che si parte dal porto, ivi.

Vecchiezza verde e viva, lodata, 90.

Vecchi, lor natura, 74. — Loro industrie per parer giovani, 88. — Lodano i tempi passati, biasimando i presenti, e perchè, 73, 74. — Dannano molte cose, 75. — Loro sciocchi detti, 77. — Alle volte buoni musici, 88. — Da che debban guardarsi, ivi. (Vedi Viola.) — Quali esercisii debban fuggire, 278, 280. — Cose a loro disdicevoli, 283. — sensualmente innamorati, quanto degni di biasimo, 288. — Come debbano amare 294 e seg.

Vendetta nobile, detto per ironia, 206.

Veleno, comparazione di esso con amore, 109. (Vedi Cicuta.)

Venere Armata, perchè con questo titolo fosse un tempio in Roma a lei sacro, 196.

Venere Calva, tempio in Roma con tal nome, e perchè, 196.

Veneziani, non ottimi cavalcatori, 37.

— Portavano le maniche a coméo,
102. — Amichevolmente motteggiati, 127.

Vergogna nobile, propria delle donne ben nate, 176. — È gran virtù, 205. Da chi, e per ordine di chi, al mondo recata, secondo le Favole, 249.

Verità, il difenderla è officio di buon cavaliere, 204. — Dirla al principe sempre ed in ogni cosa è il vero fine del perfetto Cortegiano, 244, 245, 247, 280. — Quanto dovrebbe essere a cuore al principe, e quanto dovrebbe esso industriarsi per conoscerla, 266.

Versi. (Vedi Petrarca. Sannazaro.)

Vescovo di Potenza, proposto a farne un mattonato ad una stanza, 132.

Vestiti bene, seguiti dagli sciocchi, 100. Vicende umane accennate, 281.

Viduità, vivente il marito, in che consista, 214.

Villani. (Vedi Nobili.)

Vinci (Leonardo da) pittore eccellente, 50, (Vedi Leonardo.)

Vino. I no lo conocistes; scherzo di Diego de Chignones, 136.

Vino d'una stessa qualità, lodato e biasimato per falsa opinion che fosse diverso, 111

Viola, cantare alla viola, lodato, 87. vecchi lo facciano in segreto, 88. (Vedi Sansecondo.)

Viole, musica delle quattro viole da arco, lodata, 87.

Virgilio, ripreso perche non parlasse romano, 47. — In che imitasse Omero, 44. Imitò Esiodo, ma non in tutto, e perciò il superò, 49.

Virile età, è la più temperata, 89.

Virtù vera qual sia, 185, 25 . - Non nuoce mai ad alcuno, 273. - Virtù, una e principale in tutte le operazioni, 81. - Virtù (la) esser femina, e il vizio maschio; gentile scherzo d'Emilia Pia, 165. - Virtu che paiono date agli uomini dalla natura e da Dio, 249 .- Virtà, si possono imparare, 250, 251. - Virtù, utili e necessarie debbonsi esercitare nella guerra, 264. — Della guerra, e oneste della pace (che sono il fine delle utili) enumerate, ivi. - Virtù d'un buon principe, 248. - Tutte non si possono esercitare dal perfetto Cortegiano, 279. - Virtù necessarie alla Donna di Palazzo, 177. -

Visiva virtù, ha per proprio obietto la bellezza, 294.

Vita, non dee mettersi a pericolo per cose di poco momento, 82. — Vita più lunga, secondo l'autore, vivono le donne, e perchè, 184. — Vita attiva e contemplativa, qual di ese più convenga al principe, 261, 262. (Vedi Contemplativa.) — Vita del buon principe qual esser debba, 261.

Vittoria dee avere in pugno chi si mette qualche impresa cogli inferiori, 84. Vittorie gloriose di donne, 180.

Vivaci più degli nomini sono le done, perchè, 184.

Visio che cosa sia, 251. — Esser maschio, e la virtù ferminina; getth scherze d'Emilia Pia, 165. — On mon fu gran vizio non fu gran vizio, 76, 77. — Levando i vizii, silvano le virtù, 78. — Vizii non sose affatto naturali, 250. — Sopravenero alle virtù, 76, 77. — Vizi che debbonsi fuggire nelle professioni di ciascuno, 84.

Vocaboli stranieri alle volte si debbose usare, 46. Vocaboli toscani corrotti dal latino, 4.

Voci nuove e formate da' vocaboli laliai e greci, si lodano, 46.

Volgar lingua, sua origine, 43 e seg.—
In che consista la sua bontà, 52.—
Ancor tenera e nuova a'tempi dell'autore, 43. — Più colta in Toscana che in tutto il resto d'Italia, tvi.

#### 7

Zaffi, bergamasco parlare, 153. Zenobia, lodata, 202.

Zeusi elegge cinque bellissime faciule di Crotone per trarre da esse una sola pittura eccellentissima, 69.

Zibellini, gran copia d'assi trovasi nella Moscovia, 129.

# SOMMARIO.

| DEDICA DELL'AUTORE.                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Perchè il Casticitone scrivesse questi libri del Conteciano, e quale motivo   |     |
| lo inducesse a publicarli                                                     | . 1 |
| Elogio di alcune fra le persone menzionate nell'opera                         | 2   |
| Ribatte le accuse mosse contro questi suoi Libri: che non siano scritti colla |     |
| lingua del Boccaccio                                                          | 3   |
| Che, per essere quasi impossibile trovare un persetto Cortegiano, debha dirsi | •   |
| superfluo il descriverlo                                                      | 5   |
| Infine, che nel persetto Cortegiano abbia voluto ritrarre sè stesso           | ivi |
| Libro Primo.                                                                  |     |
| I Il Castiglione scrive il Dialogo del Cortegiano ad instanza di Alfonso      | •   |
| Ariosto                                                                       | 7   |
| II-III. — Elogi del duca Federico, e del suo figliolo Guidubaldo              | 8   |
| IV-V. — Corte d' Urbino. Uomini insigni che vi praticavano                    | 11  |
| VI In quale occasione vi si tenessero i seguenti ragionamenti                 | 13  |
| VII Primo gioco, proposto da GASPAR PALLAVICINO                               | 14  |
| VIII. — Secondo gioco, proposto da CESABE GONZAGA                             | 15  |
| IX. — Terso gioco, proposto da FRA SERAFINO                                   | 16  |
| P Quarto gioco, proposto dall'Unico Abetino                                   | ivi |
| X. — Quinto gioco, proposto da Ottavian Fregoso                               | 17  |
| ■1. — Sesto gioco, proposto da Pirtro Brabo                                   | 18  |
| XII Settimo gioco, proposto da FRDERICO FREGOSO: Formate con parole           |     |
| un perfetto Cortégiano. È scelto ad argomento dei discorsi di quella sera.    | 19  |
| XIII-XVI. — Il Conte Ludovico da Canossa, al quale ne è dato l'incarico       |     |
| dalla Signora Emilia, descrive le qualità che si richiedono in un per-        |     |
| fetto Cortegiano: ed in prima vuole che sia nato nobile; nel che gli con-     |     |
| tradice Gaspar Pallavicino                                                    | 20  |
| XVII-XVIII. — Principale e vera occupazione del Cortegiano sia quella delle   |     |
| arme. Si guardi tuttavia dal fare il bravo ed il millantatore                 | 26  |
| XIX-XXII. — Sia hen formato della persona, ed abile nella lotta, nella cac-   | _   |
| cia, nel volteggiare a cavallo, ed in simili esercizii                        | 28  |
| XXIII-XXVI. — Come si acquisti grazia negli esercizii del corpo, ed in ogni   | _   |
| cosa che si faccia o dica.                                                    | 32  |

| •                                                                          |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| XXVII-XXVIII Sopratutto e con sommo studio si fugga l'affetta-             |           | Ľ.  |
| zione                                                                      | ×         | 17. |
| XXIX-XXXIX Discussione tra Ludovico da Canossa e Federico Fri-             |           |     |
| Goso sull'uso di parole e di modi antiquati nel parlare e nello scrivere   |           | 17. |
| italiano                                                                   | 39        | li  |
| XL-XLI LUDOVICO DA CANOSSA ripiglia il discorso dei danni dell'affet-      |           | П;  |
| tazione                                                                    | 53        | Πį  |
| XLII-XLVI. — Il Cortegiano sia uomo di lettere. Discussione tra il Canossa |           | I   |
| e il Bempo, se le lettere o le armi tengano il primo luogo                 | <b>56</b> | Πh  |
| XLVII-XIVILI Sia conoscitore di musica, e sappia di varii istrumenti.      |           | ĽŦ. |
| Lodi della musica                                                          | 62        | l   |
| XLIX. — Sappia disegnare e dipingere                                       |           | Пl  |
| L-LIII Quale sia di maggior pregio, se la pittura o la statuaria           | 65        | 1   |
| LIV-LVI Sopragiunge FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE Prefetto di               |           | 11  |
| Roma, con altri gentiluomini. La continuazione del ragionamento del        |           |     |
| Cortegiano è rimandata alla seguente sera, ed affidata a Federico Fregoso. | 69        | 1   |
| <b>**</b>                                                                  |           | И   |
| Lihro Secondo                                                              |           | l   |
| I-IV Consuetudine dei vecchi di laudare i tempi passati, onde provenga-    |           | Ţ   |
| La Corte di Urbino non essere di minor laude degna, che quelle cele-       |           | 3   |
| brate dai vecchi.                                                          | 73        | 1   |
| V-VIII. FEDERICO FREGOSO ripiglia il ragionamento del Cortegiano: in che   |           | j   |
| modo e tempo debba questi usare le sue buone condizioni                    | 78        | ı   |
| IX-XI Armeggiare, giostrare, danzare, ed altri esercizii che si fanno in   |           | 7   |
| publico                                                                    | 83        | ١.  |
| XII-XIV Quando ed a qual sorta di musica debba dar opera il Cortegia-      |           | t   |
| no. I vecchi non attendano alla musica fuorche in secreto                  | 86        | ı   |
| XV-XVI Vecchi e giovani pongano cura in fuggire i vizii proprii della      |           |     |
| loro età.                                                                  |           | I   |
| XVII Abbia una gentile e amabile maniera di conversare                     | 90        | 1   |
| XVIII-XX. — Come debba comportarsi nella conversazione col suo principe.   | 91        | 1   |
| XXI-XXII E quale sia miglior via per ottenerne i favori                    |           | 1   |
| XXIII Non doversi obedire il principe, ove comandi cosa disonesta          |           | 1   |
| XXIV. — Quando si possano a buon fine oltrepassare i termini del coman-    |           | 1   |
| damento                                                                    |           | 1   |
| XXV Non si cerchi affettatamente la conversazione dei maggiori, ne         |           | 1   |
| quella del principe                                                        |           |     |
| XXVI-XXVII. — Quale foggia d'abito meglio convenga al Cortegiano           |           |     |
| XXVIII Spesso da indizii esterni farsi anticipato giudizio delle persone.  |           |     |
| XXIX-XXX. — Elezion degli amici. Lodi dell' amicizia                       |           |     |
| XXXI. — Dei giochi                                                         |           | )   |
| XXXII-XXXV Procuri nei principii, ed ove non sia conosciuto, di da         |           |     |
| huona impressione di sè. Forza delle opinioni preconcette                  | . 40      | 6   |

## SOMMARIO.

| KXVI. — Si astenga da ogni atto o parola disonesta o grossolana Pag. 111  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| KXVII. — Comparazione dei costumi francesi e spagnoli. Utilità della co-  |
| noscenza di varie lingue                                                  |
| MXVIII-XL. — Il Cortegiano procuri di porre in vista le sue buone condi-  |
| zioni, e di coprire le meno laudevoli                                     |
| LI Fugga di parer bugiardo o vano                                         |
| LII-XLIII Delle FACEZIE. Se siano dono di natura o d'arte. Due sorti      |
| di facezie: festività od urbanità, e detti od arguzie                     |
| LIV Il ragionamento delle facesie è commesso a BERNARDO BIBIENA 119       |
| LV-XLVI Il riso onde proceda. Non ogni cosa ridicola è idoneo argo-       |
| mento di facezia                                                          |
| LVII D'onde si traggono motti ridicoli, si possono trarre anche sen-      |
| tenze gravi                                                               |
| LVIII-XLIX Terza sorte di facezie, le burle. Esempii di facezie della     |
| prima sorte, ossia delle festività, o narrazioni continuate               |
| - Norme da osservarsi in questo genere di facezie                         |
| -LII A questa sorte di facezie appartiene la narrazione di alcun difetto  |
| o sciocchezza di altra persona                                            |
| V-LVI. — Affettazioni e bugie fuor di misura                              |
| II Facesie della seconda sorte, consistenti in un detto solo, od argu-    |
| zie. Non siano sciocche nè maligne                                        |
| 'III-LIX. — Detti ambigui. Talora sono più ingegnosi che ridicoli. Non    |
| . siano freddi; nè acerbi e discortesi ivi                                |
| K-LXIII Bischizzi. Parole o detti presi in senso diverso. Falsa interpre- |
| tazione e finzione di nomi e di cose                                      |
| KIV-LXVI Detti gravi; loro natura ed uso                                  |
| KVII. — Comparazioni ridicole                                             |
| KVIII-LXIX Il motteggiare non sia empio ne osceno 140                     |
| KX. — Iperboli ed esagerazioni                                            |
| KXI. — Riprensioni dissimulate                                            |
| KXII. — Detti contrarii                                                   |
| XXIII-LXXIV Ironia. Conviene principalmente alle persone gravi ed         |
| estimate                                                                  |
| XXV. — Sciocchezza simulata                                               |
| KXVI. — Pronte e mordaci risposte                                         |
| KXVII-LXXVIII Motti aventi nna nascosta suspision di ridere 146           |
| XXIX. — Cose discrepanti                                                  |
| KXX-LXXXII Fingere di non intendere, e simili detti di nascosta o         |
| simulata significazione ivi                                               |
| KXXIII. — Regole da osservarsi nelle facezie                              |
| KXXIV-LXXXVIII. — Delle burle. Sono di due spezie                         |
| IXXIX. — Non passino alla barraria, nè rechino offosa alla onestà delle   |
| donne                                                                     |

| VC-VCA1. — Leiche bin maconaende bander le nonne cue non fin somm              |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| in fatto di onestà                                                             |
| XCVII-C. — Il Magnifico Giuliano è incaricato di formare, nell' adunana        |
| della seguente sera, una perfetta Donna di Palazzo                             |
|                                                                                |
| Libro Terzo.                                                                   |
| I. — Quanto la Corte di Urbino fosse sopra ogni altra eccellente, ed ornata di |
| nomini singolari                                                               |
| II-III Della utilità di trattare della perfetta Donna di Palazzo is            |
| IV Molte fra le qualità onde ha ad essere ornato il Cortegiano, conven-        |
| gono altresì alla Donna di Palazzo                                             |
| V-VI Sopra ogni cosa le è necessaria una certa affabilità piacevole, onde      |
| gentilmente intertenere. Non sia ne troppo ritrosa, ne di modi troppo          |
| liberi; fugga la maldicenza; sappia all' uopo tener discorsi gravi o fe-       |
| stevoli                                                                        |
| VII-IX Come ed a qual fine debba far uso delle sue buone qualità 175           |
| X-XVIII Contendendo GASPAR PALLAVICINO, essere impossibilità ridicole          |
| quelle di che il Magnifico Giuliano vuole ornata la Donna di Palasso,          |
| questi passa alle lodi delle donne; ed in prima contende, non essere           |
| animali imperfettissimi, come asseriva Gaspar Pallavicino 178                  |
| XIX Oltre la Vergine Nostra Signora, molte donne furono insigni per            |
| santità                                                                        |
| XX Digressione del Magnifico Giuliano contro i frati ivi                       |
| XXI-XXVII Esempii di donne insigni per virtù, per coraggio, o per pu-          |
| dicizia                                                                        |
| XXVIII-XXXII Esempii di donne, che furono agli uomini causa di bene. 193       |
| XXXIII-XXXVI Altri esempii di donne celebri, fra le quali Isabella re-         |
| gina di Spagna                                                                 |
| XXXVII-XLIX. — Della castità delle donne comparata con quella degli uo-        |
| mini. Esempii di donne pudiche                                                 |
| L. — A quali e quante prove resista l'onestà delle donne                       |
| LI-LII Nuovi esempii di donne insigni; e quanto bene dalle donne de-           |
| rivi agli uomini.                                                              |
| LIII-LV Come la Donna di Palazzo debba comportarsi con chi le tenga            |
| ragionamenti di amore ,                                                        |
| LVI-LIX. — Quando e come sia lecito alla donna di amare                        |
| LX-LXIII. — Come si ottenga amore, e quali ne siano gli effetti 236            |
| LXIV-LXXIII Dimostrazioni di amore. Secretezza. Come si acquisti e si          |
| conservi l'amore di donna                                                      |
| LXXIV-LXXV Nuove accuse di GASPAR PALLAVICINO contro le donne. 236             |
| LXXVI-LXXVII OTTAVIANO FREGOSO conchinde, essere state le donne                |
| troppo biasmate da Gaspar Pallavicino, e troppo laudate dal Magnifico.         |

XLIX-LII. — Essendosi mossa questione, se il Cortegiano abbia ad essere innamorato, Pietrao Bambo si fa a parlare dell'amore e della bellezza. 283

# SOMMARIO.

| LIII-LIV Errori di che i sensi sono cagione in amore, principalmente nei               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| giovani                                                                                |
| LV-LVI A MORELLO DA ORTONA, il più vecchio fra i cavalieri della corte                 |
| di Urbino, il quale non vuole che l'amore sia trattenuto fra i limiti po-              |
| stigli dal Bembo, rispondono Ludovico Canossa e Federico Fregoso. 283                  |
| LVII-LX Il Brubo ripiglia il suo ragionamento: la bellezza essere cosa                 |
| sacra, ed in se huona; non doversi col nome di bellezza chiamare le                    |
| blandizie disoneste, ne l'impudenza                                                    |
| LXI-LXIV. — Come abbia ad amare il Cortegiano non giovane, e quanto                    |
| l'amor razionale sia più felice dell'amor sensuale                                     |
| LXV-LXVI Rendersi l'amore più selice e meno pericoloso considerando                    |
| la bellezza in sò stessa, semplice e pura, astratta da ogni materia 297                |
| LXVII Dall'amore e dalla contemplazione di una bellezza si passi a                     |
| quello della bellezza universale                                                       |
| LXVIII E da questo all'amore e alla contemplazione della beliezza del-                 |
| l'anima, e dell'angelica                                                               |
| LXIX-LXX. — Onde si ascenda alla contemplazione della divina bellezza.                 |
| Preghiera del Bruno a DIO, Amor santissimo, fonte di vera e sola                       |
| felicità                                                                               |
| LXXI-LXXIII GASPAR PALLAVICINO oppone, la strada che a questa feli-                    |
| cità conduce essere tanto erta, che l'andarvi riesce agli uomini difficile,            |
| alle donne impossibile. Onde essendo accusato di far inginiia alle don-                |
| ne, si rimette la questione al giudisio di Pietro Beneo                                |
| • •                                                                                    |
| ALCUNI PASSI DEL CORTEGIANO DIVERSI DALLO STAMPATO,                                    |
| TRATTI DAI MANOSCRITTI ORIGINALI DALL'ABBATE PIERANTONIO SERASSI.                      |
|                                                                                        |
| Proemio del Cortegiano a Messer Alfonso Ariosto                                        |
| Altro Proemio del Cortegiano, tratto dalla prima hozza dell'Autore 312                 |
| Motto di Bernardo Bibiena (Lib. II, cap. 63)                                           |
| Motto di Papa Giuljo II (Lib. II, cap. 63) ivi                                         |
| Motto del conte Ludovico da Canossa (Lib. II, cap. 78)                                 |
| Lodi di Francesco Maria della Rovere (Lib. IV, cap. 2) ivi                             |
| Lodi di Federico Gonzaga Marchese di Mantova (Lib. IV, cap. 42) 318                    |
| Arnotazioni                                                                            |
|                                                                                        |
| CATALOGO CRONOLOGICO DELLE PRINCIPALI EDIZIONI DEL CORTEGIANO 349 INDICE DELLE MATERIE |
|                                                                                        |

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |





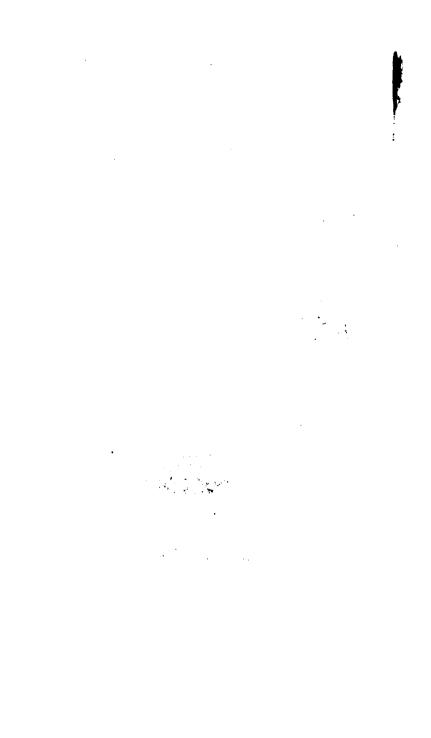



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413



